# SC.15.PL7.

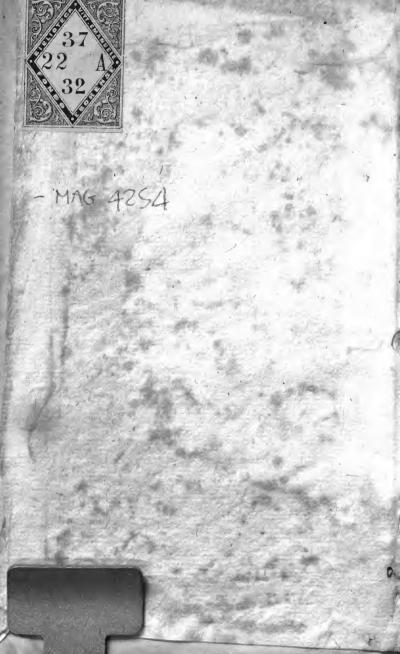





# SCRITTURA

GIUSTA LA VULGATA IN LINGUA LATINA E VOLGARE

COLLE SPIEGAZIONI

DEL SENSO LITTERALE E SPIRITUALE T R A T T E

DA' SANTI PADRI E DAGLI AUTORI ECCLESIASTICE

LE MAITRE DE SACY

DIVISA IN TOMI XLVIII.

T O M O XXXII.

Che contiene l' INDICE GENERALE.

Edizione prima napoletana diligentemente esaminata e



# IN NAPOLI MDCCLXXXVI.

A spese ed appresso GAETANO CASTELLANO.

CON PRIVILEGIO DI SUA M. ( D. G. )

1

# A' BENIGNI LEGGITORI

#### GAETANO CASTELLANO

S.

'Ccomi all' adempimento della promessa dell' Indice General e del Vecchio Testamento del Signor le Maitre di Sacy . Per giugnere all' intento fi han dovuto unire trentasei Indicetti, quanti appunto ne avea formato l' Autore ; poichè il Tomo VIII. avea l' Indice del Libro de' Giudici, e quello di Rut; il Tomo XIV. quelli di Esdra, e di Tobia; il Tomo XV. quelli di Giuditta, e di Ester; il Tomo XXII. quelli dell' Ecclefiaste, e della Sapienza; e finalmente il Tomo XXVII. quello delle Lamentazioni di Geremia, e quello di Baruc, che a' Tomi trentuno, che compongono il Vecchio Teltamento, uniti questi altri cinque Indici formano il suddetto numero di trentasei.

Il maggior imbarazzo in cui fi è trovato colui che di tal fatiga fu incumbenzato, è fitato che le dizioni degl' Indici dell' Edizione Veneta, dalla quale fono fitati copiati, non tutte corrispondono coll'opera, e ad alcuni Tomi per intieri affatto non son riportate le chiamate, fra quali a' Tomi XXIV. XXX. EXXI. ec.' dimodoche si è dovuto ricorrere all' edizione francese, che per disgrazia anche in alcuni luoghi, e non pochi, fallisce; e coll' Indice della Scrittura latina e colla mente locale si è

A 2 giun-

nassa y Caroph

gianto al fegno di appurarsi tutto; spero che l'Indice sia riuscito puntuale, e di tutto il gradimento.

Le lettere puntate delle citazioni vengono

spiegate nel principio dell' Indice.

E perchè alcune dizioni sono molto lunghe, e altre quantunque brevi, è accaduto aversi dovuto proseguire alla pagina seguente; si è stimato perciò in ogni primo paragraso della pagina seguente replicare la dizione alsabetica o nel principio del s. o in corpo del medesimo, come è potuto riuscire più acconcio, e la citazione non portarla remissiva all' antecedente, ma replicarla, assinchè non si abbia la pena di andare in cerca per aver la notizia della citazione del Tomo ec.

Ho premesso all'Indice l'epitome de Capitoli di ciascun Libro del Vecchio Testamento in versi esametri, da quali il dotto Leggitore da una o due parole si rammemora il contenuto di ciascun Capo de Libri del Vecchio Testamento; opera di un dotto Francese, e l'istesso si praticherà nell' Indice del Nuovo Testamento. Son sicuro che si gradirà la mia at-

tenzione, e vivano felici.

# PEEER++ERAB+

# SACRARUM SCRIPTURARUM

# STUDIOS Æ.

QUOD in deserto degenti suit I sraelite Mandana, hoc Christiano peregrinanti Seripture Sacra, coleste quoddam viaticum est, & quotidianus anime cibus: quo nempe, si quis Dei sensus est, non pascimur modo saluberrime, sed dulcissime recreamur. Quare sancti Patres hortantur nativum istud hominis Christiani alimentum, non summis sastidiose labiis delibare, verum pleno

haustu jugiter, & ore famelico vorare.

Ad quid enim tot in Biblia Doctorum lucubrationes, nisi ut absconditum ibi Manna sapere, & ipso ali consuescamus? Hinc scilicet innumere Scripturatum versiones & epitome: hinc quidquid industriosa pietas excogitavit ad gustum spiritualis istius cibi acuendum, imo ad irritandam famem. Idem & hujus opusculi scopus. Auctor, quisquis est (nam ignoratur) technicis, ut ajunt, versibus omnes Scripturarum apices complexus, eo consilio voluit in breve cogi, ut uno intuitu conspici totus ordo Bibliorum, totaque materie series teneri possi; quod ad juvandum studiose juventutis memoriam plurimum conseret. Vix erat quidem, ut Auctor, dum precipue pre-

brevis esse laborat, subobscurus non aliquando sieret, ut in hoc versu de Turri Babel:

Dum se diffundit mundus, confunditur ore;

fed vel hoc in incommodo, quod vitari nullatenus poterat, idipsum commodum est, quod hic minime timendum ne, ut sæpe sit in epitomis, sontes omitti, rivuli sinant, cum operis ipse contextus habere semper in promptu sacros codices, stadiosos utique cogat:

Utut sit: cogitate, Juvenes, hunc Scripture Sacre Typum ob oculos obversari, quasi tabulam ductilem, in qua certis lineamentis montes, maria, flumina, vastissime Regiones, totus orbis, describuntur. Apparent alii panem fortibus, lac parvulis ministrasse, sat opello nobis esto.

the state of the state of

emails in Arking or a facilities will also be the loos

1 1 3

en de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la compa

alle to there or a thestor it essies a time

and a discount of the control of the

: " is \$4, 0,2 m " 5. ( 165

就是一点一点,这一点,



# BIBLIA SACRA CARMINIBUS MNEMONICIS

COMPREHENSA.

SIFRÆ Versibns affixa Capitum omnium ordinem, accurate observatum exhibent, O cujusque argumentum, indice verbo, subnotant.

#### GENESIS

F. Cep. 1

F. Cep. 1

F. Cep. 1

Cade vagus: colit urbem, artesque. Repullulat orbis.

7

Peccantes pereunt; Noe servatur, & offert.

Dum se diffundir mundus, confunditut ore.

12

Fit peregrinus Abram. Ditatur: Lotque reducit.

15

Credidit: & prolem, foculique in carne recepit.

18

Frustra orat. Sulphur pluit. Hine. Moabus & Ammon.

A Sara

8

Sara soror; conjuxque Abraha parit. Ejicit Agar.

22 23

Immolat affectu natum; sepelitque Maritam.

24 25

Sponsatur. Geminos generat. Benedicitur Isac.

27

Fratrem supplantat Jacob: resugitque minantem.

29 30 31

Auctus conjugibus, natis, gregibusque revertit.

32

Luctatus superat. Germani cedit & irz.

34

Raptus turbat. Obit Rachel. Esau a fratre recedit.

37

Dilectus venit Joseph. Geminos Thamar edit.

39

Castus; & Interpres, de carcere clarior exit.

40

Vincla, metusqi, minaque, probant demum oscula fratrema

46

Israel Ægyptum ingreditur. Fitque incola Gessen.

48

49

Hos, illos, moriens benedicit. Obit quoque Joseph:

## EXODI

Israel opprimitur Moyses cæde aufugit aula.

Mittitur in signis; sociusque adjungitur Aaron.

Pejus agit Pharao, Dominusque potentius instat.

Virga vorat; Rubet unda; animalia; pestis & ulcus.

Grando; locusta & nox. Memphim spoliare jubetur.

Extinctis primogenitis; dum pascha sit, exit.

Trans mare, submerso grates Pharaone rependit.

16

Manna datur. Fluit e silice unda. Amalecque sugatur Justi.

Justitiæ partitur onus. Sina lampade fulget.

20 21 22 23

Hinc præcepta Dei; hinc & judicialia traxit.

24 25

Sancitur fordus. Rerum exemplaria dantur.

26 27 28 29 30 31

Velum, altare, oleum; veites, thimiamata, fabri.

32 33

Plebs idola colit. Veniam, tabulasque recepit.

35 36 37 38 39 40

Ex donis populi Domino fit mobile templum.

## LEVITICI

Immaculata holocausta, oblatio, & hostia pacis.

4 5
Inscius, immundus, reus offert, atque sacerdos.

8 9 10
Vescitur his. Unctus Domino offert. Hos vorat ignis.

11
Esca legenda tibi. Mundanda puerpera dono.

13
Discerne: & munda lepram, & cum sanguine semen.

16
17
18
Sic intra, & macta: conjungi turpe propinquis.

Sique pius, justusque. Magos suge & omne nesandum:

20
Uncti sint sancti. Sit cuncta oblatio sancta.

21
Uncti sint sancti. Sit cuncta oblatio sancta.

23
Festa colenda, Deusque, & septenarius annus.

26
Hinc rectis bona, & hinc pravis mala. Reddite vota.

# NUMERORUM

Bellantem numera populum, & per castra locato.

Pro primogenitis, & Templo assume Levitas.

Ejice pollutos. Bibat uxor adultera. Vota.

Offert

#### DEUTERONOMII

Huck veni, vidi, vici; at mihi terra negatur.

Hec mando tibi, quæ Dominus mandavit in Horeb.

Dilige toto ex corde Deum; fimulacraque dele.

Ipfe deditque, dabitque, ut ames, præceptaque ferves.

Aras fubverte, & falfos occide Prephetas.

14 15 15 16 Munda fit efca, Remitte. Colens tria fefta per annumi 17 Pontifici caufas fer, primitialque Levitis.

Perfugia in medio. Hos e pugna, illofque remitte.

Non rea fanguinis urbs. Moriatur adulter uterque.

Hos recipe hos arce Merces, mensuraque justa.

26

Has mihi primitias dabis. Hinc bene, & hinc male dicent.

25

Sic felixque, miserque. In fordera. Vitaque morsque.

31

Josue dat Moyses. Cantat, benedicit, obitque

#### JOSUE

Josef de Levite Peo, & nune foodus inite.

#### JUDICUM,

Judas & Simeon pugnant. Monet Angelus, & flent.

Pax & bella Jacob. Victrix dat Debora cantus.

In fignis Gedeon Madian, Soccothque retundit.

Abimelech vincens perit. Hi peceata fatehtur.

Sacrificat natam Jephte. Ephrateofque repressit.

Samfon ob uxorem furit, & secum obruit hostes.

Idolum Michæ, vi Dan capit & Lais urbem.

Pro scelere est deleta Tribus; reparataque raptu.

RUTH

Ruth Noemi sequitur . Spicas legit. Accepit & Book

# I. REGUM

#### SAMUELIS

# II. REGUM

Er Cap. 1
Saulem, & Jonatham flet David. Regnat in Hebron,
Abner, & Isboseth occisis; Regem Israel ambit.

Ludit coram Arca. Promittitur ædificator.

Victor ubique pinsque, protervumque ultor în Ammons
11
Fit de mochlo homicida, pater, vir; poenitet illum.
Vindicat ille stuprum in fratrem. Hinc placatur ab Illa.
15
16
17
18
19
20
Rex fugit. Hic maledicit. Et hic pendens; redit; Est paxa
21
Progeniem tradit Saulis; vincitque, canitque.
23
Ultima verba: viri fortes: sitque optio pessis.

# III. REGUM,

CASTA fovet. Salomon rex; pœnas fumit inultas.

A Domino fapiens, justus, divelque, potensque.

Suppeditante Tyro, extruitur templumque domulque.

Dedicat orando. Domino fervire jubetur.

11

Miratur regina Saba. Is delirat amore.

Scissum est regnum, & Relligio: missusque Propheta.

12

Scissum est regnum, & Relligio: missusque Propheta.

13

Jeroban Nadab: at Roboam, atque Adam excipit Afa.

16

Basia, Ela, & Zambri, Amri, Achab. Eliz alma potestas

18

Occurrit, mactat, jugulat, fugit, jingemit, ungit.

20

Victor Achab: lapidat Naboth: perito ore Michem.

## IV. REGUM

# SECUNDUM HEBRÆOS ET MALACHIM SECUNDI

#### . PARALIPOMENON

A D.E., Abrahæque genus. Nati Ifrael, atque Davidis.

Judæ progenies, Rubenque, Gad, atque Manasses.

Deinde Levi, & Tribuum sex; Benjamin, indeque Saul.

Hi Solimam primi coluere. Ruina Saulis.

Cum David in Jebus. Hi fortes. Venit Israel Hebron.

13

Ducitur Arca. Osa dividitur. Victusque Philista est.

Læti

15 16
Læti deducunt Arcam; & dant cantica laudis.

17 18 19 20
Ædificare volens, nunc hos, nunc vincit & illos.

21 20 Offendit numerans. Opus en, templique Minifiri.

22 20 Uncti. Cantores. Cuftodes. Atque Tribuni.

23 26
Ædificate. Deo servite. Oblataque ferte.

#### II. PARALIPOMENON

Cap. I. JACRIFICAT fapiens Salomon . Dein providet aris. Extruitur templum ; Templi quoque cuncta supellex . Collocat Arcam. Orat Salomon. Sacra devorat ignis. Inclytus, & Dives, fama sapientia major. Distrahitur regnum, cultusque Dei. Urbs quoque capta est. Vincunt Abia & Ala pius ; Reprehenditur ifte . Josaphat & pius , & justus ; prece diffipat hostes . Crudelis Joram languens perit, Ocholiasque. Et bonus atque malus Joas perit, Amaliafque. Lepra ex incenso . Joathan pius , Impius Achas . Ezechias litat , & celebrat phase , & horrea condit. Blasphemus perit . Is peccat , dein flet . Perit Amon . Devotus Josias phase agit . Regnum occidit , urbsque .

#### I. ESDRE.

DiMITTIT Cyrus.. Hi redeunt. Fundatio templi.

Hi turbant, animant hi. Perficiuntque, litantque,

Eldras, Rege volente, venit; via prospera cedit.

Post Esdræ lacrymas, expellitur extera conjux.

## II. ESDRÆ

Cap. 1. 2 3 4

ORAT Nehemias. Venit. Ædificatque; repellit.

5 6 7

Usuras vetat, intrepidus; populumque recenset.

8 10

Legem plebs audivit. Laudant; dein sædera signant.

11

Pars habitant Solymam; cantant, & Sabbatha servant.

#### TOBIÆ

TOBIAS pius, ac cœcus gemit. Orat, & ille,

4
Dat nato monita. Et Raphael comitatur euntem.

7
Nubit, & ambo orant. Recipit. Gemit hæc. Vale dicunter

11
12
Hic vidit. Raphaele abeunte, prophetat, obitque.

## JUDITH

Assyrio regi vastans dux omnia subdit.

Israel opposit se. Achior Domini acta recenset.

Traditur hic populo. Tum Bethuliam obsidet hostis.

Offert se Judith: Osiam reprehendit, & orat.

Egref.

to 11
Egreffam dux alloquio mensaque recepit.

13
Truncat, abit, caput ostentat, trepidantque, stupentque.

15
Hebrai Assyrios spoliant. Dat cantica victrix.

#### ESTHER.

Post epulas, Vasthi rejecta. Locum occupat Esther.

2 delictum mortis luget Judzus, & orat.

Rex, regina, & Aman, parat iste crucem, hic dat honores.

Poemensa ad crucem Aman. Populo fert nuntia læta.

Hi perimunt hostes. Præsignant somnia fatum.

12 13 114 115 115 116 orat, plangit & ista:

15 15 Ad regem ingreditur. Contraria Epistola fertur.

JOB.

JOB natis opibuíque cadens, star in ulcere victor.

Se natum queritur. Senior reclamat amicus.

Sepe nocens perit; at justus patiturque, miserque est

Si miser es, Deus est justus, fortisque, benignus.

Nemo Deum ignosare potest, comprendere nemo.

Spes vita Deus. Flos est homo, ventus, arunda.

Non verba hæc; mors fola potest lenire dolorem

18.

19.

Inpius est aliis; justusque, sibique, Deoque.

20.

Aut malus infelix, aut vietima tu resipisce.

Sacy T,XXXII.

Noll.

Nulla latent, fugiunique Deum; ipsi nullaque munda.

26
27
Hunc cocium pavet, hunc timui, hunc gens horret iniqua.

28
29
30
Ecce timor Domini sapientia. Quam alter ab illo /
31
A puero pius & bonus. Ab nunquam ne reponam!

33
Semper ne irjustus, blaiphemans, impius, audax!

Disc Deum ex opere. Hac animantia muta loquuntur.

41
Terronis Behemoth. Recipit Job pristina dupla.

Percutit ut fanet, faciens miracula folus.

#### LIBRI PSALMORUM.

FELIX legis amans Domini . Dominum omnia laudent

#### PROVERBIORUM.

SI timeas Dominum lapiens, divelque, beatus.
Impietas, Meretrix, fugiendaque adultera conjux.

Corra cave. Sapiontiam ama, quæ clamitat ad te.

#### PARABOLARUM.

Quanta bona hine sapiens, quanta hine incomoda sultus.

Consiliis egit ille senum; hie temere omnia tentat:

14

15

Ille timet, mala declinans; hie transsitt audax.

P2-

Pacificus tacet ille; loquax hic jurgia miscet.

Pigritiamque fames; & opes sectantur amice.

21

Semper inops piger; & qui pinguia quarit egenus.

23

Castinga puerum, Stulti confortia vita.

25

Duriticem frangit sapientia, mitigat iras.

27

Biandimenta nocent, & amici vulnera profunt.

29

Nec paupertatem, nec opes largire necesse est.

#### ECCLESIASTES.

Cap. 1
OMNIA vana, dolorque animi, ac vexatio mentis.

4 divitiis; miser est qui his abstinet uti.

8 Sunt bonæ opes, mellor sapientia, at optima virtus.

10 Omnibus æqua cadunt. Mortis Dominique memento.

CANTICI CANTICORUM.

Cap. 1 2 3 4 5 6 7 8
UANTUS amantis amor! vel amor fic antus amanti!

SAPIENTIÆ.

Cap. 1

Cloria justorum tremor est, & pcena malorum.

Gloria justorum tremor est, & pcena malorum.

Major, supplicium majus. Sapientia ab asto.

Jo

Justos servavit; peccantes perdidit illa.

12

Justus, fed melior Deus. Idooloatria vana.

Stul-

14
Stultitiæ est opus idolum, stultique colentes.

16
17
His bona, luxque; his tormenta, horribilesque tenebræ.

18
19
Illis obsequitur flamma, & mare corripit istos.

#### ECCLESIASTICI.

Cap. I RINCIPIO Dominum time, ama, fer, credito, spera. Sit carus genitor. Misero succurre petenti. Peccatum cito, amicum & matrem desere nunquam. Lites, & mulier, fugiendaque gloria vana. Et memorare bona, & mala; nec credas inimico. Dites & cupidos fuge. Ama confortia justi. Filius aut bonus, aut nullus. Peccata relinque. Non cesses laudare Deum. Vinumque caveto. Lingua malum est. Scelus est coluber. Thesaurus amicus. Gloria magna sequi Dominum. Sapientia se effert. Quale maium mulier mala! ama bonam: & abdita ferva. Vindiction, linguamque malam fuge: sisque fidelis. Peit s, tristitia, & gula. Musica cordis amica. Prægellens esto : & retine tua somnia vana. Sacrifica justus. Da gaudens. Contere gentes. Tecum consiliare silens : mortisque memento. Nomen habet sapiens. Morti par turpis egestas.

Mortem non metuas . Domini memor . Aftrue laudes . Enoch , Noe , Abraham : Moyles , Aaron , Phineelque; Joine, Caleb, Samuel; Nathan, David, Salomonque; Zelantesque; piique; Prophetæ. Te quoque laudo.

#### PROPHETIE ISAIE.

Cap. 1 GENS ingrata offert male. Lex de monte Sionis. Rex puer, & germen Domini. Plebs vinea amara. Majestas Domini. Virgo paritura. Ruina hic. Parvulus est natus. Væ qui leges dat iniquas. Flos de Geste. Deus salvator. Onus Babylonis. Contrita est Babylon . Philista . Moabque . Damascus .: Ægyptus ruet . Æthiopes capientur ab Affur . Cum Babylone Arabes , Seir , urbs , Epulæque peribunt Post casum surget Tyrus. Orbis amara ruina. Ecce Deus noster, Salvator, crimina tollet. En lapidem in Sion mittet, vobisque soporem. Ægypti vanum auxilium . Ipfa & corruer Affur . Rex jultus. Væ prædanti, Edomque. Invia laudans. Sennacherib perit. Ezechiæ dat signa falutis. Vox in deserto. Deus omnia: nil simulacra. En servus meus electus. Salvator ego fum .

Prx-

#### JEREMIÆ.

Ex utero Sanctus loquitur. Cur Juda rebellis?

Juda redi. Bellum effugies, quod jam imminet urbi.

6

Ex Aquilone malum. Non verba, sed actio salvat.

8

Dives, avarus, egens, mendax, affumite luctum.

10

Ut lumbare in aqua. Ne ores, null a prece sectar.

16

17

It tiuh nulla uxor. Bene erit, si sabbatha serves.

18

Ut figulus, Dominus. Dat fracta laguncula nervum.

21

Pelle, fame, ense ruent. Tumulo regesque carebunt.

23

Ecce David germen jostum. En bena, & en mala ficus.

25

Abducet Babylon. Fere dat prædictio mortem.

Vincula mittit: & Ananiæ, variisque minatur.

Vincula difrumpam ; a longe populumque reducam.

Agrum emit; & datur æterni promissio pacti.

Rex capietur, & urbs. Melius parent Rechabitæ.

Flamma librum; carcerque, laculque habuere Prophetam.

Urbs capitur, rexque : huic datur optio. l'eifilus ifte.

Obsistente Deo, ad Pharaonis limina tendunt.

Arguit hos frustra. Hic queritur male. Corruet illa.

Est mucro Domini in Moab, Scir, Ammon, & Ælam.

Et ruet a Medis Babylon, quæ destruit urbem.

# THRENORUM few LAMENTATIONUM JEREMIE.

URBS, templum, virgo, juvenes, periere, senesque Omnia sunt cinis. Opprobrium, tu respice nostrum.

## PROPHETIE BARUCHII.

Ex Babylone legunt librum; ac peccata fatentur.

In terris visus Deus est. Animæquior esto.

Exue te luctu. Hss. Dii haud idola probantur.

#### EZECHIELIS.

Cap. I
CAPTIVUS, vidi, obstupuique; animosque resumpsi.

Jussus librum edere, & vigilare, & utrimque cubare.

B 4
Ure

Ure pilos, disperge, seca. Ansis, pestis, egestas.

7
Finis adest. Simulacra in templo & Adonidem adorant.

9
Interimunt non signatos Thau. Dat Cherub ignem.

His non parcam, horum miserebor; moxque migrabunt.

Væ promittenti pacem, & fidentibus illis.

Vitis es, o meretrix. Aquilis isti æquiparantur.

Quisque feret sua. Adæquatur rex Juda Leoni.

Non respondebo. Feriet Solymam ensis, & Ammon:

Urbs polluta omni scelere. Oollaque, & Oolliba præstant.

Olla uxor sine luctu. Cum sociis ruet Ammon.

Inclyta merce marique Tyrus cadet, ipseque princeps.

Tuque rues magne Ægypti draco; terraque tota.

Sublimis quamvis Pharao, descendet ad ima.

Qui vigilat, caveat. Pastor bene pascat ovile.

Mons Scir ecce cades, mons Israel ecce resurges.

Ossa reviviscunt. Gog vigor, deinde sepultus.

Urbis monstratur, templi quoque forma futuri.

Templum majestate sacrum, sanctique ministri.

Terræ divisio. Festorum oblario; portæ.

De templo egrediens aqua. Terræ hic terminus esto.

#### DANIELIS

JEJUNUS lucet Daniel . Secreta revelat .

Tres pueri in flamma benedicunt . Bestia sit rex .

Scriptoram solvit Daniel . Parcuntque leones .

Regna feris quatuor signantur ; & ariete & hirco .

Oranti hebdomades .monstrantur ; visso terret .

It Reges venturos , & sinem pravidet orbis .

13 Casta Susanna . Bel , atque draco , ceduntque leones .

OSEE.

A CCIPE de meretrice genus. Rédi adultera fponsa.

Criminibus manet ultio. Dat tribulatio sensum.

7
Curair renuunt; ideo addam vincla, famemque.
10: 11 12 13 13 14
Service Asservice Asservice asservices.

JOELIS.

PLANGITE . Scindite corda . Effusio spiritus . Ira.

A M O S .

MIttam ignem in gentes, Judamque; ut destruat ædes.
Frustra percusti: Heu tibi, divitibusque superbis!

8
Post trullam uncinus. Atque fames verbi; inde revertent.

# ABDIÆ ET JONÆ.

TSTE ad Edom : Hic aqua & ceto tangitque , doletque .

## MICHEÆ.

SAMARIÆ, & Solimæ, injustis, & luctus avaris.

Mons Domini: Dux Bethleem: Bona monstrat iniques.

# NAHUM.

ULCISCENS Dominus, Ninivem disperdet in ira.
HABACUC.

PRÆVALET injustus. Spolians spoliabitur. Orat.

In zelo Dominus veniet; gentesque vocabit.

## AGGÆI.

CuR non extruit's templum? Hujes gloria mejor.

# ZACHARIÆ.

Rufus equus. Mensor. Jesus. Cum lampade, olivas.

5 6 7 8
Impietas. Venti. Jejunia. Natio felix.

9 10 11 12 13 14
Rex salvans, pascens, fixus, plagatus, & unus.

## MALACHIE.

VEL bene, vel nihil offerte. Ecce viam ille parabit.

MACHABÆORUM.

Cap. 1

Judas Victor ubique; pius loca fancta repurgat.

5

Diffipat, expugnat, eremat, hoftes, oppida, turres.

7

Hos fugat; his dat amicitias; morienfque triumphat.

10

Certatim victor Jonathas; cumulatur honore.

12

Feedera init; capitur. Simon instytus; ündique fulget.

15

Laus parit invidiam. Cum natis occidit una.

#### II. MACHABEORUM.

A Cep. t 2
ARDET aqua. Arca altareque in antro. Ærarium. Oniae.
Codes; forta. Senex martyr. Septenaque proles.
Bella gerens Judas ovat; at male pocnitet islum.

10
Institutunt festum. È ccelo victoria paxque.

12
Hos domat. Offert pro defunctis. Jura capescit.
14
Blasphemus perit; & sanctus pro civibus orat.

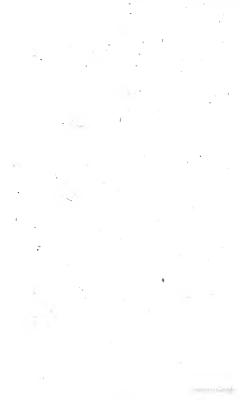

# N.D.I.C

## GENERALE

Delle cofe notabili , che si contengono cost nel Testo che ne Senfi litterali , e spirituali del Vecchio Te-Stamento commentato dal Sig. le Maitre de Sacv.

La lettera e. fignifica il tomo, pare, la parte del tomo, 1. il libro, c. il capitolo, v. il versicolo, p. la pagina .

#### A

#### Abacuc

Cone trasportato da un Angelo, dove, e perchè. 1. 29. c. 14. v.32. e fegg. p. 349. e 350.

In qual tempo abbia profetizaro . 1. 30. p. 352. Porta da mangiare a Daniele nella fossa de'lioni.

Abbigliamenti Delle Donne . t. 3. p.437. e feg.

Abbondanza Produce sovente la superbia del cuore , e la dimenticanza di Dio . t.6. .

p. 88. Non dimenticarfi de' Poveri nell' abbondanza .

\$. 24. p. 185.

A'demelecco

Etiope . Sua generosità verso Geremia . t. 27. c. 38. v. 7. e feg. p. 50. in fin. e (eR.

Nasconde ed alimenta cento Profeti, durante la persecuzione di Gazabella . t. 11. 1. 3. p.263. e t. 30. p. 232.

In qual tempo vivesse . t. 30. p. 232.

Abdon Giudice d'Ifraello . t. 8. p. 168. Abele

Abele . t. 1. p. 140. Suoi doni . ivi , e feg. e p. 145.

Suo fagrificio . p. 151. Sua fede .

GENERALE.

Gelosia di suo fratello contro di Abele . t. 24. p. 101.

Abele è uccifo dal medefit. 1. p. 146,

E' figura di Gesù Cristo . P. 157. e t. 24. p. 101. E' immagine di Gest Cri-

fto . t. 24. p. 436. Cofa bisogni per esfere Abele. t. 28. p. 39.

Il primo di tutt'i Giulti . t. 29. part. 1. p. 50. Abefan

Giudice d' Ifraello . t. 8. p. 168. Abigaille .

La sua savia condotta salva la fua cafa. t. g. l. I. c. 25. p. 269.

E' un eccellente modello per le donne maritate . ivi .

Abimelecco Sua condotta verso Abramo e Sara . t. 2. p. 86.

Uccide tutt' i suoi fratelli. t. 8. p. 125. e ferr. Si fa riconoscer Re de' Sichemiti. PUI p. 126.

Affale Sichem , che fi era contra lui ribellata , la prende e la distrugge intieramente fino a feminarvi il fale . ivi p. 132. Muore all' affecte della Città di Tebes. ivi pag.

133. Come Dio abbandonò allacrudeltà di Abimelecco

tutt' i figli di Gedeone . ivi p. 135.

Data a Davidde per rifcaldarlo nella fua vecchiezza. t. 11. l. 3. p. 9. e 18.

Se sia stata moglie di David . ivi p. 18. e 46. Abiti

Motivi di umiliazione , te 1. p.188. Abiti del Sommo Sacerdo-

te. 1. 3. p. 253. e feg. Abiti di festo diverso avviliscono e deturpano il fello proprio . t. 6. p.223,

e 227. e feg. Teffuti di lana e di lino vietati . ivi p. 224. e 232. in fine e feg.

Abiti rei . t. 25. c.47. v.14 p. 317.

Abner Capo della Cafa di Saulle stabilisce Isboset Re di Ifraello . t. 10. l. 2. c. 2. v. 8. p. 12. e 20. Affalisce l'armata di Da-

vidde, e resta sconfitto. ivi c. 2. v. 14. p. 14. 15. Abbraccia il partito di Davidde . ed è uccifo a tradimento da Gioabbo . r. 10. 1. 2. c. 3. p.25. e 31.

Abramo Non fu idolatra . t. 1. p. 269.

Esce dal suo paese . ivi p.

E' modello de' perfetti . ivi p. 279.

Tutte le nazioni fono benedette in lui . ivi pag. 280. Fa paffare Sara per sua

forella . t. 1. p. 282.e feg. Sua condotta perfetta in tutto. ivi Abramo opera come Gesù Criito, e S. Paolo .. rvip. 283. Contesa tra le genti di . Abramo e di Lot . IUI E' moderatissimo ivi p. 291. e /eg. Sua generolità e sua pruivi p. 305. denza . Nulla riceve dagli uomini. tut p. 3119 Senso litterale del sagrificio di Abramo . t. 2.p.7. Senso ipirituale di esso saenfizio. ivi p. 18. Nulla attende che da Dio. ivi p. 10. e ∫eg. Suo affetto verso Eliezer . ivi p. II. Sua fede paragonata con quella della SS. Vergiivi p. 19. ne . Sua visione. 101 p. 15. Suo spavento, suo forno, lua fiaccola . ivi p. 20. Spola Agar. 101 p. 23. € 25. Fede umile di Abramo e di Sara . 101 p. 25. Re usciti da Abramo . ivi p. 31. Sua pronta ubbidienza, ivi p. 109. Adora la SS. Trinità . ivi p. 51. Suo amore verso gli Ospit. 2. p. 55. Sua fede perfetta . ivi p. Compra un sepolero. ivi Sua tristezza mortale a mo-. p. 12Q. e 122.

Abramo : sua prudenza dando moglie ad Iíacco. t. 2. p.g. 137. Perche chiamato il padre de' Fedeli . t. 13. p. 42. Pietà grande di questo Pat. 14. p. 143. triarca . La sua fede gli fa vedere le cole future nelle presenti, e i beni del Cielo in quelli della Tert, 14.p. 264. 14 . A cagione della sua fede ha meritato di esser riguardato ficcome il padre di tutt' i Fedeli. t. 18. p. 53. Sua elogio , t. 24. F. 437. Gran modello de' Cristiani . c. 51. v. 2. p. 345. in fin. e seg. e p. 250. . Se mentisse dicendo, che Sara era sua sorella. t. 27. p. 60. Sua fede provata da Dio. t. 29. p. 238.

Abuso. Non vi ha cosa più capace di tentar Dio che l' abuso delle cose sante. t. 28. p. 330.

Acabbo. Lascia Benadad andare Re di Siria, dopo di averlo vinto e fatto prigioniere in una battaglia. t. 11. 1.3. p. 302. 307.

Sua falfa mansuetudine verfo di un empio Re, e lua empia crudeltà riguardo a' Profeti di Dio. ivi p. 308.

tivo del rifiuto, che Na-

bot

GENERALE.

bot gli avea fatto della fua vigna . t.11. p.311. e

Penitenza di Acabbo dopo che Elia gli ebbe minacciata la divina vendetta. ivi p. 346. e feg.

Quale sia itata la sna penitenza . ivi p. 321. e

Quattrocento falsi Profeti gli promettono un elito felice, quando Michea Profeta di Dio glie ne predice un funesto. ivi p. 326. e feg. e p. 337.

Fa metter Michea in prigione . ivi p. 328. e t. 13. 1. 2. c. 18. v. 25. e

fer. p. 311.

Si traveste per andare alla battaglia , ed è ferito a morte da una freccia tirata a cafo. 1.13.1.2 p.312. e t.II. p.329. e feg.e 344.

Questo Re che consulta il Profeta Michea è la figura di molti Cristiani, i quali pare che consultino il Signore per conoscere la sua volontà, ma infatti non desiderano di seguir che la prot . 11. p. 335. Acano

Punito per avere usurpato cole loggette all'anatema di Gerico . A. 7. p. 94. e 98.

Per tale appropriamento di che fosse figura . 1. 30. p. -38.

Se egli sia stato castigato

folamente con pena temporale. 1. 7. p. 104. e 100.

Scorgeli in Acano un modello della maniera con cui i Cristiani debbono accufarfi de' loro peccati .

ivi p. 97.

Acaz Re di Giuda sua empietà. 1. 12. 1. 4. p. 192. e 196 e t. 13. l. 2. c. 28. p.372 e 281.

Ricorre a Teglatfalasar Re dell' Affiria , invece di ricorrere a Dio . t. 12. 1. 4. p. 193. 199. e fer. Segno dato ad Acaz che una Vergine concepireb-

be, e partorizebbe un figlio . t. 12. p. 198. Terre di Giuda devastate da Teleatfalnasar Re degli Affiri fotto il Regno di Acaz . t. 13. /. 2. c. 28. v. 20. pag. 377. a 380. e seg.

Egir non è posto nel se-polero de Re suoi anteceffori . ivi v. 27. p. 377. Accecamento

Come Iddio accechi i reprobi . t. 3. p. 16. e fee. e p. 130.

Pena con cui Iddio percuote il peccatore è l' accecamento . 1. 24. 2. 328.

Come Dio accechi gli uomini . t. 25. c. b. v. 10. p. 55. e 58. e c. 29. v. 10. p. 182.

Gli uomini si accecano vo-

I N D lontariamente, ivi c. 42 v. 18. p. 280. e 283.

L' accecamento in che modo da'malvagi stessi vien deplorato . 1. 26. c. 59. v. 9. p. 408. in sin, e seg. Quanto sia da compiagnere il nostro accecamento.

ivi c. 66. v. 15. p. 460. e 466. Acceçamento degli uomini

che domandano la causa de'loro patimenti . c.26.

p. 80.

accecamento è in pena
del peccato . 1. 30. p.

Volontario, ivi p. 221. in

princ,

Fuggiamo la luce, e da noi fugge la luce. ivi p. 289.

Accidia

Gran castigo degli orgogliosi . t. 25. c, 47. v. 8. p. 315.

Accufare

Se medesimo, essere il cenfore dalla propria vita. t. 30. pag. 394. in fin. e seg.

Di parole . t. 24. p. 57.

Achior
Condottiero degli Ammoniti fu affociato agl' Ifraeliti . t. 15. p.51. 130.

Efalta la potenza d'Ifraele parlando ad Oloferne. r. 15. part. I. c. 5. v. 5. e feg. e p. 35. in fin. e feg. e p. 43. e feg. Sacy T.XXXII.

I C. E. 33
Achior è inviato in Betulia.
Oloferne, che era reflato offeto dal fuo difloorfo, perchè vi foffe
punito più crudelmente
dopo la prefa di quella
città, di cui quel Generale fi coniderava come
vittoriolo. t. 15. part.i.
c. 6. v. 6. e feg. p. 49. e
pag. 52. e feg.

Cade per terra tramortito alla vista del capo di Oloferne. ivi c.13. v.29.

p. 121. e. 199.
Abbandona le pagane sue
superstizioni, ed abbraccia la religione degli
Ebrei . ivi c. 14. v. 6.
p. 130. in fin. e seg. e p.
134.

Se era necessario che fosse circonciso per andar salvo. ivi p. 134.

Come si debba intendere che estendo egli Ammonita, su ammesso nella assemblea del Signore, contra la proibizione, che sembra essembra esterne stata fatta agli Ebrei. ivi p.

Achitofello

Modello della lapienza carnale e politica . s. 10. l. 2. c. 16. p. 152. in princa Sua morte infelice . rvi c.

17. v. 23. p. 157. e 161. Figura di Giuda, ficcome questi fu la figura di molti cattivi Cristiani . 1.17. p. 286. e s. 18. p. 125.

Acqua Che cosa sieno le acque fopra i cieli . t. t. p.41.

Acque amare indolcite dal legno. t. 3. p. 223. e feg.

Dell'espiazione per purifi care le immondezze legali . t. 14 part. 1. p.36. e t. 4. p. 203.

Popoli indicati spesso nella Scrittura per mezzo delle acque : t. 15. p. 150.

e t. 19. p. 48. Figura de' popoli infedeli. t. 16. p. 465.

Acque fangole che significhino . t. 25. p. 18. Alamo

Ed Eva nello stato d' innocenza erano un continuo fagrifizio . t. 4. p.s. e feg.

Creato puro . t. 24. p. 152. Peccato di Adamo . t. 4. p. 5. in fin. e feg. e t. t. p. 112.

Occupazione di Adamo nel Paradifo . 1. 1. p. 65. e 80. Suo fonno . ivi p. 67.

E' figura di Gesù Cristo. ivi p. 82.

Sua felicità innanzi il peqcato. ivi p. 87. e feg. Fugge la faccia del Signore . ivi p. 89. Si scusa incolpando Eva .

Pena di Adamo fu la fatica . ivi p. 103. e seg. Dio lo veste , lo scherni-

fce e lo discaccia dal Pa-

ivi p. 99. e 125.

radifo . t.1. p. 104. e feg.

Peccato di Adamo.ivi p.113. Simile a quello del primo angelo . ivi p. 113. in

fire o feg. Come sia vero , che non fu sedotto. ivi p. 116. Il suo peccato rinchiude tutt' i peccati . ivi p.120. E' discacciaro dal Paradi fo. Figura de' penitenti discacciati dall' Altare .

ivi p. 127. in fin. e feg. Perché Dio abbia permessa la fua caduta. ivi p.130. Sua penitenza. ivi p. 180. E' inescusabile nella sua caduta. ivi p. 133.

Sua falute creduta da tutti i SS. Padri . ivi p. 179. I mali furono più sensibili a lui di quello che siano a noi . ivi p. 190. Stato di Adamo dipinto da S. Bernardo. ivi p. 188. Adamo penitente , come

lo farebbe un Angelo . ivi p. 189. Vita di Adamo, e di Eva

tutta in pianti. ivi p.190. Perchè sia poco nota la virtù di Adamo , ivi p.

Adamo, ed Eva falvi. ivi p. 178.

Penitenza di Adamo provata dalla Scrittura . ivi p. 179-

Spiegata per mezzo di quella di David . ivi p.

Che cofa abbia potuto di-

GENERALE frire a fettanta altri Re. re a Dio Adamo penis t. 8. p. 8. 15. e Jeg. tente. t. 1. p. 184. e feg. Oppressione di Adamo do-Adorare Come si adori Dio . t. 20 po il peccato. ivi p. 185. p. 108. Suo peccato e sua peniten-Adorar Dio con una rispettosa allegrezza. t. 24. za incomprensibile; che p. 355. e 358. in fin. e pensi la Chiesa della sua falute . t. 22. c. 10. v.1. Adorazione p. 290. Grazie da lui ricevute do-

po la sua caduta . t. 24. p. 169.

Conseguenza di essa. ivi p. 312.

Adonia Vuol farsi dichiarar Re senza il consenso di suo padre Davidde . t. 11. /.

3. p. 10. e 22.

Cerca un asilo ed abbraccia il corno dell' Altare. ivi p. 17. e 33. Adonia, che aspira alla

corona, figura di quelli, - che aspirano alle cariche della Chiesa . ivi p. 22. Sua ambizione precipitata ferve ad afficurare la corona a Salomone . ivi

p. 24. Dimanda Abisag per ispofarla , e si ferve del mezzo di Betsabea. ivi

p. 36. e 46. Questa dimanda fa che Salomone si risolva di farlo morire . ivi p. 38. i 48. e feg.

Adonibezec La cui crudeltà è punita col supplizio medesimo che egli avea fatto fofQuale, e come debb' effere la vera adorazione.

t. 4. p. 53. E' dovuta a Dio solo 🏎 💤 11. l. 3. p. 25.

Comune in Oriente verso i Re . . t. 15. p. 198. Il culto di latria è dovuto unicamente a Dio .: ivi.

Adulatore La lingua di chi adula è più crudele della mano di chi uccide . t. 11. 1. 3.p. 320.

Quanto fia perniciolo un adulatore . t. 12. p. 155-Quanto pericolofo. t. 24.

p. 087. Dio detesta gli adulatori insiem con quelli sche vogliono effero adulati A

t. 24. p. 209. Che mai facciano alle anime gli adulatori . t. 27. p. 325. in fin.

Che mal sia l' andar in traccia degli adulatori. t. 30. p. 196.

Si dee più temere l'adulatore del persecutore. 1.21. c. 10. v. 10. p. 173. Vedi Pastore , e Riprensio-

C<sub>2</sub>

36 D Adulterio Punito di morte . t. 4. p. 177. e feg. Che gran peccato fia . & L'amore del mondo è un adulterio . wi. E' delitto orribile . t. 16. p. 367. Intedeltà de' mariti spesso punita con quella delle loro mogli. ivi . Quanto sia grande questo delitto . t. 21. c. 6. v.30.

e feg. p. 129. Punito ne' figli che nascono . t. 22. c. 3. v. 16. p. 211. e 219. e c. 4. v. 3. p. 220. 8 224 e feg. Quanto detestato da Dio . t. 24. p. 396.

Adulterio spirituale de' cattivi Paftori . 1.21. p. 130. Adulterio spirituale cosa fia . t. 26. c. 57. v. 5. p.

391. Adultero

Punito di morte . t. 6. p. 226.

Affetto Al peccato convien deporto per ben ritornare a Dio. 1. 24. P. 173.

Affizione Donde rende il cuore del Criftiano un fagrifizio degno di Dio . f. 5. p. 299.

E' una provazione . t. 6.

2. 36. E'd'uopo umiliarfi fotto la mano di Dio , allorche ei ci affligge , rei p.361.

L'afflizione ci ammaefira ad offervare i comandamenti di Dio. t.6. p.366.

Bisogna cercare in noi qual sia la prima sorgente de' mali che Iddio ci manda . f. 10. f. 21. v. 1.

p. 207. Pochi Iono i Cristiani, che

rientrino in le stessi nelle afflizioni,e che confeffino che si sono tirati addoffo questi mali co' loro peccati . t. 12. l. 4. p. 89.

Utilità e necessità delle afflizioni . t, 11. 1. 3. p. 102, 6 110.

Bifogna annientarci dinanzi a Dio quando ci affligge e riconoscerci pect. 14. p. 370. catori . Le afflizioni per le persone da bene fono prove che non tendono che a falvarie, ivi p. 371. E' una grande confolazione agli afflitti il confiderare che 1ddio prova per l' ordinario i suoi amici con molte affiizioni . t. 15. c. 8. v. 22. 23. 6 7. 73. 79. 6 81.

Sono prove che fanno vedere se noi serviamo Dia veracemente . ivi c. 8. v. 21. p. 80. e feg. Dobbiamo effere persuali

che sono sempre minori de' nostri peccati, ivi ce 8. v. 27. p. 74.

Coftume appreffo i Perfiani e i Gindei di lacerar-

fi le

GENERALE.

si le vesti, di vestirsi di facco, e di coprirsi di cenere nelle maggiori afflizioni . t. 15. p. 208. Costume degli ancichi . t.

25. p. 118. in fin. e feg. appo gli Orientali di

squarciarsi gli abiti, e di radersi il capo . t. 16. p. 51.

Consolarsi ne' mali colla memoria delle grazie ricevute da Dio. ivi p.65. Sono le afflizioni comuni

a' buoni e a' malvagi .

101 p. 320.

Quelle che accadono agli uomini da bene sono prove che assodano la loro virtù . 1vi p. 86.

La consolazione delle anime giuste nelle maggiori afflizioni è l' effere certe che Dio non le ha abbandonate. ivi p. 147. in fin.

L' afflizione tocca per lo più a' Giusti. ivi p. 490. Tempo accettevole è quello deli' afflizione . t. 17.

p. 89. e 155.

Beato quegli che essendo nell'afsizione può dire a Dio, siccome Davidde, non colle labbra, ma col cuore : Tu sei il mio Dio. ivi p. 268. Dio non libera i Santi suoi dalle loro afflizioni guar-

dandoli dal cadere, ma sostenendoli nelle prove, che sono ad esse necessa-

rie . ivi p. 297. e 299.

In effe i Santi fteffi fi riguardano come peccato-TI . t. 19. p. 83.

In mezzo alle afflizioni la fperanza del Cielo dee sostenere i Cristiani . t. 18. p. 177.

Ese fanno di leggieri dimenticare la sommissione dovuta a Dio. 108

p. 184.

indizio di esfere figliuolo di Dio, e quanto è vantaggiosa . t. 21. c. 3. v. 11. 12. pag. 66. 73. e leg.

formica nell' inverno immagine del Giusto afflitto . ivi c. 6. v. 7. 8. p. 121.

Il Giusto inaccessibile alla afflizione. svi c. 10. v.3. p. 164. 169. e feg.

Dee riceverla come una grazia. ivi c. 11. v. 31. p. 209.

Il Giusto afflitto è un albero nell' inverno . c. 12. v. 12. p. 219.

Qualunque cosa gli avvenga, non si attrista. ivi c. 12. v. 21. p. 223.

Il fuoco prova l'argento, e Dio prova i cuori. ivi c. 17. v. 3. p. 303. e 307. Se ti avvilirai nel giorno dell' afflizione la tua forza resterà indebolita.

ivi c. 24. v. 10. p. 431. Si desidera la sapienza, e non si trova se non colla sofferenza. ivi c. 29.

v. 15. p. 512.

38 I N D ~ I C E
La Sposa si alza in tempo gli predice d di notte, e diviene più forte coll'afflizione . 1.21. c. 31. v. 15. p. 541. Agag

Re degli Amaleciti fatto in pezzi da Samuele in presenza di Saulle, che lo avea falvato in vita contra l'ordine del Signore . t. 15. p. 197. Da lui discendeva Aman-. no figlio di Amadat. ivi, e p. 201. in princ.

. Igapi Conviti de' primi Cristiani . t. 14. part. 2. p.257. e t. 16. p. 3.

Agar Trattata duramente da Sara, vede un Angelo . t. 2. p. 27.

Discacciata con Ismaello . ivi p. 94.

Figura della concupiscen-za. ivi p. 99. e seg. Aggeo Profeta in che tempo vi-

veste. t. 30. p. 412. Agnello Pasquale figura di Gesù

Crifto . t. 3. p. 174. S. Agostino Perchè tanto cercasse la verità prima di trovar-

t. 23. p. 153. Ahava Fiume . t. 14. l. 1. c. 8. v. 21. p. 77.

Aia Lacera il suo mantello in dodici parti , e ne dà

dieci a Geroboamo, e

1

gli predice che sarà Re di dieci Tribù . t. 11. 1. 3. p. 178. e 189. Ajalon Giudice d' Ifraello. t. S.

p. 168. Alberi I cui frutti sono considerati immondi ne' tre pri-

mi anni, e nel quarto fono consecrati a Dio . t. 6. p. 206. Cofa venga dinotato per gli arbori, i cui frutti-

fono per cibare i popoli, e le foglie per guarirli. t. 28. p. 564. Alcimo

Sua facrilega usurpazione del sacerdozio . 1. 31. 1. I. p. 129.

Accusa Giuda falsamente . t.31.1.2. c. 14. v.6. p.425. Furberia ed ambizione di costui . ivi v. 26. p. 146. e ∫eg.

Sua morte. ivi l. 1. c. 9. 0. 55. 56. p. 128. in fin. e feg. e p. 147.

Alefandro Distruzione dell' Impero de' Persiani satta da un Principe Greco, predetta dal Profeta Daniele e manisestata ad Ales-Sandro dal Sommo Sacerdote, mentre quel Principe andava contra Gerusalemme . t. 14. l. 1.

p. 20. Alessandro Magno fondatore della Monarchia de' Gre-

GENERALE. Greci. t. 31. l. 1. c. 6. lui suocero . t. 31. l. 1. c. 11. p. 167. e seg. v. 2. p. 95. Quanto duid il suo regno. Sua morte. ivi l. 1. c. 11. ivi c. 1. v. 8. p. 96. v. 17. p. 168. Il luo regno fra chi fu diviso . ivi v. 9. p. 96. Alleanza Fra quanti fosse diviso il Co' nemici di Dio gli è fuo Impero dopo la fua in orrore . t. 11. 1. 3. morte. ivi p. 48. e 199. p. 310. Di che sia immagine . 101 Poca sicurezza in queste p. 28. alleanze : L' alleanza di Giosafat con Adombrato fotto la figura Acabbo gli costo quasi la di un becco. t. 29. c. 8. ivi p. 365. v. 24. p. 152. e 155. Alleanza vecchia e nuova. Andato a Gerosolima che vedesse. p. 155. e seg. t. 3. p. 318. Paragonato a un leopardo, Allegrezza e perche . p. 155. e 199. Quella de' Malvagi passe-Quanto tempo godesse delrà col fecolo, e quella de' Giusti farà eterna . le sue conquiste. ivi p. t. 17. p. 286. 199. Aleifandro Baleo come o-Allegrezza soda ove si tronori Gionata e perchè. vi . t. 19. p. 343. . f. 31. f. 1. c. 10. v. 20. La collera è migliore del p. 150. e 160. rifo . t. 22. part. 1. t. 7. Come bisogna intendere v. 4. p. 95. che stabilì Gionata Som-Allegrezza in Dio, come mo Sacerdote. ivi p. 160. in gulti. t. 24. p. 20. Sua Spofa. ivi l. 1. c. 10. Suoi effetti. ivi p. 149. Nel solo Dio è l'allegrezv. 38. p. 156. Crudele allegrezza di co-Distinzione da lui usata a Gionata . ivi v. 89. p. - 160. loro che godono del male altrui. Demetrio da lui vinto ed ivi p. 60. Allegrezza deplorabile di uccifo. ivi l. t. c. 10. v. quelli che hanno perdu-to Dio . ivi p. 87. 48. p. 154. Che faceste Demetrio per dittaccare i Giudei dal Allegrezza santa: chi l'otpartito di Alessandro. tenga . t. 25. c. 66. v. ivi l. 1. c. 10. v. 26. p. 12. p. 465. Trovasi nella fatica de' Come Alessandro, fosse giusti. ivi c. 12. v. 3.

· 2. 95. ·

Suffi-

ti

(

14

Į.

ę.

1.

trattato da Tolomeo di

N Suffifte ne' mali. 1.25.0.65. v. 18. p. 449. e c. 66. v. 12. p. 465. Allegrezza che nasce dall' orgoglio . ivi c. 39. v. 2. p. 252. in fin. e 255. In chi Dio metta la sua . ivi c. 62. v. 1. p. 428. In pochi Dio la ritrova.

ivi p. 429. Donde provenga la fanta allegrezza . ivi c. 66. v. 10. p. 464. Alleluja

Significazione di questo vocabolo . t. 3. p. 105. Perchè se ne astenga la Chiesa ne' giorni di penitenza. ivi.

Altare Come debbono gli altari rifpettarfi. t. 2. p. 183. Qual fia il suo significato .

t. 3. p. 281. e feg. Altare degli olocausti. ivi p. 350. e feg.

Altare de' profumi . ivi p. 384.

Cosa sia il corno dell' alivi. Consecrazione di un alta-

t. 4. p. 68. Sagrifizio dell' altare . ivi

p. 193. Altare del nostro cuore, su cui offriamo a Dio il sacrifizio di rendimento di grazie. \* t. 5. p. 69. Altare di pietre informi .

t. 6. p. 283. e 287. Altare inalzato fulle rive del Giordano da' Rube-

niti, da' Gaditi, e da

С  $\mathbf{E}$ mezza la tribù di Ma-1. 7. p. 246. Il corno dell' altare ferve di afilo ad Adonia . t.11. l. 3. p. 17. e 33. Era la figura della Croce

di GESU' CRISTO. ivi P. 33. Gli altari del paganelimo erano ad oriente . 1. 28.

p. 128. Quello del tempio di Gerosolima era ad Occiden. t. 28. p. 128.

Alture Di cui vi erano due forte . f. 11. p. 234. e t. 13 l. 2. c. 14. v. 2. p. 288.

Alzar Le mani nel nome di Dio cofa fia . t. 18. p. 190. Amalecco

Che combatte gl' Israeliti, di che sia egli figura . t. 3. p. 245.

Amaleciti Sharagliano e mettono in fuga gl' Ifraeliti . 1.5. c. 14. v. 45. p. 147.

Amanno Sua grande esaltazione nella Corte di Affuero. t. 15. part. 2. c. 3. v. 1. p. 197.

Sdegnato contro di Mardoccheo, perchè non piegava il ginocchio dinanzi a lui, stima poca cosa far morir lui solamente, ma stabilisce di sterminare infieme con lui tutŧi

ti gli Ebrei. t.15.part.2.

v. 6. p. 194.

Nel passare di Amanno perchè Mardocheo ripugnava piegare il ginocchio. ivi p. 199. e /eg.

Amanno era della stirpe di Agag nemico degli E-

brei. ivi p.200.

Ottiene da Assuero un ordine spedito in tutte le Provincie, per isterminare tutti gli Ebrei senza distinzione di sesso o di età . ivi v. 12. e 13. D. 195. e ∫eR.

Come ha detto, che era Macedone. ivi p. 197.

Sua superstizione cavando a forte il giorno, in cui doveva far morire tutt'i Giudei . ivi c. 3. v. 7. p. in fin. e seg. e p. 201.

Suoi orribili eccessi di ambizione e di vendetta .

ivi p. 202.

Sua straordinaria allegrezza, perchè la Regina l' aveva invitato ad un convito insieme col Re; amareggiata" da Mardocheo, il quale vedendolo passare non si era neppur alzato per fargli onore. ivi c. 5. v. 9. p. 217.

Fa apparecchiare una forca alta cinquanta cubiti per Mardocheo : e non lapea che la medesima dovea servire per lui: ivi c. 5.

v. 14. p. 218. e p. 224. e jeg.

E' scelto dal Re per onorare, e servir come di araldo al trionfo di Mardocheo, per cui aveva preparato la forca. t.15. part.2. c. 6. v. IL. e feg.

p.227. e seg. L'esaltazione di Mardocheo sono un gran motivo di consolazione a' giusti, e di spavento agli ivi p. 230.

Era figura del demonio, come Mardocheo di GE-SU' CRISTO. ivi e feg.

Sua ambizione stranamente sorpresa. ivi p.232. E' figura della sorpresa, in cui si troveranno un

giorno i cattivi . ivi p. 233.

Suo spavento e turbamento indicibile udendo dalla bocca di Ester, che era Giudea. ivi p. 238. in fin. e feg.

Figura dello spavento terribile degli empi nel giorno del giudizio. iui p. 239.

E' appelo alla forca medelima, che aveva apparecchiata per Mardocheo. ivi c. 7. v. 10. p. 236. e 241.

Si trovano in tutt'i fecali molti Amanni, e pochi Mardochei . ivi p. 273. Esempio di un orgaglio

consumato nella persona

I N D I C E di Amanno . t. 5. part. t. 11. l. 1. c. 4. v. 13. 2. p. 222. Amar Ambiziose lacerato crudel-Dio con tutto il cuore', mente dalla sua ambicon tutta l'anima, e con t. 15. p. 223. zione. tutte le forze cofa fia . E' un' ubbriachezza. ivi t. 6. p. 67. E' la rovina di una infini-Un tal comandamento non tà di anime . è impossibile . ivi p. 68. t. 24. p. Amar dopo Dio, e per Dio L' ambizione si maschera . coloro che fiamo obbligiti di amare. ivi p. 69. t. 30. p. 82. Vedi Amor. E' un' idolatria . ivi p.171.

Amarezze

Mescolate a' beni del mondo, e perchè . t. 19. p.
238. e ses.
Perchè mitta fra piaceri

del secolo. t. 26. p. 118.

Amasia

Re di Giuda; sua vauità.

t. 12. l. 4. p. 175. 175.

e feg.

E' distatto e preso da
Gioas Re d' lfraele, e
costretto a dargii tutto
l'oro, l'argento e i vasi, che si trovarono nel
Tempio. ivi p. 171. e
178.

E' uccifo. dopo da' fuoi propri fudditi. ivi p.172.

Con essere assassinato. t. 13. l. 2. c. 25. v. 27. p. 360.

Ambasciatori
Oltraggio fatto agli Ambasciatori di Davidde dagli Ammoniti . t. 13. l.
2. c. 19. p. 132.
Ambizione

Condotta degli Ambiziosi.

E un idolatria : 101 p.171.
Si cercano i mezzi di copritla : 101 p. 129.
Vanità di quelli che inalzar vogliono la loro cafa : 101 p. 370.
Cariche : dignità eccle fiabli.

Cariche, dignità ecclefiafiiche, nelle quali molti
s'introduzono per ambizione. ivi p. 98.
Ambiziofi, ufurpatori del
Sacerdozio. ivi p. 80.
Ambizione, forgente funessa di tutt' i delitri.

S. Ambrogio
Ancorche catecumeno fu

Antorche catecumeno fu eletto Arcivescovo di Milano. t. 8, p. 160. Sua libertà in riprendere l' Imperator Teodosio. t. 28, p. 60.

Modello di un vero Pastore. t. 30. p. 289.

Amicizia

Eccellente modello della fanta amicizia. r. 9. l.1. c. 19. v. 1. e feg. p. 210. e c 00. v. 2. p. 221. e v. 30. p. 223.

Dei secolo spesso funesta

anche in questo mondo.
t. 15. p. 241.

Bilogna effer vero amico.

t. 22. part. I. c. 4. v. 9.

p. 67. Non fi possono amar gli

uomini, se non fi ama Dio. 2. 30. p. 326. Hannoci poche amiczia

cristiane. ivi. L'amicizia uguaglia ogni disuguaglianza. 1. 24. p.

57. in fin. e 58.

Rispetto dovuto all' amicizia. ivi p. 90. Felicità dell' amicizia. ivi p. 263.

Amicizie umane: amicizie cristiane. ivi p. 266. e t.

Amicizia tutta pura qual fia . . . . 24. p.269. Libertà dell'amicizia . t.21.

Vedi qui appresso Amico.

Amico

Santo e fedele è gran dono di Dio . t. 2. p. 254.
Qualunque anima che vuole fedelmente servir Dio
dee aspettarsi di aver a
nemici coloro, i quali
da prima erano suoi amici. ivi c. 7. p. 135.
Amico fedele e costante,
il cui acquisto è una
grande felicità . t. 15. p.
214. e t. 21. c. 17. v. 1.
p. 305, 315.

Il vero amico ama in ogni tempo. t. 16. p. 67. I tre amici di Giobbe di-, scendevano da Abraamo.

Gli amici di Giobbe per consolarlo nella sua affiizione lo visitano. ivi.

Stanno sette giorni accanto a lui senza parlargli.

Parole degli amici di Giobbe non hanno l'autorità della divina parola. ivi

p. 83. e 123.

La maggior parte delle fentenze degli amici di Giobbe vere in fe stesse, ma pessimamente applicate alla persona di Giob-

be. ivi p. 84.
Amici di Giobbe figura degli Eretici ivi p. 180.
Chi vuol lasciare il proprio amico ne cerca le

prio amico ne cerca le occasioni. 1.21. c.15. v.t. p. 320. 323.

Amicizia cristiana secondo S. Bernardo. ivi p. 324 Il fratello che è ajutato dal fratello è come una forte città. ivi c. 18. v.

L' uomo la cui società è gioviale sarà più amato di un fratello ivi c. 18.

v. 24. p. 323. e 335.

Non effer amico di un uomo iracondo, perchè non
t'inlegni a vivere come
lui. ivi c. 22. v. 24. p.
390.

Il vero amico dice la verità, e non adula. ivi c. 24. v. 26. p. 436.

Vedi rare volte il tuo a-

mi-

NDICE mico, perchè non si dis-Falsi amici quai sieno . t. gusti di te . t. 21. c. 27. 24. P.57. Degli amici sinceri qual siav. 17. p. 482. Un vero amico è più utine il contralfegno. ivi. le di un fratello, ivi v. Nell' avversità si riconoscono i veri amici. ivi p. 10. 11. p. 472. e 478. e Il ferro aguzza il ferro, e Amici del mondo se possala vista dell'amico eccino essere veri amici. ivi ta l'amico . ivi v. 17. p. 2. 125. Onorar sempre l'amicizia morta, cheche far poffa-Falsi amici . Molti sono no gli amici. ivi p.233. amici di chi dona . ivi c. 19. v. 6. p.336. e 341. Gli amici del povero si al-Serbar loro il segreto. ivi p. 285. lontanano da lui. ivi v. 7. p. 336. e 341. Amici del mondo. Loro Non aver per amico un desideri non possono esser uomo, che non è secreivi p. 351. puri. to, che è finto, e ciar-Amici che diventano neliero. ivi c. 20. v. 19. p. mici. . t. 30. p. 325. t. 352. in fin. e seg. e 364. 24. p. 375. Tal ha la pace fulle lab-Non cercar che Dio negli bra, che ha il fiele nel amici . c.24. p.375.e 422. cuore. ivi c. 26. v. 25. Amici ci recano ad amare il mondo . t. 30. p. 326. p. 369. Richiedesi molta fortezza Per esser vero amico bifogna che fia fecondo di animo per non secondare i loro desideri. ivi. Dio. t. 24. p. 58. Amici infedeli. ivi p. 322. Chi è buono trova un buono amico. Amici che traggono i loro Soffrir le piccole contrarieamici nelle proprie fregolatezze. ivi p. 366. tà nel naturale degli a-Non fi può ben amar gli ivi Amici domestici. t. 30. p. uomini, se non si ama ivi p. 326. Dio . 326. La fede tutto regolar dee Tutto temere. t. 24. p. nelle amicizie. ivi #.469. 119. Falsi amici. ivi e feg. Hanno spesso ingannato an-Ammoniti. cora i Santi. ivi p. 125. Terribile castigo esercitato

Amici veri. Loro descri-

101 p. 57.

zione . -

fopra di loro . t. 13. l. 1.

Gli

6. 20. v. 3. p. 136.

Gli Ammoniti e i Moablti esclusi per sempre dalla chiesa de' Giudei . t. 14. part, 1. p. 220, Due motivi di questa esclu-

ivi . lione.

Amnone Fielio di Davidde stupra la sorella, ed è ucciso a tradimento da Assalonne. t. 10. l. 2. c. 13. p. 111. e Jegg. e p. 118, e Seg.

Amone

Imita l'empietà di Manasse suo padre, ma non imita la sua penitenza. t.13. l. 2. c. 33. v. 22. e 23. p. 421. e 425. e feg. Affaifinato da' suoi fervi . ivi v. 24. p. 421.

Amor Di Dio qual debba essere, t. 4. p. 18. e fag. Amor di se stesso: per be-

ne amarli, bilogna amar Dig. Amor di Dio e del pros-

t. 2. p. 196. Amor di Dio non sarà perfetto se non se in Cielo.

t, 6. p. 68,

Amor del proffimo ci obbliga a indurlo per quanto noi possiamo ad amare Dio . IVI .

Vedi Correzione .

Amore santo, e amore peccaminolo. t. 10. l. 2. ç. I. v. 26. p. II.

Amor proprio segna ne' cuori in luogo di Dio.

t. 9. l. 1. c. 8. v. 19. p.

Si perde senza dolore quel che senza amore si possedeva. t. 16. p. 39. L' amor del mondo è incompatibile coll' amor di

Dio . t. 17. p.173. in fin. L'amor carnale non soffre compagni nell' oggetto amato; ma l'amor di Dio tanto più s' infiamma quanto più vede che Dio è amato dagli altri. 101 p. 297.

Carattere essenziale dell' amor di Dio. t. 20. p.

Si crede facilmente di amar Dio, ma bisogna vedere, se siam fedeli in tal amore. t.22. part: 2. c. 3. v. 10. p. 216.

Non si può pensare a Dio, se non amandolo, o almeno desiderando di amarlo . ivi c. 6. v. 16.

L' amore è l' offervanza della legge di Dio. ivi

v. 18. p. 251.

Senza l'amore non si offerva la legge, fuorchè in apparenza. : ivi... Esso non consiste nel penfar che si ama; si fa sentire con veri effetti, ivi

v. 21. p. 252. Vedi Virtu.

Amore, carità forte e soave sopra ogni cosa. t.

23. p. 138. Per esto l'anima diventa

de-

INDICE 16 del regno del demonio degna di effere la sposa nell' anima . t.30. p. 384. di un Dio . t.23. p. 163. L'amore è il suggello dello Il cuor dell' uomo non può stare senz' amore. ivi . ipolo . ivi p. 380. Amor dell'ore . ivi p. 195. Forte al par della morte. Amos. ivi p. 380. in fin. Amore del bene . Fa cade-Profeta, in che tempo vit. 30. p. 160. re ne' lacci del demo-Vien accusato di delitti di nio . t. 24. p. 113-101 p. 211. Stato . Amor di Dio. Dittrugger Ricusa di tacere, quando dee in noi il nostro amogli è comandato di non re corrotto. ivi p. 143. Racchiude quello del profpiù profetizzare . ivi p. 213. simo. Passa per un sedizioso, es Ciò che in noi produca. .. per un ribelle. ivi . sui p. 275. Amor proprio è impurità . Amos viffe : fotto - Re di Giuda . t. 30. p. ivi p. 249. Amor del proffimo quanto Qual era il suo mestiero raccomandato da Dio. ivi . t. 25. c.33. v. 14. p. 213. Amor proprio; come Dio Dove abitava. Fū scelto da Dio come in noi lo distrugga : ivi . Davidde , allorchè guidac. 25. v. 10. p. 160. Amore impuro delle Creava le pecore. Amalia l'accusa d' impostutute è una prolituzione. ra. ivi p. 211. in fin. t. 26. p. 53. Ogni amore non regolato e feg. E' accusato che macchinada quello di Dio è fogva contra la vita del Re getto alla naufea . f. 28. e di capo di ribellione p. 318. .... Amor del mondo è un in-101 p. 212. Amasia usurpa l' autorità cantelimo . ivi p. 367. del Principe in coman-Amor di Dio. Non si stabilifce che fulle rovine dare ad Amos in nome del Re che non ardisca dell' amor di se stesso. , di far il Profeta nel di t..30. p. 419: lui Regno. ivi p. 213. Amor di se stesso. Diverso da Amos padre di 420. -Ifaia. svs p. 160. Amor del mondo è una ubbriachezza dell' ani-Ananta Fallo Profeta muore nell' ma . ivi p. 129. ... Amor proprio fondamento anno predettogli da Ge- : GENERALE.

remia . 2. 26. c. 28. v.16. 17 p.304. in fin. e feg 309. Anania e Safira . 1.30.p.411. Anatema

Gerico anatematizzata . t. 7. p. 72.

Cofa figuificasse : ivi p. 86. e feg.

In anatema di obblio furono offerti da Giudittatutti gli arnesi di guerra di Uloferne, che le eran ffate date dal popolo, e il padiglione che ella stessa avea tolto dal di lui letto . 1.15. part. 1. c. 16. v. 23. p. 144. p. 152. in fin. e feg. S. Andrea

Per qual mezzo fosse condotto a Gesà Cristo . t. 23. 2. 246.

Anello .

I Re davano il loro anello a quelli, a'quali confidavano la suprema autorità; e con ello s'imprimeva il figillo regio in tutti gli editti . f. 15. p. 203. in fin. e seg. Angeli .

Perche Mest non abbia favellato della loro creazione . t. I. p. 7. Quando sieno stati creati.

ivi p. 33.

Separazione degli Angeli buoni da'cattivi. ivi e feg. Natura degli Angeli, ivi p. 35. e /eg.

Fedeltà degli Angeli fanti. ivi p. 37.

Gli Angeli sono fissati per

sempre nell' immobilità

dell' amore di Dio . t. 1. p. 38. Gu Angeli fono indicati dal-

le acque, che sono sopra il firmamento. ivi p. 41. La loro scienza li rende

più umili . ivi p. 199. Pittura degli Angeli buo-· ni, e de cattivi . ivi p.

109. Caduta degli Angeli da considerarsi spesso. ivi. Caduta dell' Angelo , e di

Adamo . ivi p. 181. Angeli della scala di Giacobbe the cola figuralle-10 . t. 2. p. 185. e feg. Uomini cangiati in Ange-

li, mediante l'effulione dello Spirito Santo. ive p. 186.

Angeli rappresentanti la persona di Dio . ivi p. 54. e fex.

Apparizione degli Angeli. svi.

Angeli buoni e cattivi fono ministri delle vendette di Dio . t. 3. p. 167. Si offrono sempre come o-

t. 4. p. 4. Riculano i sagrifizi che si vogliono fare ad effi . '

101 p. 5. Nell' Apocalisse è dato il

nome di Angelo a Vefcovi. t. 13. p. 316. Cuttodia degli pomini affidata agli Angeli . t. 14.

part. 2. p. 303. Hanno cura di presentare a Dio le opere buone, e

le orazioni delle perso-

INDICE

ne da bene . 1.14. part.2.
6.12. v.12. p. 356. e 361.
La confeguenza ordinariadell' apparizione degli

dell' apparizione degli Angeli buoni è di confolare quelli che restano sulle prime spaventati . ivi p. 364.

Chiamati i figli di Dio

t. 16. p. 44.

La caduta degli angeli è un motivo di umiliarsi per coloro che si credono i più saldi nelle virtù. ivi p. 87.

Come bisogni intendere queste parole: che Dio ha trovata la pravità negli Angeli. ivi.

Lo stato, in cui gli Angeli furono creati. ivi

P. 134.
Gli Angeli buoni sempre disposti ad eseguir gli ordini di Dio, ivi p. 43.

Fedeltà degli Angeii ricompensata con una grazia, che sa che non possano più scadere dalla giustizia.

In che giorno fossero creati gli Angeli ivi p.442.

Gli Angeli fanti stabiliti custodi degli uomini . s.

Rispetto loro dovuto. ivi. Loro attività nell' adempiere gli ordini di Dio. ivi p. 320. e 327.

Come Soli risplendenti . t.

24. p. 17. Caduta del primo angelo . ivi p. 100.

Mondo degli Angeli fanti.

Mondo degli angeli perverfi. ivi. In che modo i Serafini fileno davanti a Dio. t. 25. c. 6. v. 2. p. 57.

C'infegnano ad effer umili . ivi . Possanza degli Angeli . ivi

Folianza degli Angeli . 111.

Loro dipendenza e perfetta formiiffione a' voleri di Dio . 1. 28. p. 31.

Peccato del primo angelo . 11. 12. p. 99.

Pronta ubbidienza degli Angeli a Dio. t, 30. p, 438.

Paese delle belle capre. t. 23. p. 187.

S. Antonio
Sua visita a S. Paolo primo Eremita. t. 14. part.

2. p. 350. Virtù di un fuo fguardo a Dio . f. 19. p. 37. Anima

Come sia rimasta infetta dal peccato. t. 1. p.167.

Noi siamo debitori a' nostri genitori dell' anima, e del corpo ini p. 168. Il corpo insozzato insozza l'anima, ivi

L'anima è il tabernacolo di Dio. r. 3. p. 327. Come sia un sacrifizio. r.

4. p. 20. Varj stati dell'anima simboleggiati dalla verga di

to Gental

GENERALE:

Mose . t. 3. p. 89. in fin. L'e feg. Anima simboleggiata dalla mano, che Mosè fi mise in seno . ivi .

Quale debba essere il dolore delle anime fante per la profanazione delle cose sante. t. g. l. 1.

c. 4. v. 13. p. 62. Elleno fanno piovere le

grazie di Dio fopra la Chiefa, e conoscono gli uomini di Dio . ivi c. 9. v. 11. p. 109. in fin. e feg.

La loro occupazione effer dee il piagnere i disordini che conoscono . t. 11.

c. 16. v.11. p. 150. e feg. Sangue delle anime sparlo invisibilmente. t. 21, c. 1. v. 16. p. 43.

Chi le affiste è laggio . ivi c. 11. v. 30. p. 208.

Bisogna seguir Dio, quando egli vi obbliga a servir le anime, ivi c. 22.

v. 11. p. 397. Vedi Paftore .

L'anima non vuol mai penfare a fc in questo mondo, e sarà costretta un giorno a non occuparsi da altro pensiero . t. . 22. part. 2. c. 5. v. 7. p.

Dignità dell' anima amata è da Dio , creata ad immagine sua, redenta col suo sangue . ivi

Immortalità dell' anima ignota o dubbiofa tra Sacy T.XXXII.

Filosofi, e suggellata col sangue delle donne crifliane . t. 22. part. I. f.

3. v. 21. p. 57. e feg. Anime carnali. Ciò che i Pastori offervar debbano rifpetto a loro . t. 24. p.

Anime Sante sono la Vigna di Dio . t.25. c. 26. v. 2.

p. 171. Tempio di Dio. ivi c. 66.

v. I. p. 462. Elleno debbon effere di Dio senza divisione . ivi

c. 28. v. 20. p. 198. Perchè sono paragonate ad

isole . ivi c. \$1. v. 4. p. 351. Loro zelo per la falute

degli altri . ivi c. 52. v. 6. p. 359. Debbon piagnere i cattivi

Paltori . ivi c. 57. v. I. p. 390. e feg. Debbono deplorare i mali

della Chiefa . ivi c. 62. v. 12. p. 431.

Debbono davanti a Dio confondersi co' peccatori ed arroffire del male che fanno. ivi c. 63. v. 16. p. 439.

L'anima dee considerare la impotenza in cui ella era di liberarfi da fe medefima col gran prezzo che fu necessario per liberarla, e la riconoscenza che merita un sì gran benefizio, che può chiamarsi infinito e nella sua caula, e ne' fuoi effetti. ivi c. 51. v. 3. p. 359.

IND ICE anima cristiana è sposa di . t.1. p. 219. e t. 4. p. di Dio . t. 26. p. 52. 99. e t. 6. p. 146. in fin. L' umiltà delle anime sane Jeg. te fa che si riguardino Gli animali perchè Dio gli come ree de' peccati alabbia così distinti, t.i. p. trui . t. 30. p. 53. 100. Che cosa figurino diversi Consolazione nelle loro ivi p. 73. animali . t.2. p.17. e feg. pene. Dio in esse ripone le sue Il peccato ha tutto disordinato nell' uomo, ma delizie. ivi p. 87. Sono il cibo di Dio. ivi. gli animali fono rimasti Sono il campo di Dio, ivi nello stato della loro creazione. t. 22. part. I. P. 297. Sono la casa, il tempio, c. 3. v. 20. p. 56. e feg. e il regno di Dio ivi Anna Madre di Samuele ottiene p. 446. Sono i gigli della Chiesa. la di lui nascita colle ivi p. 324. fue preghiere . t. 10. l. Sono pietre vive tagliate 1. c. 1. v.10. e fegg.p.15. colla stessa mano, che e feg. e p.19. e fegg. ha tagliato GESU' CR1-Suo cantico. ivi c. 2. v. I. E' 25. STQ. 101 p.445. Dio le custodisce come la una figura eccellente pupilla dell' occhio fuo. della Chiesa, c. 1. v. 1. 101 . p. 18. e feg. e c. 2. v. I. Dio vuole che vivano qui p. 32. e v. 5. p. 36. nell'umiltà. ivi p. 446. Anni De' Giudei . t. 3. p. 163. Perchè sono esse figurate Anni della vita dell' uomo dal mirto. ivi p. 440. Anime de' Santi Patriarparagonati alla tela del . chi liberate alla rifurreragno. t. 19. p. 201. zione di GESU' CRI-Che significhino i trecen-STO. t. 30. p. 229. tonovant' anni che durò l'assedio di Gerosolima. Animali t. 28. p. 74. Della terra, e loro crea-Anno giubbilare, ivi p. - zione , t. 1. p. 18. in fin. 112. e feg.

Che cola figurino . ivi p.

Adamo dà ad essi il nome.

49. e feg.

ivi p. 67.

Anticri/to S. Giovanni Evangelista chiama l'ultima ora il tempo dell' Anticristo , t. 28. R. 472. Animali mondi ed immon- Patimenti della Chiesa sot-

GENERALE. .

to il tirannico regno dell'Anticristo . t, 29. p. 147.

Antioco figura dell' Anticristo . t. 29. p. 148. e 208.

L'Anticristo farà nuotare la terra nel sangue che spargerà nella crudèle persecuzione che egli suficiterà contra la Chiesa. 130. p. 147. Antioco

Se Dio accettaffe la penitenza di Antioco. t.29. p.

Di chi fosse certa figura . ivi p. 148. 158. 208, e

Antioco figlio di Antioco il grande. t. 31. p. 20. in fin. e feg.

Variamente cognominato .

ivi p. 29.

Spoglia il Tempio di Gerofolima . ivi l. 1. c.1. v. 22. e feg. p. 22. c. 6. v. 12. p. 97.

Vuol distruggere la giudaica religione . ivi c. 1. v. 43. e 46. e feg. p. 24.

Fa porre full' altare 1' idolo abbominevole di Giove olimpico. ivi c. 1. v. 57. p. 26. 31. e c. 6. v. 7. p. 96.

Sua orribile persecuzione contra i Giudei fedeli alla loro religione. ivi c. 1. v. 60. e seg. p. 27.

Respinto ignominiofamen-

te da Persepoli. 1.31. c.6. v. 1. e seg. p. 95. e l. 2c. 9. v. 1. p. 374.

Antioco muore dal dispetto, e perchè. ivi l. 1. c. 6. v. 16. p. 97.

Antioco Epifane chiamato, una radice di peccato .

t. 31. p. 20. in fin.
Sua perfecuzione contra i
Giudei, quando accadu-

Giudei, quando accaduta . t. 28. p. 462. e 472. A chi fucceda . t. 31. l. 2.

C. 4. v. 7. p. 298, Suo orgoglio ecceffivo . ivi /. 2. c. 5. v. 21. p. 315. Punizione divina di quello

Punizione divina di quello empio Principe . vvi c. 9. v. 5. p. 374
Sua falla penitenza . ivi v.

12. p. 375. Fu lapidato, e in che luo-

go . ivi c. 1. v. 16. p. 241. 251 Chi sa questo Antioco . p.

250. in fin. e seg.
Antioco Eupatore è ucciso,
e da chi. t. 31. p. 115.

Antioco Sotero . Sua lettera al Sommo Sacerdote, ed alla nazione de' Giudei . t. 31. l. 1. c. 15. v. 1. p. 227. e feg.

Rompe toito la sua alleanza. ivi v. 27. p. 228.

Adopérava la mano mancina egualmente che la destra. t. 8. p. 35. Uccide Eglon Re de' Moabiti, e pone gl' Israeliti in libertà. ini e seg.

Se egli abbia mentito par-

TCE IND 52 Gli Apostoli sono i fonlando ad Eglon. t. 8. p. damenti della Chiesa. Se Aod abbia potuto uccit. 28. p. 539. dere Eglon senza delitto. Sono paragonati alle nubi. ivi e feg. t. 16. p. 432. t.39. p.188 Giustificato coll'esempio di in princ. Abramo, e di Giuditta. Paragonati a' monti. 1218 ivi p. 44. p. 230. Apollonia Sono stati uomini di fuo-General di Demetrio. Sua co. ivi p. 241. in fin. e vanità nello scrivere a feg. Sono i salvatori del mon-Gionata . t. 31. l. 1. c. 10. v. 70. p. 157. e feg. ivi p. 242. Loro predicazione. ini p. Apostolo Gesù Cristo ha scelto per fuoi Apostoli non già uo-Apparizioni Di due sorte, o sieno in mini potenti e savi sevisione, o in sogno. t. condo il mondo, ma deboli ed ignoranti . 1. 17. 5. p. 125. Gli Apostoli, e gli uomi-Appopela Stabile e sicuro non si può ni apostolici figurati daltrovare che in Dio solo. la pecora. ivi p. 249. t. 7. p. 21. Figurati da' Cieli, che an-Appoggio umano a che nunziano la parola di paragonato. t. 20. p. 92. ivi p. 163. Dio. in princ. Le leggi da essi itabilite Vanità degli appoggi e sono più distese e sono soccorsi umani . t. 26. p. più durevoli, che non le leggi di qualunque Prin-Aquile Che cosa indicano . t. I. p. cipe mondano . t. 18, p. 45. L'aquila è uno degli ani-Figurati dalle montagne . mali di lunga vita. 1.19. t. 19. p. 154. Ufizio degli Apostoli . 1,23. Aquilone p. 255. in princ. Di che figura . t. 23. p. Se fosse interamente estinta la fede negli Aposto-232. Arabia li dopo la morte di Gesù Crista. t. 23. p. 248. Gli Apostoli poveri esten-Paese abbondante 'di asini selvaggi. t. 16. p. 451. Arbore do posfedevano ogni co-Vedi Albero. fa ed arricchivano altrui-1. 27. p. 289. Aran

Aran E Nacor fratelli maggiori di Abramo . f. 1. p. 268. Aran padre di Sara, chiamata anche Jesca. ivi.

Arca Sua forma , e suoi varj appartamenti. f.I. p.202.

Come abbia contenuti tanti animali. ivi p. 204. Sue dimensioni . ivi p. 212.

E' immagine di ogni Cristiano. ivi p. 213. E' immagine de' tre stati della Chiefa. ivi p. 214. Figura della Chiefa . ivi

p. 215. e t. 5. p. 172. e L'arca riputata follia, come la Croce. ivi p. 203.

in fin. e feg. Arca di Mosè spiegata . t. 3. P. 329.

Chi fabbrica l'arca , non vi entra. ivi p. 225. Il corvo non ritorna nell' arca. ivi p. 229.

Che cosa indichino il corvo, e la colomba dell' ivi p. 231. arca. L'acque del Giordano si dividono, tosto che i Sacerdoti portatori dell'ar-

ca pongono in effe il t. 7. p. 44. 50. piede . Gl' Ifraeliti non paffono, allorche l'arca è in cammino , approffimarvifi più di fecento passi in circa . ivi p. 41. e feg. e

į

p. 46. Esta ilà ferma nel mezzo del fiume fin a fanto che

è paffato tutto il popolo . t. 7. p. 50. e feg. L' Arca è figura dell' Eu-

Gesù Cristo è l' arca della

legge nuova. ivi p. 58. 63. 86.

Perchè chiamata la Cafa di Dio. t. 8. p. 241. Arca santa è presa da' Filiftei . t. 9. 1. 1. c. 4. v.

Atterra l'idolo di Dagone. ivi c. 5. v. 2. e feg. p.63. e Jeg.

Iddio percuote con molte piaghe le Città , nelle quali i Filistei , la fanno entrare. ivi v. q. p.

Punisce di morte i Betlamiti, che l'avevano veduta . ivi c. 6. v. 19. p.

73. 76. E Oza per averla toccata. t. 10. 1. 2. c. 6. v. 7. p.

Era la figura del Sacerdozio e della Eucaristia . ivi c. 6. v. 7. p. 52. e c. 15. v. 25. p. 140.

Iddio benedice la cafa di Obededom , in cui era . Stata accolta. ivi c. 6. v. 11. p. 48. in princ.

L' Arca del Signore è il tabernacolo dell' alleanza trasportati nel Tempio di Salomone . t. 11. l. 3. p. 129. in fin. e feg.

Cofa fi trovasse nell' Arca. E' chiamata lo fgabello

D 3

de' piedi del Signore .
t. 13. l. 1. c. 28. v. 2. p.
p. 187. in fin.

E Geremia nelle Lamentazioni chiama l' Arca lo fgabello del Signore . t. 27. c. 2. v. 1. p. 228.

L'arca della legge vecchia che cosa figuralie. t. 18.

p. 235. Caduta fra le mani de' Filistei . r. 19. p. 74. Spiegazione di questa figura .

Arco
Simbolo della divina giufizia. 1. 18. p. 151.
Arcobaleno di che figura.

t. 24. p. 428. in fin. Arco inganuatore cola lia . t. 30. p. 74.

Data per confine al mare.

1. 26. c. 5. v. 22. p. 74
Aronne

Con l'incensiero in mano corre in mezzo al popolo, che veniva già divorato dal fuoco, e calma lo sdegno di Dio. t. 5. c. 16. v. 47. p. 167.

La fua verga fiorifce . ivi

Che cosa raffiguri un tal miracolo . ivi p. 178. e

Egli non entra nella Terra promessa a cagione della sua incredulità. ivi c. 20. v. 12. p. 200.

Sua morte . - ivi v. 29. p.

Perche la fua virtà fia fta-

ICE

ta tanto inferiore a Mosè. t. 5, p. 211. in princ. Arfaxad

Re de' Medi, quantunque fi credesse invincibile, è vinto da Nabuccodonofor Re degli Assiri, t.15, part. 1-1, v.4+ 5, p.12, 14.
Fabbricò Ecbatana.t.15, part.

E' lo stesso che Desocete, chiamato da Erodoto il fondatore di Ecbatana.

ivi p. 13. Argento

Figura della parola di Dio.
t. 3. p. 327.
Ariani

Al tempo degli Ariani la Chiefa trovavasi in uno stato deplorabile.s.p.252.

I Sirj, che assediarono Samaria, volti in fuga da un terror panico. 1. 12. 1. 4. p. 91.

Armi

Di giulizia a deftra e a finifra . t.3.p.366. in fin-Le armi più potenti per vincere i nostri nemici fon l'umiltà , l'orazione e il digiuno . t. 15. part-I. p. 24-26.

Armonia

Del mondo. Da essa si conosce la grandezza di Dio.

t. 24. p. 423. Aronne

Diversa condotta di Aronne e di Mosè nella loro vocazione. 1. 3. p. 91.
E nell'esercizio della loro carica. ivi p. 308.

Colpa e timidezza di Aronne . 1. 3. p. 404. Sua disposizione nell'occasione della morre desuoi primogeniti . 1. 4. p. 92. Suo elogio . 1. 24. p. 438.

Suo elogio. t. 24. p. 438.
e feg.
Spoi abiti facerdotali. ivi.

Non arroffire di Gesù Cri-

fto, nè della sua parola.

2. 24. p. 210.

Artaserse

Editto di questo Re di Perfia in favore de' Ciudei. t. 14. part. 1. l. 1. c. 7. v. 12. e fegg. p. 67.

v. 12. e Jegg. p. 67. Nome ordinario de' Re di Persia. t. 15. part. 2. p.

170.

Travagli della vita. t. 24.

p. 386. Cofa ci debbano infegnare. t. 24. p. 385.

A/a
Elempio dal fragilità umana . t. 11. l. 3/ p. 234.
Sua preghiera prima di venire alle mani con Zara
Re di Etiopia , che avea
un millione di uomini .

un millione di uomini .
t. 13. l. 2. c. 14. v. 11.
p. 286. e seg.

Non pud seffrire le riprenfioni del Profeta Anania, ma lo fa carcerare. ivi l. 2. c. 16. v. 7. e seg. p. 298.

Essendo caduto infermo non ricorre a Dio, ma confida nell'arte de' Medici. ivi v. 12. p. 299. e 301. e seg.

Afarhaddon
Succede a Sennacherib nell'Impero degli Affiri . t.
15. part. 2. p. 252.

Figlio di Giacobbe è da lui benedetto . t. 2. p.

356. 361.
Asfalite

Lago quale, ed ove sia.
t. 12. p. 180.
Asia

Il suo Re come accennato da Daniele . t. 29. p. 199.

Le Città di asso quali siano . t. 7. p. 221. 223. e seg.

Sei Città di afilo per coloro, che avezno commesfo un omicidio involontario. 1. 7. p. 221. in fin-

224.
Essi doveano restare in quelle Città fino alla morte
del Sommo Sacerdote .
ivi r. 222. 225.

Le cinque piaghe di Gesti Cristo sono luoghi di 2silo per gli peccatori. ivi p. 225.

Gioabbo non trova afile vicino all' al tare, e perchè. 1. 10. 1. 3. p. 50. Ciò cofa figuri. ivi.

Non vi è altro afilo che la Croce di Gesti Crifto per quelli, che hanno motivo di temere la divina giùftizia: ivi p. 31.

Il nome del Signore è una totre fortissima, ed il nostro asilo . t. 21. p. 327. e

D 4 Asmo

A[modeo Demonio che uccise i set- Reputati gli stessi che i te primi mariti di Sara. t. 14. part. 2. c. 3. v. 8. p. 268. 274 e fegg.

Per qual motivo li uccife . ivi p. 275.

Asmone! Quanto regnasse la loro firpe .

t. 31. p. 424. Aspettare -Cosa sia aspettar il Signot. 17. p. 372.

Afpetto . Degli uomini da bene che impressione faccia agliempj. . t. 20. p. 165. Affa

Che cosa indicasse col domandare a Caleb fuo padre una terra irrigata da 7. 7. p. 186. acqua.

Affalonne Figliuolo di Davidde ucci-- de il suo fratello Amnone. t. 10. l. 2. c. 13. p. 119. 121.

Si riconcilia con fuo padre . ivi c. 14. p. 128.

133. Usurpa il Regno di Davidde. ivi c. 15. e 16. p. 138. e ∫egg.

Resta appeso ad una quercia, ed è uccifo da Gioabbo . ivi c. 18. v.g. p.164. e seg. 170. in fin. e feg.

Ritratto della vita e della morte di questo Princi-De . ivi c. 18. v. 17. p.

172. e Segg.

Assidei Recabiti . f. 31. 1. 1. c.2. v. 42. p. 39.

Alliri Quanti ne uccidesse un Angelo in una notte . t. 28. p. 390.

A [[uero Perchè nome ordinario an-

che de' Re di Persia . t. 15. p. 2. p. 170. e 282. Difficoltà di sapere chi fos-· fe questo Principe tempo di Ester . E' lo stesso che Dario figlio d' Istafpe . Estensione del suo Impero.

ivi c. 1. v. 1. p. 165. e 170. Fa un convito a tutt' i principali Signori, che durò centottanta giorni . ivi v. 3. e 4. p.166. 171.

e feg. Ad effo convito ne sussegue un altro, al quale resto invitato tutto il popolo di Susa capitale del fuo Impero. ivi v. 5. p.

166. 172. e feg. Le donzelle, ch' erano deffinate per Affuero, non erano a lui presentate se non dopo una preparazione di dodici mesi ivi c. 2. v. 12. p. 180.

187. e feg. Nessuno poteva presentarsi dinanzi a lui , fe non era chiamato. ivi c. 4. v. 11. p. 211. e feg.

Affue-

Affuero, nome pordinario de' Re de' Medi . 1.15.p.

Dario figlio d' Istaspe reagnò circa 200. anni prima del famoso Dario vinto da Alessandro. ivi p. 185. 170.

Astinenza

Dalla carne meschiata col sangue . t. 1. p. 241.

Astinenza da certi cibi perchè comandata dalla Chiesa. t. 6, p. 143.

Aftro
Che cosa debbasi intendere
per gli astri del mattino.
f. 16. p. 442.

Aftrologia

Giudiziaria, arte rea condannata da tutt' i Santi Padri. 1. 16. p. 431. Atalia

Moglie di Ocozia fa recidere tutt' i Principi della fiirpe regale. 1. 12. 1.

Regna per sei anni. ivi p.

Sua morte violenta. ivi p.

Paralello di Atalia con Erode. ivi p. 144. in fin.

S. Atanasio
Sua moderazione parlando

del tremendo gassigo di Ario. t. 29. p. 97. Persecuzione da lui sofferta : t. 31. p. 305.

Sono Atei coloro che sparlano contro di Dio . f.

· 3. p. 204. e feg.

Del tempio che cosa figurasse. t. 3. p. 352.

Atti

Di carità sono sagrifizi . t.

Come si debba offrirli a
Dio . ivi p. 18.
Non basta omettere il male;

Non balta omettere il male; bisogna fare il bene . t. 3. P. 373.

Attila

Sua armata, che era di cinquecentomila uomini, diffipata dalla fede e dalle orazioni di S. Genovefa. t. 15. part. 2. p. 15.

Avanzamento

Per camminar nella strada di Dio, è necessario avanzar sempre . t. 21. 6. 4. v. 18. p. 96.

Vedi Nagligenza, Pigrin

Avarizia

Non è scapitar, anzi guadagnar molto il dar qualche cosa per Dio . . . . 4, p. 240. in fin.

L'avarizia rende gli uomini idolatri - t. 7. p.

Punita colla lebbra in Gezi fervo di Eliseo. t. 12.

E' una vera idolatria . 1,22, p. 331. t. 30. p. 170. Prova di quella verità . 1.

22. part. 1. c. 14. v. 8.

Avarizia vizio il più deteftabile di tutt' i vizi . ?.

24. p. 99.

Stra-

IND I C E che non possono prati-Strani effetti dell'amor del carle. t. 24. p. 207. danaro. t. 24. p. 99: Avarizia segreta. ivi p.100. Autorità Gravità e mansuetudine Avarizia spirituale. ivi p. due qualità necessarie a 117. Quanto chi è costituito in autoavarizia ciechi l' anima . ivi p. rità . t. 16. p. 347. Avvenire 141. L' avarizia rovina l' a-Occultato agli uomini per mor di Dio, e del proftener viva la loro fede. t. 30. p. 128. e per conservarli sempre in un' umile dipenden-E' il vizio della vecchiezza da Dio. t. 16. p.341. ivi p. 128. Avaro Avver fied Omicida di se stesso e de' Tali siamo ordinariamente nell'avversità; quali fumpoveri. t. 21. c. 1. v. mo nella prosperità. t. 19. p. 44. E' necessario far per Dio, 16. p. 42. in fin. e seg. Esta discopre l'intimo del quanto egli fa per l' o-10. ivi c. 2. v. 4. p. 56. cuore, che prima era Si vende a chi vuol comalcolo. ivi p. 48. L'avversità è occasione di prarlo . ivi c. 21. v. 14. scandalo per chi, ed in p. 380. Miseria dell' avaro, che ha che modo . t. 20. p. 52. molte fostanze, e pur L' avversità unisce i buoniente ha . t. 22. part. 1. ni a Dio ancora e. 5. v. 9.1p. 79. c. 6. v. che non erano. t. 30. p. z. p. 85. Avvertimenti Quanto misero . t. 24: p. Santi . Stato deplorabile di quelli che non hanno che Sua durezza verso il poivi odio per gli buoni avvero . E' un mostro . vertimenti, che loro si ivi . Avari ne' tempi di carestia. danno. t. 30. p. 196. t. 30. p. 217. in princ. Avvilimento Hannoci più avari che non Di spirito ne è autore il fi pensa. demonio. t. 30. p. 339. Augelli Creazione degli augelli e Jeg. Avvilimento da Dio pert. 1. p. 17. messo ne' Servi suoi e Che cola figurino . ivi p. perchè. 48. e feg. t. 17. p. 272. Austerità Av vertimento per quei

Azz

GENERALE.

Azaria Re di Giuda, chiamato pure Osia, piagato di lebbra. t. 12. l. 4. p. 182. 188.

Azioni

Nostre migliori, in cui raro è che non s' introduca alcun, poco dell' umana infermità . t. 7. p. 35. Un' azione sola ingiusta ti-

ra sovente dietro a se · una feria lunghissima di funesti avvenimenti . t. 8. p. 274.

Il demonio procura di corromperne il principio. t.3. p. 153. e feg.

## S. Babila

Virtù delle offa di S. Babit. 8. p. 205. in fin. la. e feg.

Bahilonia

Città del mondo opposta alla città di Dio. p. 270.

Cosa vuol dire batterne i figli contra la pietra : t.

11 Re di Babilonia fa cavar gli occhi a Sedecia Re di Ginda . t. 12. 1.4.

p. 287. 292. e feg. E' la figura del demonio che acceca i peccatori.

ivi p. 321. 393. Per quanto tempo assediata da Ciro. t. 29. p.111.

c. 22. p. 229. t. 14. p.63.

Questo paese era al settentrione della Giudea . t. 26. p. 66.

L' Impero de' Babilonesi da chi abbattuto. ivi p.278. Babilonia come presa. t.

27. p. 193. Mura di questa Città quanto grosse e quanto alte.

101 p. 192. Suo giro. ivi p. 193.

Bacio Segno di carità convertito da Giuda in segno di tradimento. t. 23. p. 27. Che dir voglia il bacio

della bocca dello Sposo. ivi p. 28. e seg. 368.

Insensibilità per esso de' moderni Cristiani. ivi p. 28. e feg.

Quando l'anima fedele domandi un bacio a Gesù Cristo. ivi p. 29. Qual sia il bacio che la Sposa chiede allo Sposo. ivi p. 368.

Hannoci tre sorte di baci.

ivi p. 29. 31. Bacio dato dalla peccatrice a Gesù Cristo, e non dal Fariseo. ivi p. 34.

Balaamo

Falso Profeta. t. 5. c. 22. p.229. 250. t. 14. p. 63. E' Profeta del demonio.

t. 14. p. 63. 221. E' ripreso dalla sua asina. t. 5. c. 22. p. 227. e feg.

232. e √ig. Egli benedice il popolo di Israello in vece di ma-

INDICE

ledirlo . t. 5, c. 23, 24, p.

339. e feg. 249. e feg. e II balfamo che figuri . t.

t. 14. 63.

24. p. 257.

t. 14. 63. Balaamo era avaro e fuperbo . t. 5. p. 239. e 251.

perso. 1. 5. p. 239. e 251. Ridestione lopra il detto di quelto Profeta : Che io muoja della morte de' Giusti. ivi p. 240.

Egli annunzia la nascita del Figliuol di Dio quindeci secoli prima . ivi

P. 250. 254 \* feg.
Peffimo configlio dato da
lui a Balac. ivi p. 253.
Egli viene uccifo nella
battaglia , in cui gl' Ifracliti mifero a fil di
fpada i Madianiti . ivi
6. 31. v. 8. p. 310, 319.

1. 5. p. 319.

Balac
Re di Moab fa a lui venire Balaamo per maledire gl' Israeliti . t. 5. c.
22. p. 229. 250. t. 14. p.
63.

Baldaffarre

Visione da lui avuta . r. 29. p. 139. e feg.
Profanazione da lui fatta de' vasi sagri . ivi c. 5. v. 1. e feg. p. 110. e feg.
Che vedesse nel tempo di un banchetto da lui im-

un banchetto da lui imbandito . ivi v. 5. p. 112. e seg.

Ballo

La testa del più grande e del più fanto di tutti gli nomini è stata il prezzo del ballo di una donzella. s. 15. p. 177. in fin.

Banchetti Che si facevano sopra i

fepoleri de Martiri t.
15. part. 2. p. 290.

Sono degenerati di poi in banchetti di diffolutezza e di difordine, onde S. Ambrogio li proibi nella Chiefa di Milano. ivi. Gran rispetti di S. Mona-

ran ritpetti di S. Monaca per S. Ambrogio a propofito di questi banchetti. ivi.

Affiftio dalla Profeteffa
Debbora fconfigge Sifara Generale dell' Armata
di Giabin Re de' Cananei . ivi p 48, 55. e feeEgli non era nè il fialio,
nè il marito di Debbora . ivi p. 53.

Baffezza
Di animo, pulillanimità, quanto odiata da Dio.
t. 24. p. 66.

Baftardi Che la legge escludeva dalle dignità e dagli usizi

pubblici . t. 8. p. 156. Batista Vedi Giovanni . Battaglia

Il successo delle battaglie dipende unicamente dalla sovrana volontà di Dio e non dal numero e dalla forza de'combattenti . r. 11. l. 3. p. 306. Battesso

Figurato dal Mar Rosso . t. 3. p. 217.

Ri-

GENERALE. Impoltura de' Sacerdoti di-Riconoscenza per la grazia del Battesimo . t. 3. Bel scoperta da Daniep. 218. le. t. 27. p. 184. Dopo il battesimo di Gee feg. e t. 29. c. 14. v. sù Cristo si aprirono i Cie-2. 3. p. 256. li e lo Spirito Santo in Benadad Re' di Siria' soffocato da forma di colomba discese sopra di lui . t.19.p. Azaelo, che regnò in suo 261. luogo . t. 12. part. 2. p. Battesimo, suo effetto nel 99. 106. cuar del uomo . t. 19. Bene p. 79. in fin. e feg. Santo ulo, che si dee fare Battelimo da che figurato. del bene. t. 24. p. 412. Beni di questo mondo pat. 22. part. 2. c. 10. v. 19. p. 299. e c. 19. v. 7. ragonati al fango. p. 374. in fin. e feg. p. 229. Vedere se conserviamo l' Beni temporali per chi dialleanza che nel battesiventino eterni . ivi p. mo abbiamo fatta con 398. Beni della vita cangiati Dio, t. 30. p. 487. t.24. in mali da' perversi . p. 117. Bdellio ivi p. 399. Dell'anima da anteporsi a Bdellio cosa sia. t. 5. quei de' sensi. ivi p.408. p. 114. Beni che si hanno a divi-Beati Se uguali in gloria . t. 29. dere, sono semi di discordia . r. 16. p. 40. p. 213. Beatitudine abbondanza de' Celeste, perchè detta sortemporali offusca gli occhi dell' anima . ivi p. te . t, 19. p. 71. in fin. e Jeg. 199. Vedi Chiefa. BeccoBeni del mondo da cui Emissario figura di Gesù Cristo. volea Dio, che gli uot. 4. p. 142. mini si distaccassero sino Behemoth dall'antica legge . t. 4. Che cofa sia nel senso litterale. t. 16. p. 461. p. 220. e Jeg. E nel senso spirituale. ivi Beni temporali perchè non p. 462. in fin. e feg. sieno veri beni . t. 22. Belpart. 2. c. 4. v. 15. p. Idolo de' Babilonesi. 1.27. 214. Sono un' ombta, ma quanp. 184. 195. e seg. t. 29. c. 14. v. 23. p. 252. e to perniciola . ivi c. 5. Seg. 2. 8. p. 215.

Co-

IND ICE Come bisogna far uso de' S. Bernardo beni , e perchè ci sieno

dati . t. 22, part. 1. c.5. v. 19. p.\$1. e feg. I beni di mal acquilto van.

no miseramente a perif. 24. p. 218.

Ingiustamente acquitati si diffipano . f. 30. p. 274.

Benedizione E maledizione della legge nuova ben diversa da quelle della legge chia . t. 6. p. 288.

La presenza delle persone da bene è piena di benedizione . t. 12. 1. 4.

p. 50. Benedizioni del Testamento vecchio in che diverse da quelle del Nuovo.

t. 20. p. 80. Benedizioni di Dio fopra quelli che lo temono. 1. 4. p. 229. e ∫eg.

Benjamino Significato di Benjamino.

t. 2. p. 246. E' benedetto da Giacobbe.

ivi p. 357. 364. e feg. E' figura di S. Paolo . ivi p. 365. e t. 18. p. 246. La sola Tribù di Benjami-

no fostiene i Gabaiti contra tutti gli altri . t. 8. p. 255. 262.

Esta riportò due grandi

vittorie , e finalmente è vinta e tagliara in pezzi , e ridotta a secento uomini . ivi p.258. e feg. 263. € ∫€8.

Ingiustamente biasimato per aver indotto i Principi a una guerra fanta, il cui esito era stato funestiffimo. t. 8. part. 1. p.264. in fin. e feg.

Suo odio al rifo . t. 24. p. 223. Sue zelo per la fantità

della Chiefa . t. 30. p. 324. Bestemmia

Quanto esecrabile . r. 24. p. 244.

Bestemmiatgre Lapidato per ordine di Dio. t. 4. p. 209. e feg. Beffie

Feroci utili all' uomo . t. I. p. 54.

Bestie adorate in Egitto . t. 3. p. 123. in fin. e feg. Amor delle bestie ragionevole ed irragionevole . t. 21. c. 12. v. 10. p.217.

Betel Chiamata per l' addictro Luza. t. 8. p. 11. Betlemme

Del qual nome vi erano due città, una nella tribù di Zabulon, e l'altra in quella di Giuda . t. 8. p. 228. in fin. e feg. Betfabea

Moglie di Uria pecca con Davidde . f. 10. 1. 2. c. 11. v. 2. e feg. p. 87. e feg. e p. 92. e fegg. Betulia

Città , fecondo alcuni , della Tribù di Zabulon . t. 15. part. 1. p. 53. Non

Non se ne parla nella sacra Scrittura, che nel folo libro di Giuditta. t. 15. part. 1. p. 53. Bianca

Malre di S. Luigi . Istruzione, che esti ripeteva

fovente a suo figlio . t. 15. part. 2 p. 245. Bilancia

Non dobbiamo fervirei mai di una bilancia inganne vole . t. 21. p. 191. 359. 366.

Bisigno
Noi siamo poco sensibili a'
nostri bisogni spirituali.

t. 11. l. 3. p. 146.

I noftri bifogni foli fono come una voce che invoca l'ajuto di Dio. t. 30. p. 428. in fin. e feg.

Sua bontà verso Rut, the spigolava nel suo campo.

Egli figura Gesù Cristo, e il suo campo la Chiesa.

Bottino
Preso a' Madianiti . t. 5.
c. 31. v. 9. p. 310.
Diviso tra l'armata e il

Divilo tra l'armata e il rimanente del popolo . ivi v. 27. p. 312. 321.

Quelli dell' armata che non aveano combattuto non lasciano di parteciparne . ivi p. 318.

Bottino diviso tra coloro che aveano combattuto, e coloro che erano rimali presso il bagaglio . 2. 2. 245.

Bronzo
E' figura della fermezza.

t. 3. f. 327. in fin.
Buoi

Figura de' Predicatori . t. 6. c. 368. e t. 17. p. 79. E de' Paitori . t. 17. p. 79. e t. 11. f. 3. p. 128. Mare di gesto potho Corre

Mare di getto poito fopra dodici buoi . 4, 11. 1. 3. p. 127.

Buoni

E cattivi figura di Giacobbe, ed Elaù . t. 2. p.154. Gran motivo di consolazione per gli buoni per-

feguitati. iur p. 155.

Il picciol numero de' buoni non dee difanimarci,
come non dee fpayentarci il gran numero de'
cattivi, t. 11, l. 3. p.
236.

Perche Iddio permetta che i buoni fieno oppressi . ivi p. 30. 279.

Anche il Tonno de' buoni è meritorio, ivi p. 64. Quale fia la principale occupazione de'buoni quaggiù. t. 19. p. 306. Amar la loro compagnia. t. 24. p. 91.

Buoni e cattivi se possano far lega insieme. ivi p.

Chi è buono, tal non è che per grazia di Dio, e chi è malvagio lo è da se stello. t. 24. p.151. in fin.

## Caduta d

## Cades

Il deferto di Cades era popolato al tempo di S. Girolamo da una moltitudine di Monasteri . t.

17. p. 251. Caduta

Dell'angelo e di Adamo.

La caduta dell'angelo diversa della caduta del primo uomo . t. 17. p. 167. in fin. e seg.

Iddio efalta ed abbaffa: e chi non ha compafione degli altri nella loro caduta, o è già caduto, o è in pericolo tofto di cadere . t. 24. p. 67. in fin.

La causa della caduta del primo uomo, e di Salomone. t. 11. /. 3. p. 181. e seg.

La caduta di Salomone ci dee infpirare tanto difprezzo per la gloria del mondo, quanto amore per l'umiliazione. ivi p. 169, in fin.

La caduta degli uni affoda g'i altri. 1. 16. p. 478. Chi fi crede immobile è più vicino a cadere. 1.17.

p. 258. in fin. e sep.
Cadura di quei, che hanno lungamente servito
Dio. Upa causa di tali
cadute. s. 24. p. 29. in
fin.

Caduta del primo uomo fu l'orgoglio. t. 24. p. 101. 151. 169. Delle persone eminenti

della Chiesa ivi p. 111.

Dio la permette, affine di rendere gli uomini vigilanti. ivi p. 169.

Di un' anima a che para-

Di un' anima a che paragonata. ivi p. 230. Caduta di un' anima giutta. f. 25. c. 1. v. 21. p.27. v.

30. p. 28. Caduta de' Grandi nella Chiefa compianta da Perfetti ivi c. 34. v. 4.

p. 218. Quanto ignote sieno tali cadute . ivi c. 13. v. 19.

p. 102. A che la Scrittura paragoni i buoni che si rilassano . ivi c. 34 in fin. p.

Caduta de' buoni . r. 30. p. 54. Affliggerlene . ivi p. 276. Allegrezza de' malvagi al-

la caduta de' huoni. ivi p. 327. I buoni cadono diversamente da' malvagi . ivi p.

Caifas

AOI.

Quantunque l'intenzione di quello Pontefice fosse pessiona, servì tuttavia di organo allo Spirito Santo, quando predisse, ch' era espediente, che un solo uomo morisse per tutto il popolo. 1. 15: pars. 1. p. 70. in princ.

Suo turbamento, e suo terrore dopo l'omicidio del fratello. t. 1. p.

Sua superbia, e sua invidia. ivi p. 155.

Sua audacia, e fua empietà. ivi p. 156. Fabbrica una Città. ivi.

Fabbrica una Città, ivi. E' figura degli amatori del mondo.

E' figura de' Gludei . jvi .

p. 157Caldei

Popoli verso l'Arabia deserta . s. 16. p. 50. in

Conducono via i cammelli di Giobbe . ivi e p. feg. Galeb

Esorta gl' Asraeliti a rendersi padroni della Terra da Dio loro promessa. f. 5. c. 13. v. 31. p. 136.

Dà sua figlia Assa in matrimonio ad Ottoniele per ricompensa di aver preso la città di Cariat-Sefer . t. 8. p. 18. Calunnia

Molti Santi ingiustamente calunniati hanno rimessa Dio la difesa della loro innocenza. t. 16. p.

Calunnie inventate malignamente . 1. 24. p. 68.

Come punita da Dio . s. 20. p. 32. E' capace di turbar il Sa-

Vio. ivi p. 104.
Sacy T.XXXII.

Le Calunnie ricadono fopra quelli che ne fono autori . t. 30. p. 156. Calunnie contra le persone da bene . ivi p. 211. e feg.

Calunniatori Calunniatori fono l' orrore e l' abbominio degli uomini . t. 24. p. 194.
Amarli . ivi p. 224. in fin.

Amarii. 101 p. 224. In pr. e feg. Vani sforzi de' calunniatori . t. 25. c. 54. in fin.

p. 375. Paragonati alle uova degli aspidi, e al loro veleno. iui c. 59. v. 4.5. p. 402.

ivi c. 59. v. 4.5. p. 402. in fin. e feg. e p. 407. Paragonati alle spine . t. 30. p. 324.

Camminare
Finche abbiam lume . t.
30. p. 221.
Camminare innanzi a Dio

nella verità con un cuore perfetto. ivi p. 31. Camminare in Gesù Critto cosa sia. ivi p. 234.

Che potevano fare i Giudei in giorno di Sabbato. 1. 7. p. 46.
Cammino de' malvagi ova vada a terminare. 1. 24-p. 220.

Campanelle
Dell'abito del Sommo Pontefice cosa fignificassero t. 3. p. 368.

Campo Degl' Israeliti come era E di66 N D difposto . t. 5. c. 2. p.25. e feg. p. 29. e fegg. Canaan

Perchè maledetto da Noè. t. 1. p. 247. e fegg.

Cananei Sono figura de' peccati,

che debbonfi tutti diltruggere fenza rifparmiarne un folo. t. 6. p. 76.

Cananei erano figura de' demonj e degli altri nemici di nostra salute . t. 7. p. 24. in princ.

Erano divisi in sette popoivi p. 67.

I cinque Re disfatti da Giofue sono figura delle cinque breccie de' fenfi . per cui il demonio procura la rovina degli uomini ivi p.135.in fine fee.

Per qual ragione Dio non istermind tutt' i Cana-

nei . ivi p. 147. 188. Istruzione su tal proposito per gli Cristiani . ivi .

I Cananei resi tributari figurano alcuni difetti, lafeiaci che Dio mantenerci pell' umiltà . ivi p. 293. in fin.

Candelliere Che cosa figuri il candelliere di oro . t. 2. p. 334. e feg. 352. e t. 5.

c. 8. p. 83. Candelliere di oro guarnito di sette lampade, che si accendevano la sera.

"t. 13. 1. 2. c. 13. v. 1. 278.

Candelliere di oro a sette

ICE branche figura la Chiefa . t. 30. p. 458. Cani

Figura de' Ptedicatori. t. 16. p. 352.

Canna

I mondani iono canne agitate dal vento. f. 16. p. 465. Capelti

Neri stimati i più belli in Oriente. t, 23. p. 272. in fin. e feg. Sono l'ornamento del ca-

po. ivi p. 273. Chi sieno i capelli del capo della Chiefa. ivi . Capo

E membra deggion effere tra loro conformi . t. 18. p. 137. 264. e 270. Capretto

Che non si poteva cuocere ancora lattante, che significalle. t. 6. p. 149.

Capriccio Non condurfi col fuo capriccio; fermezza, uniformità di condotta. t. 24 p. 376.

Carestia Orribile in Samaria affediata . t. 12. l. 4. p. 96. Carettia spirituale è un' afpra piaga . t.30. p. 235.

Cariathiarim Cola fignifichi . t.20. p.293. Carità Rende ogni peso lieve .

t. 1. p. 48. Fa sospirar verso il cielo. ivi p. 72.

La

La carità dee riempiere il cuore. t. 1. p. 76. Figurata dal fonte del paradilo terreftre, che dividevasi in quattro siumi, figurati nelle quattro Virtù cardinali: 77. 78.

Carità del prossimo. ivi p. 77, in fin. e feg. Carità figurata dall' oro.

Tutta la legge si riduce alla carità . t. 3. p. 363. significata dall' altare de'

profumi. t. 3. p. 386. Carità del prossimo. t. 3.

p. 181. e t. 4. p. 18.

Suoi effetti. t. 3.p. 183. In che consista . ivi p. 292. Come si abbiano ad amare eli uomini. ivi p. 406. Essa è ogni

regola de' Cristiani. t. 4. p. 52. Amare il suo prossimo come se stesso . t. 4. p.

168.

La carità è come l'anima della Chiesa. t. 6. p.

La carità ci obbliga a riguardare il bene e il male de' nostri fratelli . come cofa spettante a noi medefimi . t. 7. p. 251. in fin. e seg.

Ammirabile carità de' Vescovi cattolici dell' Africa, affin di ricondurre all' unione della Chiesa i Vescovi donatisti . ivi

p. 248.

Non sarà essa perfetta, se

non se nell'altro mont.7. p. 187.

Finche siamo in questa rita, la carità e il timore fi sostengono a vicenivi. da.

La carità ci obbliga di soccorrerci a vicenda. t. 8.

p. 15. in princ.

La carità non può esser perfetta, finche siamo in questo mondo . A 11. 4.

.3. p. 147.

La carità è la prova, che fa conoscere il vero Pa-Rore, e che lo distingue da quello, che non è tale che in apparenza. ivi l. 3. p. -73.

colla Bisogna temperare carità la severità della giustizia, ricordandon della propria infermità.

t. 13. p. 378.

La carità si può esercitare in molte maniere. t. 14. p. 286.

La pratica della carità è la più viva eloquenza che fi posta impiegare per convincere della verità quelli che sembrano più lontani . ivi p. 146. an princ.

La carità è la veste nuziale, senza la quale non è permesso di accostarsi al celeste Convito. t. 15. part. 22 p. 242. e t. 28. p. 476. In fin.

Da essa dee naicere tutta la virtù de' Cristiani . t. 16. p. 127

per. effer Dee la caria, cat-

N. E Alla carità dee riferirsi tutcattolica, abbracciar tutta la Scrittura . t. 23. p. ti gli uomini in generale, e ciascun uomo in 110. e fegg. Sue ferite amabili . ivi p. particolare . t. 16. p.232. La carità è la veite dell' 263. e feg. ivi p. 433. anima. La carità dee congiugnersi La carità sbandisce il tialla pazienza, che ne è t. 18. p. 50. la perfezione. t. 24. p. more. E' molto commossa da' 43. e /eg. Vuol piuttosto dare che ripeccati altrui. IVI p. 278. cevere . 101 p. 47. Dio non richiede da noi Suo difetto fa parer diffi che l'amor suo . ivi p. cili i comandamenti . t. 20. p. 60. 134. 183. Sua dolcezza non l'empre Accompagnata da discerninecessaria all' anima . ivi ivi p. 302. mento. Senza di essa tutto è vuop. 143. in fin. e feg. Carità verso il prossimo è ivi p. 357. pacifica, e prende tutto Carità. Non si onora Dio, in buona parte. t. 21. che amandolo. t. 25. c. c. 10. v. 12. p. 175. 31. v. 6. p. 200. Non ne abbiamo qui se Si dee temere di voler esserne ricompensato in non come una scintilla, che si cangerà in una questo mondo, ivi c. 11. v. 18. p. 201. fornace. . ivi. Bisogna amar se stesso a-Carità, da che figurata. mando' Dio , e póscia il t. 28. p. 30. in princ. p. suo prossimo. ivi c. 19. 491. E' la vesta nuziale. ivi p. v. 2. p. 339. Dobbiamo pregare per gli 476. in fin. peccatori, e iperar che Suo abbassamento. ivi p. Dio userà loro misericordia . ivi c. 20. v. 12. Quanto da pregiarsi. 1.29. p. 360. p. 160. in fin. Una tola parola talvolta è Senza la carità niente soun dardo, che può ucno le azioni più grandi. cidere il tuo fratello. t. 30. p. 419. Essa e inseparabile dal diivi c. 26. v. 18. p. 467. .. Carità come si stabilisca. spregio di noi medesimi. t. 22. part. 1. c. 3. v. 3. 101 p. 420. Effetti della carità. p. 48. Vedi Dio . Scienza . Perchè sia chiamata una Carità cosa sia . t. 23. p. veste: 101 L 104.

Car-

Carnali Spirituali . t. 2. p. 97.

Carne

A eui si dec resistere. t. 4.

Carne morta perchè vietata agl' Israeliti . t. 6. p.

Cosa sia farsi un braccio di carne. t. 26. p. 200.

Piazza creduta inespuenabile, presa da Giuda

Maccabeo . t. 31. l. 2. c. 12. v. 21. p. 402.

Cafa
Del Vangelo fopra la pietra . Esempio , t. 3. p.
399.

Il colmo delle Case nella Giudea era in forma di loggia. t. 14. part. 1. s. 2. c. 8. v. 16. p. 168.

Casa del Cristiano: sua unione con Dio. t. 24. p. 120. in fin.

Sull'arena. ivi p. 233. Casa di Dio. t. 14. p. 171.

t. 17. p. 102. Casfin

Piarza presa da Giuda Maccabeo. t. 31. l. 2. c. 12. v. 13. p. 402. Casleu

Nono mese degli Ebrei che corrisponde in parte al mese di Novembre. t. 14. p. 111.

Cafo
Iddio prefiede a tutto colla
fua eterna providenza,
ne avvien mai cofa per
puro effetto del cafo . t.
12. l. 4. p. 65 119. 166.

Castighi,

Di Dio, che appena vagliono ad umiliare uno spirito superbo sotto la mano di Lui. t. 8. p. 80.

I castighi, che sembrano ccsì orribili a' nostri che fenfi non fono deboli delimmagini lo stato infinitamente più orribile agli occhi di Dio di un' anima , che ha meritato co' suoi peccati un tal castigo. t. 12. 1. 4. p. 284.

Dobbiamo umiliarci fotto la mano di Dio, che ci cassiga . t. 11. l. 3. p. 200.

E' un mancar di fede il mormorare, quando Iddio ci castiga . t.15. part. 2. p. 370.

I riprovati s' indurano co' castighi, che loro manda Iddio: e i veri Servi del Signore si umiliano sotto la mano onnipotente. r. 16. p. 289. I castighi sono permi dell'

I castighi sono pegni dell' amor di Dio. t. 17. p.

Perchè Iddio castighi i suoi amici . t. 19. p.187. 201. e seg.

Sua necessità. ivi p. 278.
Il castigo di Dio si vorrebbe dagli uomini, ma
non sopra di se. t. 20.
p. 103.

Chi si dee castigare. t. 21.
c. 10. v. 13. p. 175. in

La sferza è pel cavallo, e E 3

IND ICE la verga pe 'l dorso delall' infermo. 1.28.p.134. in fin. e feg. lo stolto . 1.21. 6.26. v.3. Caltità b. 456. 460. Cigner le reni dinota la Quando anche pestassi l' t. 3. p. 181. imprudente in un morcestità. Dell'intimo del cuore. in tajo, non gli leveresti e t. 4. p. 28. la sua imprudenza. ivi Castità spirituale in che c. 27. v. 22. p. 473. 484. confista. t. 3. p. 181. in fin. e feg. Effetti della castità, e do-Lo schiavo non può esser ve essa risieda. t. 22. corretto a parole, ivi c. part. 2. c. 3. v. 15. p. 29. v. 19. p. 505. 514. Il castigo rende gli uomini 219. E' un dono del folo Dio. laggi . t. 24. p. 26. ivi c. 8. v. 11. p. 275. E' una grazia fingolariffi-Carattere di questa virtù . ma. ivi p. 104. in princ. Co' castighi di Dio si rit. 31. p. 328. Cattivi conosce allora la misericordia . ivi p. 203. Paragonati alle acque del Sentimenti di un' anima mare . t. i. p. 42. 17 che Dio castiga . t. 25. princ. Cattivi, i quali in vece 6. 50. v. F. p. 342. Differenza de' castighi di di aspettare in pace l' Dio sopra i buoni o soeffetto delle promesse di pra i malvagi. ivi c. 27. Dio, adoprano egni forta di mezzi giusti ed inv. 7. p. 171. giusti per ottenere ciè Castighi di Dio come abche bramano, n'è l'ebiansi a ricevere . t. 26. p. 46. sempio Geroboamo. t. Loro utilità per gli altri. 6. p. 30. Il castigo de' cattivi è una ivi p. 54. lezione importante . ivi A che tendano. ivi p. 77. p. 61. in princ. Cattivi, di cui Dio fa un Quando siano profittevoli. 1vi p. 130. Non fi può giudicarne uottimo uso, dove che i cattivi fanno un ulo permanamente . f. 27. p. verso delle creature . 220. Non bisogna averlo in orche sono buone, l'operore, ma sì il peccato, ra essendo di Dio. 1. 8. che lo fa meritare . t. p. 139. 28. p. 77. in fin. Cattivi sono in mano di Ogni castigo è una visita Dio come un rafcio . di Dio, come di medico che ad altro non ferve,

, che a levar il superfluo.

t. 12. l. 4. p. 189.

I cathghi sono stabiliti per punir altri cattivi, o per purificar i buoni. ivi p. 176. 198.

Il loro accecamento è terribile. t. 15. p. 22.

Sono spesso infesici in quefia vita, e s' impegnano in una spaventosa desolazione per l'altra. ivi p. 23.

1 cattivi fono miferabili per quanto fembrino felici. t. 21. c. 10. v. 24. 28. p. 183. 185.

Passano assai presto. ivi v.

25. p. 184.

Le loro viscere sono crudeli: ivi c. 12. v. 10. p. 217. in fin. e seg.

Si ajutano fcambievolmente, quantunque non fi amino. ivi c. 12. v. 21. p. 218. in fin. e feg.

Le loro vittime odiate da Dio. ivi c. 15. v. 8. p.

273.

La loro vita, e la loro morte degne di pianto. ivi c. 28. v. 28. p. 502. e feg.

Hinno in abominazione chiunque cammina per la frada retta ivi c. 29. v. 27, p. 517.

Cavallette

Piagi colle cavallette. t.

Figura della maldisenza.

Figura della curiolità. t. 30. p. 129.

. Cavallo

Viva descrizione di questo animale. 1. 16. p. 444. in fin. e seg.

Cecità

I Sirj, che volevano preudere Eliseo, colpiti di cecità. t. 12. l. 4. p. 76.

Qual' era questa cecità.

Vedi Accecamento.

Tutta l'interna parte del Tempio coperta di ce-

Tempio coperta di cedro. t. 12. l. 3. p. 112. e seg.

Cofa figurava. ivi p. 113. Cedri figura delle anime fante. t. 24. p. 256.

Celidania

Virtu di questa pianta. t.
14. p. 262.

Cendebeo

Capitano di Antioco Sotero battuto da Giovanni figliuolo di Simone Maccabeo, t. 31. l. 1. c. 16. v. 8. p. 230. in fin. p.

Cenere

Geremonia praticata dagli Ebrei di spargersi il capo di cenere ne' giorni di afflizione. t. 15. part. 1. c. 4. v. 16. p. 29. e c. 7. v. 4. p. 59. 68.

Cenfori

Vogliamo ergerci a cenfori di cole, che non ci appartengono. 1. 24. p. 112.

N D La Chiesa è la sola depo-Cervi Immagine delle anime . fitaria della verità, e che corrono alla via di ad essa appartiene di da-Dio. t. 30. p. 385. re la vera interpretazione delle Ceto Scritture . Del Signore. Chi n' era t. 14. p. 171. da esso escluso. t. 6. p. Si è dilatata colla persecu-234. 238. zione. ivi p. 66. E' una. Cetura ivi p. 205. 6 Moglie di Abramo. t. 20. p. 293. Gli Apostoli ne sono i p. 149. Perchè da Abramo sposafondamenti, e Gesù Cristo la pietra angolare. ivi p. 152. t. 18. p. 245. Cham Maledetto da suo padre. La Chiela è madre e vert. 1. p. 243. Immagine de' Cristiani ingine. t. 2. p. 364. E'un giardino celeste . ivi p. 249. ivi . duriti . Cherubini Si propaga in mezzo alle Alla porta del paradiso persecuzioni . t. 3. p. 58. terrestre . t. 1. p. 105. in fin. e Seg. Suo stabilimento. ivi p. 128. Cherubini dell' arca, che 412. cosa significassero . t. 3. Città della verità . ivi p. p. 330. e Seg. Due Cherubini nel Santua-Pruove della Chiesa . ivi . rio colla faccia rivolta Tre stati in essa di persoverso l'ingresso del met. 4 p. 21. ne. defimo . t. 13. l. 2. c. 3. La Chiesa rassomiglia la v. 13. p. 220. Sposa della Cantica, ne-Chiarirfi ra e bella , e in qual Cogli amici di ciò che di modo. t. 5. p. 24. Nella sola Chiesa si può loro ci è stato detto . t. falvarsi .-24. p. 195. ivi p. 173. Chiesa si dilata e diviene Chiefa La Chiesa è stata formata più gloriosa colle persenel giorno della Pentecoeuzioni. t. 6. p. 150. Fuori della Chiesa non vi ste. 1.14. p.38. 1.19 p.335. stato/della primitiva Chieha salute. t. 7. p. 39. Rispetto da' Goti portato sa diverso assai da quelalle Chiese di Roma. lo della Chiesa di que-101 p. 224. sti ultimi tempi. 4. 14. L' asilo della Chiesa accordato a disgraziato Mini-P. 39. stro,

GENERALE.

fire . quantunque egli stesso avesse fatto pubblicare un editto per violarne la fantità. p. 224.

La Chiesa perchè figurata dal torchio . t. 8. p. 92. in princ.

Essa racchiude e forti e de-

ivi p. 91. Chiesa figurata in Anna, riconosce la sua sterilità . t. 9. l. 1. c. 1. v. 1. p. 18.

Non bisogna mai turbare la sua unità per qualunque disordine che nasca. ivi l. 1. c. 10. v. 26. p.

HII.

Unione e carità di tutta la Chiefa . ivi l. 1. c. 11. · v. 4. p. 116.

Eccellente figura di quelli, che combattono la Chiefa . ivi l. 1. c. 17. v. 1. e feg. p. 192. e c. 18. v. 21. p. 204.

E' di quelli che affiftono, o almeno che amano quelli, che la difendono. ivi l. 1. c. 30. v. 24. p.

313. Chiefa è quella casa del Signore folidamente fabbricata, e fondata fopra

la ferma pietra, contra la quale non potrà mai niente tutto il poter dell' inferno . t. 11. l. 3. p. 127.

Lo spirito della Chiesa non può cambiare, per quanto piccolo sia il numero de' suoi seguaci . t. 14. p. 319.

La Chiesa è una lampada accesa, che non può star nascosta. ivi p. 373. e

feRR.

Suo itabilimento figurato dal ristabilimento di Gerusalemme e del suo Tempio . ivi e. p. 383.

Costume di condurre prima di ogni altra cofa i Vescovie i Principi alla Chiefa, quando fanno il loro primo ingresso in qualche città . ivi p. 351.

La Chiefa fi è accrefciuta in mezzo a' tormenti, t. 16. p. 217. in princ.

E' la depositaria della verità . ivi p. 224.

Età diverse della Chiesa . ivi p. 341. in fin. e Seg. La Chiela riguarda come

fuoi nemici i propri figli , allorchè eglino difonorano la fantità di lei colla corruzione de' loro costumi . ivi p.

354. in princ. La Chiefa è il Regno di Dio. ivi p. 4:2. in fin.

Perchè chiamata una montagna ? 1. 17. p. 35. in fin. e feg. e t. 18. p. 61. E' chiamata Tabernacolo

del Signore. ivi p. 121. E' paragonata a una colomba. t. 19. p. 305. Sospirata dagli antichi Giu-

fti -E' un mondo nuovo, e

quan-

74 INDICI

t. 19. p. 335. La Chiela che cosa sia. t.

Da che figurata . ivi .
Come vedova e feconda .
ivi p. 297.

In vano si onora Dio, se non si onora la Chiesa.

Aver Dio per padre, e la Chiefa per madre. ivi

c. 6. v. 20. p. 126. Chi vuol separati dalla Chiesa, ne ricerca i pretesti. svi c. 18. v. 1. p.

E. 323. flata stabilita cogli stefsi sforzi, che si fanno per distruggerla. ivi c. 21. v. 30. p. 387.

Non dobbiamo disprezzarla nella sua vecchiezza. ivi c. 23. v. 22. p. 417. in fin. e seg.

Lo Spirito Santo abiterà in lei sino alla fine del mondo. ivi c. 23. v. 22.

p. 418.

Suoi beni rapiti a' poveri.

ivi c. 27. v. 27. p. 486.
Lamenti de' poveri , secondo S. Bernardo. ivi

p. 487. Vecchiezza di Davidde immagine della Chiefa.

f. 11. p. 20. La Chieia è, e sarà sempre l'issella sino alla fine de' secoli. ivi.

Dura fatiga in conoscer fe stessa per la rilassatezza de' fedeli . ivi p. 21. Ne' primi fecoli della sua Come di secolo in secolo vada seemando il fervore nella Chiesa. t. 22. part. 1. c. 12. v. 7. p. 167. e segg. e p. 172.

Da che figurata. ivi part. 2. c. 14. v. 6. p. 330.

Mondo degli umili oppofio al mondo de superbi . t. 22. part. 1. c. 1. v. 2. p. 17. e c. 9. v.16, p. 140. e feg.

Chiefa figurata dall' arca .

Sposa del divin Verbo.

ivi 140.
Se fosse prima dell' Incar-

nazione. ivi p. 133.
A che abbiano fervito 1a fue perfecuzioni ivi p.

Nissuna potestà prevarrà contra lei. ivi p. 161. e 222. in fin. e seg.

Figlia della finagoga . ivi

p. 160.
E' un giardin chiuso e un fonte sigillato . ivi p.

Compresa da un piccol numero di giusti avanti la nascita di Gesà Cristo.

ivi p. 369.

Unità della Chiefa, formata dallo Spirito Santo nel giorno della Pentecoffe. ivi p. 313.

Diventata quafi tutta Arriana fenz' avvederfene. ivi p. 322.

La

t. 23. p. 316. e luna . t. 30. p. 148. Ha i suoi incrementi come la luna. t. 23. 316. E' un' aurora . ivi . E' tutto insieme, e la fi-

La Chiesa figurata dalla

glia e la sposa di Gesù Cristo. ivi p. 331.

E' una città santa, di cui Dio è l' architetto . ivi p. 332. e seg.

E' visibile a tutti gli uomini e in tutt' i tempi. ivi p. 343.

Le lagrime della Chiefa fanno ritornar i peccatori a Dio. t. 24. p.73. Dobbiamo tenerci uniti ad

ella. ivi 175. Entrar nel suo ministero secondo le sue regole.

ivi p. 206.

E' questa la vera Terra san-101 p. 257. Paragonata ad una vedo-

101 p. 258. Sua formazione a Gerolo-

lima . ivi p. 367. in

princ. E' la casa d' istruzione.

1v1 p. 486.

Per mezzo de' Capi della Chiesa debbonsi diffondere le grazie, e benedizioni del Cielo sopra tutto il corpo della medelima. ivi p. 343. in princ.

La Chiesa è nella luce, e il rimanente del mondo nelle tenebre. t. 25. c. 60. v. 1. p. 415.

Amor de' Cristiani per la

Chiefa . 1.25. c. 1. v. 26. p. 28.

Suo stabilimento. ivi c. 2. v. 1. p. 32. c. 29. v. 18. p. 186. c. 32. fine p. 206. c. 62. c. 35. v. 1. p. 222. c. 60. v. 2. p. 415. c. 45. v. 13. p. 308. c. 41. v. 17. p. 274. e feg. c. 65. v. 17. p. 453. c. 66. p. 467.

Sua moltiplicazione non è per lei un motivo di allegrezza : ivi c. 9. v. 3.

p. 77. Sua fermezza in Dio ne mali . ivi c. 8. v. 9. p.71. Il suo popolo è un popolo, di giusti . ivi c. 60. v. 17. p. 417.

Quai sieno i nemici della Chiefa, e quanto debbano temere. ivi c. 13. v. I.

E' il corpo di GESU' CRI-STO . ivi c. 61. v. 10.

F. 424. Suo languore. ivi c. 17. v. 1. p. 121. c. 24. v. 5. p. 155. c. 33. v. 7. p. 212. ivi in fin. p. 214.

I tuoi disordini vengono da' cattivi Pastori. ivi c. 19.

v. 11. p. 131. Dio è la sua fortezza, ivi c. 26. v. 1. p. 164.

Sua separazione dalle persone del mondo. ivi c. 35. v. 8. p. 224.

Si fortifica nelle persecuzioni . ivi c. 41. v. I. p. 272. e /eg.

Sua estensione. ivi c. 42. v. 18. p. 338.

Umi -

I N D Umile fua riconoscenza verso Dio . f. 25. p.338. Purità e fantità della Chiefa . ivi c. 52. v. 1. p. 358. Predetta sì chiaramente come Gesù Cristo . ivi c. 54. p. 372. e feg.

Sua umiliazione è il fondamento della sua gloria. ivi c. 60. v. 15. p. 417. e c. 61. v. 8. p.

La Chiesa assodata sulla immobilità della pietra.

feg. La Chiesa è la fanta Gerusalemme figurata sempre nelle Scritture dalla Gerusalemme de' Giudei . t. 27. p. 330. in princ.

La Chiesa è il vero tempio del Signore . t. 28. p. 520. in princ. 531. e

Seg. E' il tempio della legge nuova. ivi p. 489.

E' un tempio che li fabbrica ogni giorno nella persona de' Santi . ivi

Chiamato un monte eccelfo, e perchè. ivi p.

491. in princ. una citrà fanta circondata dalle mura protezione dell' Onnipotente . ivi p. 491. in fin. e feg.

E' la depositaria della ve- Dio le fa le veci di un ivi p. 492. Fuor della Chiesa non si

può pretendere di fal-

ı c  $\mathbf{E}$ varfi. 1.28. p.492. La Chiesa da che figurata, t. 30. p. 148.

E' l'arca ove Dio falva dal diluvio. ivi p. 240. Stabilimento della Chiesa figuratamente lignificato. ivi p.158. 229. 341. 379.

381. 427. in fin. e feg. Fondazione della Chiefa paragonata ad una mefſe. ivi p. 230.

Perchè sia chiamata monte di Sion . ivi 240. 296.

t. 26. p. 99. in fin. e Santità della Chiesa . ivi p. 240. la torre di Davidde .

> ivi p. 298. Non effere insensbile a' mali fuoi . ivi p. 285.

518. Sua moltiplicazione . ivi p. 284.

Cinque caratteri effenziali della Chiefa . ivi p. Effusione dello Spirito San-

to fopra i Fedeli nello stabilimento della Chieſa. ivi p. 145. Predizione delle sue vittorie sopra i popoli da esfa convertiti . ivi p. 200.

in fin. e feg. Sregolatezze de' Cristiani . ivi p. 383.

Offa della Chiefa fono i forti , e perfetti . ivi p. 384.

muro di fuoco, che la circonda. ivi p. 445. I malvagi vi faranno fempre frammischiati co' buoni. t. 30. p. 445. Chi sieno quelli che propriamente appartengono alla Chiesa. ivi p. 487. Dio fa tutto per la Chiesa. t. 31. p. 178. Gemere per gli mali della

Chiefa ivi p. 44. Vedi Ecclefiastico.

Chiostro

Nel quale i padri, e le madri rinchiudono i loro figliuoli per fini mondani. t. 4. pag. 184. t. 30. p. 559. Cibo

Motivo di umiliazione .
t. 1. p. 187. in fin. e

seg.

Ciechi
Gente che non fa a qual
partito ripigliarfi. t. 30.
p. 392.

Cielo

Creazione del cielo e della terra. t. 1. p. 5. Sospirar verso il Cielo per vedervi Dio. t. 3. p.

Cielo di ferro cosa sia. t.

4. p. 231.

Il Cielo non è per le perfone molli e neghittofe, ma per quelli, che usano una santa violenza.

E' il trono di Dio . t. 24.

Dar lode a Dio contemplando i cieli. ivi p. 163.

Cielo chiuso e aperto secondo le parole del Pro-

feta Elia. t. 11. p. 253. Il Cielo è la patria de Cristiani t. 31. p. 123. Il Cristiano aver dee la sua radice in Cielo . t. 16. p. 228.

La sua bellezza basta a dimostrare la divinità del suo Creatore . t. 17. p.

162.

Il cielo steso come una pelle, come si spieghi.

Sospirare verso il Cielo .

7. 25. c. 33. v. 14. p.
213. e c. 64. v. 4. p.
443.

Stato della vita del Ciclo.

ivi c. 60, v. 19. p. 418.
c. 65. v. 17. p. 453.

Perchè dicesi che Dio è nel Cielo . t. 30 p. 273. Il Cielo è il trono di Dio.

Dar lode a Dio contemplando i Cieli. ivi p. 163.

Discendenti da Getro suocero di Mesè preferiscono l'abitazione del diferto a quella di una deliziosissima campagna.

Per qual motivo celebri tra il popolo d'Ifraele.

t. 13. p. 31. Cinnamomo

Sue proprietà . t. 23. p. 227.

Di Egitto, il cui desiderio cosa sia., t. 5. p. 113.

S. Ci-

87.

Come i cipressi rappresentino le anime fante . t.
24. p. 256.

Circoncissone
Cosa significa, . 2. p.

E'il segno dell' alleanza che Dio fa coll' uomo. ivi p. 29. 31. in fin. e seg.

Figura del battesimo, t. 2.

p. 35. e feg. Circoncisone del cuore, dello spirito, degli orecchi, e delle labbra. ivi p. 39. e fegg.

Faceali con un coltello di pietra. 1. 3. p. 92. in

fin. t. 7. p. 68. Figura della circoncilione

Ipirituale. ivi p. 92. in fin. 106. I Giudei non astringevano a circoncidersi i forestie-

ri. ivi p. 174. in princ. Circoncissone delle labbra.

circoncisione del corpo, e circoncisione del cuore.

c. 6. p. 107. e feg.

Circoncisione seconda degli Israeliti. 1. 7. p. 64.70. E perche così chiamara,

ivi,

La circoncisione è la figura del battesimo . t. 7. p. 71. t. 73.

Esta non era solamente un segno per distinguere gli Israeliti dagli altri popoli, ma un sacramento,

ivi p. 71.

Era necessario, che si facesse prima della Pasqua
dell' Agnello. ivi p. 72.

in fin, e feg. Carattere dell' alleanza di Ifraello col Signore . f.

8. p. 178.
Circoncisione della legge
nuova t. 28. p. 530.
Gircospezione

La carità fa tutto con faviezza . t. 30. p. 315. Circostanze .

Che mancano nella storia dell' Esodo, sono riferite ne' Salmi . t. 19. p. 69.

Editto di quello Re di Persia, perchè si rifabbricasse il Tempio di Gerusalemme. t. 14. lib.

1. c. 1. p. 19. e feg. Ciro permette a Giudei fchiavi a Babilonia il ritorno a Gerofolima, t. 26. p. 153.

Quante cose signisichino.
t. 26. c. 2. v. 13. p. 42,

Città alcuna non dovevano affalire gl' Ifraeliti, che prima non le aveffero offer-

Printing Gen

offerta la pace . t. 6. p. 206. e seg. Di quali Città si inten-

deise. ivi.
Città di asilo. ivi p. 197.
Due sole nel mondo t. 18.

Quale è la Città denominata e il Signore è con lei . t. 28. c. 48. v. 35.

P. 575. Cittadini

Vi fono due generi di perfone confuse insieme in questa vita ; i Cittadini della Celeste Gerusalemme e i Cittadini di Babilonia . t. 15. p. 311. Giviltà

Dee venire dall' umiltà . t. 24. p. 415.

Gobar Fiume di Babilonia . t. 28. c. 1. v. 1. p. 19.

Cognizione

Della legge fi acquifta colla pratica. r. 6. p. 319.
Cognizione della verità

contra quei che ne abufano . t. 24 p. 389. Non è questo il tempo ,

nè il luogo di avere cognizione . t. 24. p.

Non voler penetrare i fegreti di Dio. t. 25. c. 45. v. 9. p. 306. in fin. e feg.

Collera

Collera nasce dall' orgoglio, r. 3. p. 152. La vista della fragilità di

La vilta della fragilità di nottra natura è, un' eccellente iftruzione contra la ostinazione della nostra collera. t. 10. l. 2. c. 14. v. 14. p. 120.

Collera divina quale sia la maggiore . t. 19. p. 301.

278.

Chi potrà foffrire un uomo che fi lascia facilmente trasportare dalla collera. t. 21. c. 18. v. 14. p. 330.

Non effer amico di un collerico, perchè non ti infegni a vivere come lui, ivi c. 22. v. 24. p.

Chi facilmente si sdegna farà più pronto a peccare. ivi c. 29. v. 22. p.

315. Coilera de Santi . Vedi Zelo.

Colomba

Figura de' veri penitenti,

Figura de perfetti . 1, 2.
p. 18.
Sua figura affunta dallo

Spirito Santo. t. 23, p.
275. 313.
Così chiamata la Chiefa a

cagione del suo gemito.

ivi p. 340. in princ.

Che cosa figuri . t. 3. p.

194. t. 20. p. 240. e t.

30. p. 186. 198. Criftiani figurati da colombe. t. 30. p. 104. Non averne la flupidezza.

ivi p. 406. 407.

Di nube. t. 24. p. 254. Compariva durante il giora no, e di fuoco durante la

IND la notte. r. 3. p. 194. t. 5. c. 14. v. 14. p. 143. Che cosa fignifichi . t. 3. p. 194. e t. 20. p. 240. Due colonne nel vestibolo del Tempio, una a dritta . l'altra a finistra . t. 13. lib. 2. c. 3. v. 17. p. 221. Colpe

Leggiere degli uomini da bene li confermano nella virtù, rendendoli più umili. t. 16. p. 124.

Nissuno conosce tutte le colpe, nelle qualicade.

t. 17. p. 167.

Colpe straniere, da cui Davidde pregava di esser preservato, cosa significhino. ivi .

Comandamenti Di Dio sono la via per entrar nella sapienza. t. 24. p. 17. in fin.

Combattimento

Interiore qual sia . t. 3. p. 235. in fin.

Combattimento continuo del mondo, del demonio, e della carne, da cui nessuno può assicurarsi di uscire intatto. t.

5. p. 320. Combattere le proprie imperfezioni senza avvilir-101 p. 129.

Commercio Degli uomini da temersi.

t. 24. p. 91. Compagnia

Chi va in compagnia de' saggi divien saggio; l' I C E amico degli stolti farà simile a loro . t. 21. c. 13. v. 20. p. 240. e feg.

Compagnie pericolose che paragonate. p. 120.

Sciagura di quei , che ricercano le compagnie per divertirsi. 101 222.

Compagnie pericolose sono da fuggirsi. t. 30. p.

Compassione

Delle miserie altrui. t. 4. p. 168.

La compassione de' mali de' nostri fratelli non ci dee far traviare dalla strada del Signore . t. q. 1. 1. c. 6. v. 6. p. 76.

Vi ha una compassione e una tenerezza detestabile agli occhi di Dio. t.

11. 1. 3. p. 309.

Compassione de peccatori. t. 24. p. 80.

Compassione falsa dagli uomini attribuita a Dio. ivi p. 159. in fin. e feg. Compassione umana e naturale. t. 25. c. 66. v. 24. p. 468.

Compassione per quelli, che Dio affligge. 1. 30. p. 60.

Di quelli che soffrono o per noi o con noi . ivi p. 250.

Combiacenza Segreta foffocarla nel no-

stro cuore. t.3.p.181.249. 387. in princ. e t. 4. p. 32. in fin. e seg. 135. E' difficile il ditendersene

par-

GENERALE.

Umiltà comunicandofi . 1.3. parlando-agli altri . t.z. p. 253.

Compiacenza . Di quali eccessi sia capace una vile compiacenza . L 11.

1. 3. p. 318. 1 Compiacenza prefuntuofa

in se medesimo . t. 24. p. 218. »

Compiacenza distrugge le azioni migliori . t. 30. p. 82. in princ.

Comunione

Preparazione alla medelima . t. 3. p. 165. Ricordarfi della Croce di Gesù Cristo comunican-

dofi. ivi e p. 183. 239. Purità necessaria, allorchè ci accostiamo alla Co-

munione. ivi p. 178. Penitenza avanti di comunicarfi .

Circospezione discernimenivi. to.

Amore e fervore comunicandoli. ivi p. 379. 333.

In qual modo si debbono regolare le proprie Comunioni . ivi p. 178.

Bisogna adorarvi Gesù Cristo nelle sue grandezze, e ne' suoi avvilimenti .

ivi p. 179. Disposizioni per comuni-

carli . ivi p. 234. e feg. e t. 4. p. 27. e feg.

Regole per ben comunicarfi . t.4. p.192. in fine feg. Gli effetti della Comunione è l'attenzione a Gesù Cristo, la pace e il fervore . t.3. p. 333. Sacy T.XXXII.

p. 239. Comunioni indegne . ivi p.

234. e t. 4. p. 231. Chi fiano quelli che non debbono comunicarli. t.

4. p. 192. in fin. e feg. Comunione alla Pasqua è un obbligo secondo il Concilio Lateranense ; purche il Sacerdote non giudichi ben fatto il dif-

ferirla. . f. 5. p. 92. Effetti divini della fanta Comunione in un' anima, che l' ha ricevuta . f. 12.

l. 4. p. 52.

Non precipitarla inconsideratamente . f. 21. c. 20. v. 21. p. 365.

Non diffipar questo tesoro di grazia. ivi c. 21. v. 20. p. 383.

Con qual rispetto dobbiamo accostarci alla menfa di GESU' CRISTO. ivi c. 23. v. 21. e feg. p. 417.

La Spofa non ha mangiato il suo pane stando oziola. ivi c. 31. v. 27.

Vedi Precipitazione. La fanta Comunione effer dee il fine e la ricompensa delle fatiche dell' uomo . t. 22. part. 2. c. 3. v. 13. pag. 53. 6

fee. Stretta unione che vuol aver con noi «Gesù Crifto nella fanta Comunione . t. 30. p. 102.

Quanto pericolofo sia l'acco-₩ F Star- /

alstarfi indegnamente la Comunione. t.30. p. 130.

Concilio

Perchè alcuni Vescovi del Concilio di Rimini caddero negli errori. t. 3. p. 306.

Professione di Fede Concilio di Nicea . ivi p. 307.

Concubina Che significasse un tal vot. 23. p. 309. cabolo.

Concupifcenza Suoi tre dardi . t. 1. p.

E' la forgente de pravi, desiderj, che porteremo fempre con noi fino alla morte . t. 5. p. 113.

Concupiscenza quale sia . t. 4. p. 134.

Tre lorgenti di tutt'i peccati. . ivi p. 150. Iddio la sospende in noi ,

come sospese le acque del mare. ivi p. 221.

Suoi gradi e generi diverfi. t. 22. part. I. c. 2. v. 1. p. 32.

Suoi ardori a che paragot. 24. p. 143. Pregar Dio, che ad effa non ci abbandoni . ivi

p) 242. Dio ce ne protegge . ivi

p. 350. Concupiscenza, Giogo pefante, che alleggerito ci viene dall' unzione- della grazia . t. 25. c. 10. v.

27. p. 88. e fege

ICE La concupifcenza è un afpide occulto nella sua tat. 25. c. 11. V. 8.

E' un fuoco, una catena, una morte, una tela che avviluppa le anime. ivi c. 25. v. 6. p. 160.

Dio impedifce che non nuoca a' suoi Eletti. ivi c. 43. v. 1. p. 289.

Ci fa essa una continua guerra . ivi c. 51. v. 9. p. 352.

Sparge essa la sua infezione ancor ne' giusti . ivi c. 64. v. 5. p. 444.

Dio ci libera dal suo ardore, sicsome si trae un tizzone di mezzo a un incendio . t. 30. p. 186. Distruggesi a poco a poco ne' Fedeli . ivi p. 241. Condannare

Quel che vi ha di migliore nella nostra vita . & 30. p. 394.

Condotta Condotta saggia di coloro, che servono Dio, della quale nulla più fa risplendere la grandezza t. 6. p. 50. di Lui .

Condotta delle anime arduiffima . t. 23. p. 254. Misurar le forze prima di affumeria . t. 24. pag.

Pericolo nel fottometterfi a ciò che guida . ivi p.

Condotta di Dio impenetrabile alla nostra debot. 30. p. 359.

Confessione
Prosontuosa e interessata.

1. 9. 1. 1. 0. 15. 0. 24.

p. 166. e seg.

Confessione finta, e con-

Confessione finta, e confessione sincera. t. 10. l.
2. c. 12. v. 13. p. 106.

in fin. e seg.
Adamo confessò il suo
peccato, ma incolpandone la consorte, t. 17. p.

Confessione de'falli quanto grata à Dio . t. 19.

p. 243.
Chi confessa i propri peccati, e chi da loro si allontana, otterrà misericordia. t. 21. c. 28. v. 13. p. 495. in fin. e seg.

Sua confusione salutare. t.

Confessione de' peccati senza pentimento . t. 30. p. 95. in fin. e seg. Confessioni e ricadute . ivi

p. 261. in fin.

Confessori Regola per la loro condott. 4. p. 116. Vedi Paftori. Confidenza Di Davidde in Dio. 1. I. p. 182. Di Adamo. ivi p. 183. Confidenza ferma fignificata dal bronzo . t. 3. p. 272. 327. in fin. Confidenza santa dà la pat. 4. p. 230. Confidenza in Dio con una.

umile dipendenza. t. 6.

p. 874

Gran foggetto di confidenza. t. 7. p. 48. Convien riporla in Dio folo. ivi p. 67.

Confidenza nelle proprie fue forze, quanto fia vana. . . . 8. p. 263.

Non dobbiamo talmente confidare nel foccorso di Dio, che stiamo aspettandolo in ozio, t, 15.

Tutta la confidenza di un' anima cristiana che è vicina a comparire dinanzi a Dio, dee consistere nell' umile diffidenza di se stessa della misericordia del Signore fondata su i meriti della morte del nostro Salvatore. t. 15. p. 221.

Effetto di un' umile orazione è la/confidenza. 6.

In se stesso allontana il divin soccorso . ivi p. 264.

Deesi aver in Dio . t. 18.

Nelle proprie forze come dannosa. t. 2. p. 62. Confidenza in Dio di tutto cuore è rara. t. 21. c. 3. v. 5. p. 59. in fini e seg.

Che può temer quegli, che è custodito da Dio? ivi c. 3. v. 26, p. 80.

Chi teme Dio è in una fiducia piena di forza. ivi 6. 14. v. 26. p. 260.

Chi spera in Dio è sem-F 2 pre

ICE IND pre felice . t. 21. c. 16. Congetture Poco sode, da rigettarsi v. 2. p. 289. nella spiegazione della Vedi Coraggio. Confidenza ha la stessa origine che il timore ne' 241. Congiunti Criftiani . t. 26. p. 217. Diffidarsene . t. 30. p. 325. Confidenza in Dio. t. 27. . c. 39. v. 18. p. 64. in in fin. e feg. Conoscenza .. princ. Dio dà la conoscenza di Parole che la ispirano. ivi c. 42. v. 10. II. 12. Conoscere p. 87. 92. Vedi Fiducia . In Dio è approvare. t. 17. Confini p. 32. Conoicer Dio, e conoicer Da' nostri predecessori fisfati non fi debbono cangiare, cola fignifichino . 389. t. 6. p. 199. Violare i confini è un gran 30. p. 393. e feg. t. 16. p. 294. delitto . Confegnare Che cosa ciò fignifichi nel Come si abbia ad intendefenfo spirituale. ivi e p.

Seg. . Conflitto Di due amori dentro noi .

t. 24. p. 133. in fin. e feg. Confusione

Supplicio de' dannati . t. 17. p. 264. Davidde prega di efferne

ivi. liberato. E' di due forte . t. 18. p.

Confusione del peccate gloriofa . t. 24. p. 45. Confutazione

In qual maniera il Giusto debba amarla. t. 21. c. 15. v. 30. p. 282.

Con che sapienza e difintereffe debba ufarla. ivi c. 22. v. 10. p. 391.

fagra Scrittura . t. 30. p.

fe stesso. t. 1. p. 104.

se medesimo è il tutto dell' uomo . t. 24. p.

Conoscere se medesimo . t.

re, che il Padre Eterno ha confegnato a' Giudei l' unigenito suo Figliuot. 18. p. 268. lo . Confeguenze

Pessime di ciò che non si intraprende secondo Dio.

2. 30. p. 513. Configlio

Senza cui nulla si dee intraprendere . t. 3. p.

Configlio cattivo è stata la causa della perdita del mondo . ivi p. 257-Configlio, cui fi dee fempre dimandare ad un uomo fazgio. c. 4. v. 19. t. 14. part.2. c. 4. v. 19.

p. 284. Configlio savio : sciagura di quelli che non vo-

glio-

gliono seguitarlo . t. 30.

p. 74. Il configlio custodisce, ed è un effere illuminato l' effer docile . t. 21. a 2. v. 11. p. 60.

Configlio di molti. ivi c. . 11. v. 14. p. 176. 198. c. . 15. v. 22. p. 268. 278. in fin. e feg. c. 24. v. 6. p. 423 428.

Per la condotta dell' anima è necessario il. configlio di un folo scelto tra mille . ivi c. 24. v. 6. p.

429. in princ. Lo stolto è giusto agli occhi spoi , ed il savio

ascolta il configlio. ivi c. 12. v. 15. p. 411. Chi fa tutto col configlio è diretto dalla sapienza. ivi c. 13. v. 10. p. 228.

in fin. e p. 235. in princ. E' una cola faera , far buona scelta di colui. dal qual fi prende confi-

glio. 1.24.p. 57. E' grande temerità l'operare fenza contiglio . ivi

P. 332. Chi fieno quei , che fi debbono configliare. ivi p.

333. € 374. Regole per ben riceverlo.

ivi p. 375. Con che saviezza bisogni

darlo. ivi p. 376. Configli evangelici, rilpettarli come precetti. 1.24. p. 338.

Orgoglio di quei che non r. 40. v. 13. p. 265.

confultano alcuno . t. 25.

Confuetudine Non fare il bene soltanto per consuetudine. t. 30. p. 393.

Consuctudine rea un giogo di ferro . . r. 24. p. 174 Contemplazione

Vantaggio della contemplazione . t. 24. p. 11. in fin.

Contese ' Cattivi effetti da effe prodotti. 1. 24. p. 289. Amor delle contese, conflitti di curiofità , e di scienza. t. 30. p. 297.

Continenza Colla continenza fi reprimono i rei desideri . t.

24. p. 313. Di quei che non possono ferbarla. ivi p. 341. Contravietà

Opposizioni nelle opere di Dio . 8. 24. p. 341. In ciascun di noi, e non finiscono se non colla viivi p. 341. in fin. Contrizione

Del cuore, che Dio rices-· ca . f. 4. p. 16. in fin. Conver fione

Il demonio si oppone ad . Bilogna fcacciare i pensieri di diffidenza . ivi p.

Riconoscenza della grazia della conversione . ivi p. 219-

Bontà di Dio verso i nuovi convertiti . ivi p.191. Quai nemici abbiano convertiti . t. 19. p 301.

INDICE La conversione di chi sia o-Non hanno per principio che il voler di Dio. ivit. 22. part. I. pera . c. 7. v. 14. p. 105. Quel che dice Dio a un' Contrassegni di una vera anima convertita. t.25.c. convertione: t.25.c.1.v.16. 51. v. 17. p. 254. Consolazione per un'anip.26. in fin. c.2. v. 19. p. . 34. c. 25. v. 8. p. 160. c. ma, che si converte. ivi 35. v. I. p. 223. c. 49. c. 52. v. I. p. 358. e c. v. 8. p. 337. 54. v. 9. p. 374. Come Dio la incominci Conversione paragonata a nelle anime. ivi c. 1. v. una primavera. ivi c. 55. v. 10. p. 381. 26. p. 28. c. 2. v. 4. p. 32. c. 30. v. 20. p. 195. Sentimenti di un' anima Conversione alla morte afsai sospetta. t. 31. p. convertita . ivi c. 14. v. 379. Immagine di una fincera 4. p. 108. c. 26. v. 13. p. 166. c. 35. v. 1. p. 223. conversione. t. 30. p. c. 33. v. 15. p. 350. c. 119. e seg. 131. Conversione solida. 64. v. 7. p. 445. 1UI Affrettarsi di convertirsi. p. 140. Santa violenza che Dio fa ivi c. 21. v. 11. p. 138. Tenerezza per quei che si a' peccatori per emendarli. convertono. 101 . 101 p. 41. Avvisi eccellenti per un' Contrizione del cuore in quelli che Dio vuol conanima che si converte. ivi c. 23. v. 15. p. 150. vertire. ivi p. 200. Essa dee amar la solitudi-Bontà di Dio per raccone. ivi c. 40. v. 3. p. gliere quei che si con-263. vertono. ivi p. 139. Dio convertendo un' ani-False conversioni. ivi c. 36. v. 16. p. 231. c. 31. ma la strappa da' denti ivi p. 179. de' lioni. v. 6. p. 199. Conversione dell' intimo Conversione di un peccadel cuore. tore paragonata a 101 c. 6. p. 200. tempio rifabbricato, ivi Fervor delle persone conp. 230. Conversioni straordinarie . vertite a Dio. ivi c. 40. v. 29. p. 267. ivi p. 299. Conversioni delle anime Ordine che Iddio osserva nella conversione. ivi p. sono miracoli strepitosi. ivi c. 43. v. 18. p. 291. 329. 420. Sono difficili, ma non im-Convertirsi per amore e

non per timore. ivi p.

328. 481.

possibili a Dio. ivi c.

49. v. 24. p. 339.

La conversione non può esser opera che di Dio . t.30. p.460. Affrettarsi per convertirsi .

ivi p. 480.

Conversioni false, superficiali, e passeggiere . ivi

Imperfette . ivi p. 81.

e seg. 95.
Immagine di coloro che indugiano a convertirsi ivi p. 418. in fin. e seg.
Convito

Gesù Cristo intervenne a' conviti. t. 14. part. 2. p. 257. 338.

Come vi si dee interveni-

rg. ivi p. 257.

Il timore di Dio di ordinario non vi regna . ivi
p. 337.

Ne' conviti poco regna la modestia e la pietà . t.

15. p. 177.

E rare volte vanno immuni da peccato . t. 16. p. 4. in princ.

In est dobbiam vegliare fopra di noi più che in altri tempi . t. 24. p. 321.

Dio rende invincibile il coraggio. t. 21. c. 13. v. 6. p. 233.

Il nome del Signore è una forte rocca. ivi c. 18. v.

. 10. p. 321. 328.

La fede rende coraggioso.

ivi c. 21. v. 15. p. 381.

Qual sia il coraggio veramente eroico. ivi c. 16.
v. 32. p. 302.

Il Giusto è intrepido come un lione. 1.21. c.28. v. 1. p. 487. 489. in fin. e seg.

Il vero coraggio in che confista. 1. 27. p. 56.

Di che sieno sigura. t. 20.

p. 395. Core

Core, Datan, e Abiron si folleyano contra Mosè ed Avonne. 1. 5. c. 16. p. 160. e seg. 167. Loro punizione. ivi p.

Loro punizione ivi p.

Corna.
Dell' altare cosa fossero.

t. 3. p. 383.
Corona

Del Re degli Ammoniti quanto pelasse. t. 17. p. 176.

Corpo
Bisogna adorar Dio nel
nostro corpo . t. 3. p.
177.

Come esso divenga una ostia vivente . t. 4. p.

Offrire il corpo co' suoi sentimenti a Dio. 1.30. p. 316. in fin.

Conviene ricordarsi della propria infermità, allor-chè si correggono gli altri. 1. 16. p. 238.

Correzione procedente da ira. t. 24. p. 199. Giudizio indifereto, quan-

do non si conosce l'intrinseco delle cose. ivi

A Cor-

Corruzione Naturale ci renderà il trastullo de' nostri nemici , · se noi la secondiamo. t. 24. p. 187.

Corruzione dell' anima è il giubbilo de' demonj .

1. 24. p. 57:

Cortigiani Consultano per ordinario più i loro particolari intereffi, che i doveri ne' configli; che "danno a' Principi . t. 15. p. 176. e fig.

Corvi Mandati a nutrire il Profeta Elia . t. 17. 7. 3. p. Figura de Gentili. ivi.l.

3. p. 154. Coscienza

La buona coscienza è la sorgente della cristiana magnanimità. \* part. 2. t. 17. v. 12. p. 357. in fin.

Terrori, e rimorsi di una rea coscienza. ivi v. 17. p. 358.

Coscienza retta. t. 24. p.

Cofree Re di Persia . Empietà di

questo Principe . t. 15. P. 321.

Cestantino -Il Grande . Rispetto di questo Imperatore verso i Vescovi. t. 13. p. 367.

Porta il sacro segno della Croce ne' fuoi stendardi per dimostrare, che spe-rava più nell' assistenza di Gesti Crifto, che nelle sue armi. t. 15. p. 305.

Ingannato dagli Ariani condanno all'esilio Atanasio. ivi p. 527.

Crapela . Suoi peffimi effetti . t. 24.

P. 373. 378.

Creatura Nolla d'inutile nelle creature di Dio. t. 1. p. 20.

c feg. Non iscorgesi nelle creature che l'estremità de' raggi della divina Sapienza. t. 24. p. 18.

Proporzione, che hanno le 'creature colle altre.

ti 1: p: 20. "

Prenderne nuovi motivi di adorar sempre il Creatore . t. 24. p. 164. Opposte le une alle altre formano un gran con-

certo con tale diversità. ivi p. 422: in fin. e feg. Separarsi dalle Creature per attaccarsi a Dio sot. 25. c. 46. v. 8.

p. 313. Creazione

Dell' nomo . . t. 1. p.21. e feg.

Credulità Ve ne ha una che uccide l'anima. t. 2. p. 59.

Credulità imprudente . t.3. p. 305. La carita crede, ma non

è credula. t. 2. p.69. Guardarsi dal difetto della credulità. t. 24. p. 193.

Cri-

## GENERALE.

Cristiano
Come Dio lo formi, l'
ordine che osserva . t. 1.

p. 51. Suo riposo esser dee in

Dio. ivi p. 70. Il Cristiano è un paradiso.

ivi p. 128.

Caudio del Cristiano, t. 2.

p. 96. La generosità è il disinteresse

di un Crittiano . ivi p.

Criftiani fono Re e Sacerdoti. t. 3. p. 266. 328. 364. in princ.

Sono i templi e gli altari

di Dio . t. 4. p. 15. e e feg. Sono un sagrifizio a Dio .

ivi p. 17. 20. 21.
In che confista l'effer Cri-

ftiano. t. 5. p. 103. La fua fperanza non è di

beni temporali . ivi p. 360. Cristiani in gran numero, che hanno una pietà giu-

daica. I. 6. p 319. E' d'uopo de' Crifliani e non de' Giudei intendere queste parole: Il Signor vi ha eletti per rendervi il popolo più illufire di tutte le nazioni ivi p. 281.

Non vi ha tempo per gli Cristiani, che non sia festivo. ivi p. 168.

Cristiani cattivi sono ancora più colpevoli de' Giudei . t. 7. p. 18. Cristiani in gran numero

Crittiani in gran numero titubanti tra Dio e il mondo, non potendo appigliarsi a una ferma risoluzione di romperla coll'inimico di Dio. s.

8. p. 71.

Non vi ha per un Criftiano che un punto tra la vita e la morte . t. 10.

1. 2. c. 20. v. 3. p. 198.

l. 2. c. 20. v. 3. p. 198.
Ogni Criftiano partecipa
alla dignità facerdotale . t. 9. l. 1. c. 21. v.
6. p. 218. t. 8. p. 493-

Spesso non si può salvare, se non passando per infensato agli occhi del mondo. ivi c. 21. v. 12. p. 220.

Le disgrazie dell' Impero attribuite una volta a' Crissiani da Gentili. t. 11. J. 3. p. 272. t. 4.

p. 88.
Divozione de' Cristiani,
che andavano a visitare
i Luoghi santi, da cui
seco portavano della ter-

ra. 1. 12. l. 4. p. 70.

Il Cristiano dee usare di questo mondo, come se non ne usasse. 1. 14. p. 104.

Criftiani accufati appreffo gl' Imperatori pagani, come nemici del loro Impero . ivi p. 152. La vita criftiana richiede

molta costanza. ivi p. 173. Cristiani fono spesso chiamati Santi da S. Paolo. f. 15. p. 56. in princi

t. 15. p. 56. in princ. Come si diportavano i primi mi Criftiani nel necessario ristoro de' propri
corpi. L. 15, p. 58.
La giultizia de Cristiani dee
estere più abbondante di
quella de' Farifei e de'
Dottori della legge. ivi
p. 113. in princ.
I Cristiani veri, esposti a'
rimproveri de'falli. 1.17,
270.

Il Cristiano dee considerarsi come in un luogo di esilio in questo mondo.

t. 18. p. 176.
Qual culto Dio efiga dal

Cristiano. ivi p. 207. I veri Cristiani sono altrettanti Re . t. 23. p.

Come si faccia degno di questo nome .. t. 22. part.

2. c. 7. v. 28. p. 266. Come viver deggia fopra la terra . ivi c. 10. v. 17. p. 298. e c. 11. v. 6.

p. 304. Coraggio del Cristiano entrando al divin servigio.

t. 24. p. 26. Sua ubbidienza a Gesù Crifto, ed alla Chiefa. in

Quanto i Cristiani sieno obbligati ad amarsi. ivi p. 193.

Cristiani tinnovati dalla grazia. ivi p. 169. I C E Vantaggi de' Cristiani . 79

Cattivi Cristiani peggiori

de' Giudei: sono eglino i più perversi di tutti gli uomini. ivi p. 272. Contentarsi di uno stato umile nella Chiesa. ivi

I buoni Cristiani sono il sostegno della Chiesa. r.

25. c. 1. v. 9. p. 25. In che consista il culto da loro dovuto a Dio . ivi c. 1. v. 12. p. 26.

Come sieno tutti insieme un cuor ed un'anima ivi c. 11. v. 6. p. 93. c. 65. v. 25. p. 456.

Loro piccol numero. ivi c. 17. v. 4. p. 191. c. 65. v. 8. p. 452.

Loro fentimenti, allorche fi veggono circondati da' malvagi. ivi c. 24. v. 16. p. 156. c. 65. v. 8. p. 452.

Si conducono colla fede, non colla ragione. ivi c. 35. v. 8. p. 224.

Dio li sostenta ne' mali e li salva. ivi c. 41. v. 1.

p. 273. I veri Cristiani che siano. ivi c. 52. v. 15. p. 361. Differenza de' veri Cristiani dagli altri. ivi c. 60.

v. 8. p. 416. Cristiani corrotti: loro ingratitudine . ivi c. 1. v. 2. p. 24

Loro punizione . ivi c. 1. v. 9. p. 25.

De-

GENERALE.

Descrizione de' Cristiani . t. 25. c.48. v.1. p. 324. c.56. v. 2. p. 384. c. 63. v. 16. p. 439.

Son eglino paragonati alla polvere . ivi c.65. v.2. p.

454. e feg.

Disposizione de' primitivi Cristiani rispetto alle perfecuzioni . t. 26. p. 281. in princ.

Tutta la vita di un Cristiano esser dee una continua penitenza . ivi p.

Vi ha una moltitudine di Cristiani che vivono come pagani. ivi p. 503.

Molti ve ne hanno che par-- tecipando, esteriormente a' Sacramenti della Chiesa non vivono per altro del fuo spirito . ivi in fin.

Fra i veri Cristiani gli uni appartengono foltanto alla prima parte del tempio, e gli altri alia feconda; e per qual rat. 28. p. 504. nione.

Severità della disciplina ofservata verso i Cristiani caduti nell' idolatria al tempo della persecuzione de' pagani . ivi p. 531.

Il nome di Dio pon è propriamente profanato le non da' cattivi Cristiani .

ivi p. 517.

1 buoni Cristiani sono disprezzati, benche plachino l'ira di Dio . t. 20. p. 211.

I Cristiani sono il giardino di Dio. t. 30. p. 231.

Ogni uomo è naturalmente Cristiano. 101 p. 248. Sono a guisa di pecore che seguono Gesù Cristo loro Pastore. ivi p. 298.

307. in fin. 328.

Preparazione de' primi Fe-deli al martirio, la cui fortezza consiste nella loro sommissione. ivi p.298.

e leg.

Sono indicati dal vocabolo di greggia . . . Libertà del Cristiano in che confista. ivi p. 308.

Sono a un tempo vecchi e fanciulli. ivi p. 487.

I Cristiani cattivi sono paragonati agli adulteri dopo che hanno violato il loro battelimo . t. 30. p. 40. in princ.

Quanto faranno puniti per

non aver corrilposto alla santità della loro vocazione. 101 p. 92. Cristiani falsi, veri adora-

tori del demonio. ivi pa

Non rimanendo uniti a Dio sono sermenti inutili. ivi

p. 130. Cristiani che servir vogliono due padroni . ivi p. 121. in fin.

Invece di darsi a Gesù Criflo, che li ha redenti, si danno al demonio . ivi p. 171. in fin. e seg.

Dovrebbero imparar Pagani ad effer coui ne' lor

|    | 92 IND                       | ICE                         |
|----|------------------------------|-----------------------------|
|    | lor giudizj . t. 30. p.251.  | Croce di Gesù Cristo, e     |
|    | in fin.                      | fua possanza . t. 19. p.    |
|    |                              | iua ponanza · 19. p.        |
|    | I Cristiani sono paragonati  | 261.                        |
|    | alle spine. ivi p.330.       | Dee adorarsi. ivi p. 275.   |
|    | Vi saranno sempre de' mali   | Da che figurata . t. 26. p. |
|    | Cristiani nella Chiesa.      | 140.                        |
|    |                              | .E' la via mostrataci da    |
|    | ivi p. 445.                  | . L la via montante da      |
|    | Croce                        | Gesù Cristo . t.30. p.297.  |
|    | Della Croce non si dee       | Crudeltà .                  |
|    | arrossire. t. 3. p. 176.     | Detestata da Dio. t. 4. p.  |
|    | Figurata dal legno, con      | 36. 149.                    |
|    |                              |                             |
|    | cui Mosè indolcì l' ac-      | Crudeltà di quelli che vo-  |
| Į, | qua amara. ivi p. 223.       | gliono trar profitto dal    |
|    | in fin.                      | male altrui . t. 30. p.     |
|    | Mose, che prega colle        | 59-                         |
|    | mani distese, è simbo-       | Non esercitar crudeltà su   |
|    |                              |                             |
|    | lo della croce. ivi p.       | i corpi morti. ivi p. 169.  |
|    | 245.                         | e seg.                      |
|    | Adorazion della croce . ivi  | Niuno si salva se non pe'l  |
|    | p. 272. t. 30. p. 103. in    | legno della croce, e per    |
|    | p. 2/2. 1. 30. p. 103.       |                             |
|    | fin.                         | la virtù del sangue di Ge-  |
|    | Era costume di non lasciar   | sù Cristo. ivi p. 240       |
|    | fulla croce, se non sino     | Cugini                      |
|    | alla sera, i corpi che vi    | Carnali . t. 4. p. 156.     |
|    | erano stati appeli . 1.7. p. | Culto                       |
|    |                              |                             |
|    | 103.                         | Interiore di Dio. t. 4. p.  |
|    | Croci, tra le quali si pro-  | 15. 17.                     |
|    | va una unzione e una         | Culto di Dio. Per mezzo     |
|    | dolcezza ineffabile . t. 8.  | della fede, della speran-   |
|    |                              |                             |
|    | P. 31.                       | za e della carità si ren-   |
|    | Croce di GESU' CRISTO        | de a Dio il culto che       |
|    | farà sempre il modello       | gli è dovuto. t. 11. 1.3    |
|    | de' veri servi di Dio. t.    | p. 156. in fin. e see.      |
|    | 14. p. 362.                  | Culto di Dio è spirituale.  |
|    | Croce, sola via alla gloria. |                             |
|    | Cioce, iola via alla gioria. | t. 18. p. 28.               |
|    | t. 17. p. 210.               | In che conssita . t. 30. p  |
|    | Croce, argomento di scan-    | 64.                         |
|    | dalo anche oggidì a'         | Culto detestabile che       |
|    | molti Cristiani . t. 18. p.  | presta al demonio . iv.     |
|    |                              |                             |
|    | 27.                          | p. 114.                     |
|    | Istrumento di nostra salvez- | Culto fupremo dovuto        |
|    | 7.a. ivi p. 260.             | Dlo in che consista . t     |
|    | Come riguardata da' mon-     | 24. p. 356.                 |
|    | dani. ivi p. 261.            | Culto di Dio, che egl       |
|    | mante sor pe 201.            |                             |
|    |                              | ri-                         |
|    |                              |                             |
|    |                              |                             |

GENERALE. rigetta, quando non è Cuor buono . t. 24. p. 314. che elteriore . t. 25. c. in princ. 29. v. 10. p. 185. e c. 58. Dio ripofa nel cuor contrito . t. 25. c. 55. v. v.2. p. 399. Culto spirituale. ivi c. 66. 15. p. 393. e c. 66. v. I. v. 1. p. 462. p. 462. Ammollire la durezza del Cuore Regolato dalla legge di cuore. ivi c. 62. v. 10. p. 430. in fin. t. 4. p. 168. Mosè. Cuor di pietra . ivi p. Il cambiamento del cuore è in mano di Dio . ta 232. Cuore dell' uomo fcono-15. p. 319. sciuto a lui stesso. t. 6. L' intimo del cuore dell' uomo è sovente occulto p. 140. Gli affetti del cuore sono a lui medesimo . t. 16. come i passi che si fanp. 125. Semplicità di cuore in che no o verso di Dio, o lungi da lui . t. 7. p. consista . ivi p. 37. in fin. Cuore semplice, e cuor Non fi può conservare il cuor mondo, se non si doppio . t. 14. p. 71. in fin. e feg. veglia alla custodia de' Il fuoco della carità dee lensi. ivi p. 366. ardere continuamente i Cuore umano si sazia solo cuori de' Cristiani e non da Dio . t. 17. p. 141. in estinguersi mai . t. 14. p. princ. La sua voce è il desiderio. ivi p. 234. 259. Cuor doppio diviso fra Dio, e il mondo. t. 24. Non conviene che al cuor diritto di lodar Dio. ivi p. 22. 28. Ha due vie e due intenp. 286. 325. Il cuor dell' uomo è un zioni . ivi p. 38. in abisso., t. 20. p. 330.

Cuor duro. ivi p. 38. in princ.

Cuor duro. ivi p. 37.

Dio non ci domanda che il cuore. ivi p. 192.

Cuor dello stolto paragonato ad un vase spaccato.

ivi p. 221.

Non vi ha che Dio che
possa convertire il cuore
del peccatore ivi p.
182.

2 - 22

Cosa sia applicarci intieramente alla custodia del proprio cuore ivi c. 4. v. 23. p. 97.

L' unione de' cuori grata a

Il cuore debb' effer fotto-

messo alla volontà di Dio. t. 21. c. 2. v. 21.

Dio.

p. 64.

· 13 -

. . . Fi- -

ivi p. 409.

| 94 I N D                                        | ICE                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Figliuol mio dammi il tuo                       | Cuore umile e puro. 1.30.             |
| cuore. Dio dà all' uomo                         | p. 130.                               |
| quel cuore, che egli dà                         | Cupidigia                             |
| a Dio. t.21. c.23. v. 26.                       | E' sempre alle strette. t.            |
| p. 419.                                         | 2. p. 123. in fin.                    |
| Purità e semplicità del cuo-                    | Tutta la Religione di Ge-             |
|                                                 | sù Cristo si riduce a fra-            |
| re. t. 22. part. 2. c. 1.                       | disease del even media la             |
| v. 1. p. 191. in princ. e                       | dicare dal cuor nostro la             |
| v. 3. p. 192.                                   | cupidigia, e a piantare               |
| La purità del cuore rende                       | in esso e farvi crescere              |
| le offerte grate a Dio                          | la carità. t. 16. p. 205.             |
| t. 26. p. 92. e seg.                            |                                       |
| Sua doppiezza. 1. 27. p.                        | Cure                                  |
| 90. e leg.                                      | Mondane si debbono fug-               |
| E' impenetrabile, e noto                        | gire . t. 3. p. 259.                  |
| a Dio solo. t. 26. c. 17.                       | Curiofità .                           |
| v. 9. 10. p. 200.                               | Gravità di quelto male.               |
| Bisogua applicarsi a farsi                      | to a rec                              |
| un cuer muore ed une                            | t. 3. p. 150.<br>Vedi <i>Umiltà</i> . |
| un cuor nuovo, ed uno                           | Di che G neser e chi nes              |
| fpirito nuovo. t. 28. s.                        | Di che si pasca, e chi pos-           |
| 18. v. 31. p. 253. in fin.                      | la guarire la curiolità.              |
| e seg. 445.                                     | t. 22. part. 1. c. 1. v.              |
| Cosa sia un cuore di car-                       | 8. p. 22.                             |
| ne e un cuore di pietra.                        | Quanto infelice. ivi.                 |
| ivi p. 446.                                     | Curiosità quanto pericolo-            |
| Tocca a Dio a dare que-                         | la. t. 24. p. 36. in fin.             |
| sto spirito nuovo, e que-                       | e seg.                                |
| sto cuor di carne, senza                        | Vietata dallo Spirito di              |
| cui non si può cammi-                           | Dio . ivi p. 37.                      |
| nare nella via de' suoi                         | Curiosità di sapere verità            |
| precetti . ivi c. 11. v.19.                     | nuove senza approfittar-              |
| p. 166. e c. 36. v. 26. p.                      | ne. ivi p. 349.                       |
| 444. e segg.                                    | Curiosità, peste dell' ani-           |
|                                                 | Curiona, pene den ani-                |
| Pregare Dio che ammol-                          | ma pericolosissima. t.30.             |
| lisca il cuore. t. 30. p.                       | p. 128.                               |
| 93.                                             | Fuggir la curiolità leggen-           |
| Cuor doppio, che accop-<br>piar vuole Dio ed il | do la Scrittura. ivi                  |
| piar vuole Dio ed il                            | p. 241.                               |
| mondo. ivi p. 121.                              | La curiosità, e l'avidità di          |
| Cuor nuovo bisogna che                          | sapere i segreti della na-            |
| sia creato da Dio. ivi                          | tura . t. 1. p. 17. in                |
| p. 141. in princ.                               | princ.                                |
| Rettitudine di cuore cosa                       | Curiosità di Eva. ivi p.              |
| lia. ivi p. 368.                                | 111,                                  |
| Je- Je                                          | Cu-                                   |
|                                                 |                                       |
|                                                 |                                       |

i

1

GENERALE.

Curiolità pericolofa . f. 2. p. 240.

Non cercar mai ciò che può foddisfar la curiofità ma ciò che può nutrir la pietà. ivi p. 87. Curvato

Cofa fia un' anima curvata . s. 23. p. 52. e feg.

D ·

## . Dan

Dalla cui tribù secento uomini sorprendono la città di Lais : nome da lor convertito in quello di Dan. t. 8. p. 236.

In effa città inalzano l' idolo che insieme col Sacerdote . aveano portato via a Mica . ivi p.

239. Situata all' estremità della Palestina verso il Settentrione. t. 26. p. 66.

Danaro Quanto potente. & 24. p.

Prestato. Ciò che offervar bisogna in tale incontro. ivi p. 208.

Esattezza a restituirlo. ivi p. 802.

Daniele Suo nome e quello de' fuoi compagni cangiato.

5. 29. c. 1. v. 7. p. 24. Sua rifoluzione e de' fuoi compagni di non mangiar nulla che venisse dalla mensa del Re . ivi

U. 8. p. 25. in fin. e feg.

Daniele entra in grazia del Capo degli Eunuchi, e quanto gli giovi. t. 29. v. 9. p. 27.

Effetto in lui prodotto e ne' fuoi compagni dal mangiar legumi e dal-

ber acqua. ivi v. 15. p. 22. e feg. Chiede tempo per ifpiega-

re il fogno del Re, e per qual motivo. ivi p. 42.

A che esorti i suoi compagni. 101 p. 43. Esaltato da Nabuccodonofor, e per qual merito . ivi c. 2. v. 48. p. 53. e feg.

Qual' età avesse, quando interpretò il sogno del Re . ivi p. 84. e feg. Spiega un secondo sogno . ivi c. 4. v. 17. e feg. p.

89. Configlio da lui dato al ivi c. 4. v. 24.

p. 90. in fin. 98. Solo può leggere e spiegar lo scritto sulla parete nel tempo del convito del Re Baldaffarre . ivi v. 5.

v. 15. e feg. p. 108. Suo difintereffe . ivi c. 5. v. 17. p. 115.

Gelosia contra Daniele de' Grandi della Corte di Dario vivi c. 6. v. 4. e feg. p. 120. 125.

Che facesse avendo intesa l' ordinanza di Dario . ivi c. 6. v. 10, p. 127. e feg.

Accusato davanti al Re, e per-

INDICE perchè . t. 29. v. 12. p.

121.

Daniele è gettato nel lago de' lioni contra il voler del Re. ivi v. 14. 15.16.

p. 121. e feg. No vien tratto illefo. ivi

v. 23. p. 123. Suoi accufatori anch' effi ivi gettati , e con qual elito. ivi v. 24 p. 132.

Ordinanza spedita da Dario per tutto l' Impero . ivi v. 25. e feg. p. 123. Costume di Daniele nel

far orazione. ivi v. 10. p. 127. e feg.

Dario fa metter il fuo figillo all' apertura del detto lago, e perchè. ivi v. 17. p. 122.

Visione di Daniele. ivi c. 7. p. 134. 139. e feg. Altra fua visione. ivi c. 8.

p. 149. 154.

Le cole fleise predette e figurate sotto diverse im-magini nel Profeta Daniele . 101 p. 155. Sua bella orazione. ivi c.

9. v. 15. fino al v. 19. p.

165. e feg.

Chiamato un uomo di defideri . ivi c. q. v. 13. p. 165. e c. 10. v. 11. p.

Daniele Profeta del Vecchio Testamento dal suo tempo fino alla venuta di Gesù Cristo, come S. Giovanni lo è del Nuovo dopo la manifestazione di Gesù Cristo

fino all' ultima fua venut. 29. p. 212. Daniele profetizza in età di anni · dodici . ivi p. 244.

Salva la vita, e l'onore a Sulanna, e convince di falsità i due Vecchioni, che l' aveano accufata. ivi c. 13. v. 45. e feg. p. 238. e fegg.

Scopre l'impostura de Sacerdoti di Bel . ivi c. 14. p. 246. e ∫eg. 254. e

Segg. Fa crepare un Drago adorato da' Babilonesi. ivi

v. 26. p.257. e fegg. Che facciano i Babilonesi irritati contra lui. ivi v. 27. e fegg. p. 248. in fin. e feg.

Vien gettato per la feconda volta nel lago de' lioni . ivi v. 30. p. 249.

Vi rimane sei giorni illefo. ivi v. 39. p. 250. Ne vien tratto dal Re, che vi fa gettare i suoi nemici . ivi v. 40. p.

250. Riconoscenza di Daniele per le menome grazie di Dio . ivi p. 260. e Seg.

Dare Dare agli amici con dolcezza. t. 24. p. 183. Dario

Editto di questo Re in favore del tempio di Gerufalemme. t. 14. part. 1. 1. 1. c. 6. p. 59. 62. e Jeg.

GENERALE. Dario figliuolo d' Istaspe , con altro nome Affuero, fotto cui accadde il fatto di Ester . 4. 29. p. 108.

Ordinanza di Dario. c. 6. v. 6. e feg. p. 120. 126.

Altra ordinanza. ivi v. 15.

e feg. p. 129. Qual fosse la sua idea pubblicandola. ivi p. 96. Dathan

Core , ed Abiron ; loro ribellione . t. 24. p. 444. Davidde

Qual mestier facesse nella cafa paterna . t. 19. p.75. Di che avesse pieno lo spirito e il cuore, 253.

Intercompeva il fonno per far orazione. 1. 20. p.

Quantunque il più giovane di tutt' i figli d' Isai .

t. 28. p. 409. in fin. Fu preferito a tutt' i fuel frateili per effer Re d'ifraele . 4. 15. p. 130. E' confagrato Re d' Ifrae-

le . t. g. l. 1. c. 16. v. I. p. 175. e v. 13. p.179. Differenza della sua consegrazione da quella di

Saulle. Combatte contra Golia . t.9. c. 17. p. 188.

Ed è la figura di Gesti Cristo, e di quelli che combattono per la Chiela . ivi v. 1. p. 192.

Suona l'arpa, e libera Saulle dal maligno spi-Sacy T.XXXII.

rito . t.g. c. 16. p. 23. p. 180. Animo di Davidde verfo

Saulle. t. 18. p. 153. Si conduce con prudenza. t. g. c. 18. v. 14. p. 203. Diviene amico di Giona-

ta, e genero di Saulle. ivi.c. 18. p. 201. 204. Saulle lo vuol uccidere à Gionata lo salva . ivi c

19. p.210. e feg. Mangia de' pani della propolizione, e contraffa il pazzo dinnanzi ad Achisivi c. 21. p. 228.

Fugge in una caverna, ed è la figura di Gesù Criito . ivi c. 22. v. I. p. 235.

Non disprezza il consiglio de' fuoi amici gue quello di Dio " ivi c. 23. v. 2. p. 247. 6 fer.

Non istà ezioso nel suo ritiro . ivi p. 249. Sconfigge i Filiftei . ivi p. 249.

Può uccider Saulle, e gli conserva la vita. inico24. p. 252. 255. e c. 26. p. 273. e fee.

Vuol vendicarfi di Nabal, e ne è impedito da Abigaille . ivi c. 25. p. 267. 6 Segg.

La providenza 'di Dio eli vieta di combattere contra Saulle. ivi. c. 29. v. 3. p. 301.

Sua costanza nelle avversità. ivi c. 30. v. 1. e 6. F. 310. e. feg. Egua-

NDICE Per quai gradi l'abbia Id-Eguaglianza dell' animo di Davidde nella buona dio preparato a quella e nella avversa fortugloria, alla quale volet. 10. c. 1. v. I. va innalizarlo. t.10. l. z. c. 4. v. 11. p. 37. p. 8. Rispetto di Davidde verso Davidde è riconosciuto Re da tutto Israele . ivi 1.2. di Saulle', quantunque sempre lo perseguitasse C. S. v. 1. p. 43. Prende la fortezza di Sion. e cercasse di farlo moriivi l. 2. c. 5. v. 7. p. 39. t. 12. p. 160. Davidde è passato per mol-44. Sconfigge due volte i Filite traversie prima di esstei . ivi\_l. 2. c. 5. v. 23. fere riconosciuto Re di Israele. t. 13. p. 95, e P. 45. Sua pietà. Fa trasportar l' feg. Arca nella città di Sion. Fa morir colui, che si vant. 10. l. 2. c. 6. v. I. p. tava di aver ucciso Saulle., t. 10. c. 1. v. 16. 51. Fa trasportar l' Arca da p. 6. Piange la morte di Saulle Cariatiarim . t.13. l. 1. c. e di Gionata . ivi v. 11. 13. v. 5. e feg. p. 99. e 1. 2. c. I. v. 4. p. 208. p. 5. Suo sentimento alla morte E' disprezzato da Micol, di Saulle . t. 24. p. 97. mentre danza dinanzi Sua sommissione agli ordiall' Arca . ivi l. I. c. 15. ni di Dio. t. 10. c. 2. v. 29. p. 111. in fine v. 1. p. 8. è c. 5. v. 23. 114. Danza dinanzi all' Arca . p. 45. Dimoitra la fua riconoe disprezza le dicerie di scenza a quelli, che Micol . 1.10. l. 2. c.6. v. aveano data sepoltura al 12. p. 55. e Jeg. Sua pena nel vedersi mecorpo di Saulle. ivi c. glio alloggiato dell'Arca 2. v. 5. p. 19. in fin. e seg. dell' alleanza. t. 20. p. E' riconosciuto Re della 290. Vuol fabbricar un Tempio. tribu di Giuda. ivi c. 2. v. 4. p. 12. t.10. l. 2. c. 7. p. 58. e Davide plange la morte legg. p. 64. di Abner . ivi c. 3. v.28. Iddio non vuole che Davidde gli fabbrichi P. 31.

tempio : 1.13.1.1.c.22.v.8.

e feg. p. 149. e s. 28. v.

Da-

Telori immens, che lascid

3. p. 188.

Vendica la morte d' Isbo-

fet, facendo morire quel-

li, che lo avevano uc-

cilo. ivi c. 4. p. 36.

David a fuo figlio Salomone per far la fabbrica del tempio, t.13. l.1. p.

Avea per sua guardia ogni ventiquattromila uomini . IVI p. 184.

Dio gli promette di rendere Itabile la sua famiglia. t. 10. l. 2. c. 7. p. 58. e fegg. 64.

Davidde gliene rende gra-101 .

Diverse vittorie di questo Principe . t.10. l. 2. c. 8. p. 70. e Jeg.

Davidde fa del bene a Mifiboset figlio. di Gionata . ivi l. 2. c. 9. v. I.

Vendica l'insulto fatto a' suoi Ambasciatori. ivi l. 2. c. 10. p. 80. e seg. e c. 12. v. 31. p. 109. Motivo della sua caduta.

t.17. p.278.

Sua caduta. t. 13. p. 137. Savio configlio di Gioabbo fu tal proposito. ivi l.1. c. 21. p. 145. in fin. e feg.

Suo peccato . 1.10. 1.2. c.11. p. 87. 92.

Istruzione, che dobbiamo ricavarne. ivi v. 3. p.92. e legg.

Il Profeta Gad inviato a Davidde per proporgli la scelta di tre flagelli, con uno de' quali Iddio voleva punire il suo peccato. t. 13. c.21. v. 9. p. 139. e Jeg.

La Scrittura lo propone

come un modello non, del peccato, ma della penitenza. t. 10. v. 15. p. 95.

Penitenza di Davidde. ivi 1. 2. c. 12. v. 13. p. 105. e ferr.

Paragone del suo peccato con quel di Saulle. t. 9. 1. 1. c. 13. v. 13. p. 136. in princ.

Perdona ad Assalonne la morte di Amnone. t.10. 1. 2. c. 14. p. 178.

Davidde fugge da suo figlio Assalonne. ivi l. 2. c.15. v.14. 19. ec. p.138. e feg. Sua virtù in questa fuga. ivi .

Punizione del suo delitto. t. 24. p. 246.

Come prontamente Dio gli perdonaffe il suo peccato, e perchè. t.17.p.276. e feg.

Per qual ragione non parli la Scrittura, che dell' · adulterio, e dell' omicidio che ha commesso, e non degli altri suoi falli. t. 11. p. 232,

Benche sitibondo si aftenne di bere l'acqua, che gli avevano recata tre de' più valorofi nomini della sua armata con pericolo della loro vita. t.3. l. I. c. II. v. 17. e fegg. p. 83. e seg.

Fa acquisto dell' Aja di Ornan, per innalzarvi un altare, ed offrirvi i facrifizi . t. 13. l.1.v.18. e legg. p. 141. e feg.

Co-

I N.D I C E 100 ni di Mifiboset . t, to, L Come si può accordare ciò ch' è detto nel libro de' z. c. 15. v.4. p. 144. Paralipomeni; che Sa-E vuole che questa donatana eccitò Davidde a zione sussista anche dopo far l' enumerazione di che ha riconoiciuta Israele, col libro de' Re, impostura di Siba, e l' che il Signore fu quegli, innocenza di Mifiboset . che lo stimolò . t. 13. 1. ivi l. 2. c. 19. v. 29. p. 1. c.21. p.143. e seg. 186. e segg. Riflessioni sopra questa con-Vanità a cui si lascia tra-Sportare facendo l'enu-101 2 Suoi dolori, immagine di merazione de' suoi sudquelli di Adamo. t. 1. diti . t.12. p. 2432 e t. 13. p. 143. e Jegg. p. 182. Soffre gl' infulti di Semei. Conoscendosi colpevole, e degno di castigo doman-, t. 10. c.15. v. 5. 6. 7. 8. p. 144. 148. e Jeg. da a Dio di cader nelle Impedifice Abifar che vomani di Lui piuttolto, leva uccidere Semei. ivi che tra quelle degli uot. 8. p. 148, v. 10. p. 145. in princ. e mini. Davidde che non poteva Contegno di Davidde verso riscaldarsi nella sua vec-Semei . t. 17. p. 352. in chiezza, figura molti princ. 359. e feg. Cristiani, di cui è detto, che la carità fi raffred-Soffre in pace gli oltragei de' nemici, e perchè. ivi derà alla fine de' fecoli. p. 317. e feg. t. 11. l. 3. p. 19. e feg. Elogio della sua pazienza. Davidde fa confagrare il suo figlio Salomone, t. 10. c. 15. v. 12. p.150. quantunque più giovane e Jegg. Con quale spirito piange di Adonia . ivi p. 14.28. la morte di Assalonne. e Jeg. ivi l. 2. c. 18. v. 33. p. Come ha potuto raccoa mandar Salomone y Perdona a Semei. ivi 1. 2. morendo, che Gioabbo c. 19. v. 18 p.178. e feg. e Semei fossero puniti. Sorpreso da Siba presta feivi pag. 44. in fin. e de alle imposture di lui feg. lui contra Mifiboset . t. Ei è più ammirabile in tut-15. p. 327. te le traversie, che Sa-

lomone in tutta la sua

Non fa nulla senza con-

tel p. 82.

felicità.

Si lascia sorprendere dalla

impostura di Siba, e dà

a questo impostore i be-

sultat Dio . t. 5. p. 95.

Rificífione sopra la parienza del Re Davidde rispetto a Gioabbo; che aveva ucciso Amasa. t.10. l. 2. c. 20. v. 10. p. 198. e sego.

Preghiera di Davidde piena di umiltà e di gratitudine. 1.13. 1.1. c.29.

v. 10. p. 199.

Davidde riguardavali sempre qual povero davanti a Dio. t. 17. p. 90. Non attribuisce che a Dio ogni sua vittoria. ivi p.

179. in fin. e seg.
Siegue a domandar perdono dopo la remissione
delle colpe. ivi p. 216.

e seg. .

Sua espressione chiamata magnifica e divina da S. Agostino. ivi p. 234. Insensibilità di Davidde dopo il peccato. ivi p.

278.

Qual rimedio avesse nelle sue assistanti ivi p. 242. Qual senso abbiano le sue imprecazioni contra i suoi nemici - t. 17. p. 241. e 317.

Gome si divida tra Dio e il suo regno. t. 18. p. 66. Qual conforto avesse lontano da Dio. ivi p. 8. in

fin. e seg.

Come dica di aver peccato contra Dio solo. ivi p. 93. in fin. e seg.

Quanto pochi imitino la stra penitenza ivi p. 92.

Davidde insegna le regole della vera penitenza . t. 18. p. 101.

Sua speranza in Dio. ivi p. 138. e feg. 142.

Cola gli costasse il regno.

Sua prestezza a chiamarsi reo . t. 20. p. 35 s.

Suo elogio . t.24, p. 455.

in fin. e feg.

Debeora.

Se esser posta dee nel numero de Giudici d'Israele. t. 8. p. 52. Cantico di Debbora ivi

Cantico di Debbora. ivi p. 61. e fegg. 65. e fegg. Debiti.

Durezza nel farseli pagare colpevole dinanzi a Dio. t. 25. c. 58. v. 3. p. 399.

Debolezza. La persuasione della debo-

lezza ci rende forti . t.

Debolezza, in cui spesso ci troviamo per superare cose facili, mentreche abbiamo superato i maggiori ostacoli della nostra salute; e perchè. 1.6.

Debolezze che Dio ci laficia affin d'impedire che non ci leviamo in fuperbia, e affin di obbligarci a una continua vigilanza. r. 8. p. 39.

Non bisogna avvilirli alla vista de propri mancamenti, ma starsi tra le mani di Dio. ivi p. 45.

G 3

Quan-

102 I N D I C E Quanto più Iddio ci riem- cersene

pie della fua forza', tanto più ancora del fentimento della nostra debolezza, e della nostra indegnità t. 15. p. 83.

La forza di Dio non fi fa giammai più ammirare che nella maggior debolezza della fua creatura.

ivi p. 84.

Havvi un'infermità, che diviene la forgente di una maggiore virtù. ivi p. 103-

La cognizione della propria debolezza è il fondamento di una gran forza. 1. 15. p. 30.

Il sentimento di nostra debolezza ci reca a riporre la nostra fiducia in Dio

e ad implorare il fuo foccorfo. ivi.

Dobbiamo tutto temere, fe riguardiamo la nostra debolezza, ma dobbiamo tutto sperare, se riguardiamo la misericordia infinita di Dio. 1. 15. p. 207.

Quanto più riconosciamo la nostra debolezza, tanto più Dio ci sostiene insensibilmente. 1. 16. p.

Utilità delle debolezze. t. 18. p. 121. e t. 17. p.155.

Qual uso abbiano le nostre debolezze davanti a Dio. t. 17. p. 131.

Come difficile da convin-

cersene. t. 17. p.146. in fin. e seg.

Debolezza umana quale ab-

bia conforto . 1. 19. p.

La mano debole sarà tributaria. 1. 21. c. 10. v. 4. p. 169. e c. 12. v. 24.

Vedi Pigrizia

Quanto grande nell'uomo.

1. 24. p. 45.
Invoca Dio colla perfua-

fione della fua debolezza.

ivi p. 173.

Sostener contra gli deboli

oppressori, mostrar fermezza in ciò, e non temerne le sinistre conseguenze. 1.24. p. 43. in fin.

Come trattare i deboli . ivi

Quanto vegliare sopra essi.

Non operano per guarire la lor debolezza. ivi p. 322. in princ.

Il miglior mezzo di refifter alla debolezza è il conofcerla. t. 30. p. 73-308.

Debolezza di quei , che affalgono i Santi. ivi p. , 156. in princ.

A che giovi a' buoni la debolezza. t. 31. p. 142. Confolazione per gli deboli . t. 1. p. 49. in fin.

e feg. 85.

I deboli, gl'imperfetti, e
i piccioli convien tollerare con carità. 1. 3. p.

17. Qua-

GENERALE.

Onali sono i deboli. 16. p. 265. Come diventino forti.

20. p. 155. in fin. e feg. Consolazione de' deboli . t. 25. c. 40. v. 12. p. 265.

e ivi v. 29. p. 266.

Affisterli senza insuperbirsi. ivi c. 58. v. 10. p. 401. Non fomentare le loro

debolezze, ivi c. 66. v. 10. p. 464. Decalogo .

Decalogo . 1. 3. p. 261. e Seg. 271. e Segg. Figurato dal decacordo . t.

17. p. 286. Decima .

Di tre sorte, che pagavano gl' Ifraeliti . t. 6. p. 150. e feg.

Primizie de' frutti. Offrirle religiosamente a Dio. e a' suoi ministri . t. 21.

c. 2. v. 9. p. 72. e feg. Dedicazione

La cerimonia di dedicar il Tempio di Salomone du ro fette giorni . t. 11. l. 3. p. 140. in fin. La dedicazion della Chiefa,

che è il vero Tempio di Dio, non si farà che nel Cielo. ivi p. 95. 141. Delitto .

Punito con altri delitti . t. 31. p. 299. Demonio .

Demonio paragonato al serpente; sua superbia, e fua bafferza . t. 1. p. 93. e feg. 100. e feg.

Mangia terra. ivi p. 101.

t. Scienza de' de monj accresce la lor superbia. 100. in fin. e feg.

Dritto del demonio full' uomo dopo il peccato.

ivi p. 170. Sue infidie ascole. 1. 2. p.

360. Demonio figurato da Fa-

raone . t. 3. p. 214. Suo furore contra quelli, che si convertono.

Chiamato il principe del mondo. 101 p. 245. 11

princ.

Le anime fante nol temo-1. 4. p. 2;0. Demoni fignificati dalle be-

flie felvagge. ivi p. 231. Demonio figurato da Naas cava l'occhio destro dell'anima . t. o. f. I. c.

11. v. 3. p. 115. Ha cura di difarmar quelli, de' quali si è renduto padrone. ivi l. 1. c. 13.

v. 19. p. 137. Possiede quelli, che non hanno più lo spirito di Dio . ivi c. 16. v. 23. p. 180.

Figurato da Golia, e vinto dalla umiltà di Gesti Cristo. ivi c. 17. v. 1.

p. 191. Demonio come si sia prefentato a Dio per dimandargli la permissione di fedurre Acabbo. 11. l. 3. p. 339.

Come permetta Iddio allo spirito di errore di se-

INDICE 104 durre eli uomini . 1.11.p.

Demonio continuamente intento ad infidiare e a divorar le anime che non oppongono al furore di lui una viva fede . t.12. 1. 4. p. 215. in fin.

Demonio è più crudele verfo di quelli , che a lui fono fommeffr, che non verso di quelli, che gli fanno resiltenza . t. 15.

p. 22. e feg. Demonio del continuo fi

aggira intorno la terra, e perchè . t. 16. p. 45. Tutto il fuo furore non può nulla , se noi steff non l'introduciamo in noi con qualche fallo, o con

qualche volontaria negligenza. ivi p. 46. Niente può senza la divi-

'na permissione. ivi p. 49. 180.

I demoni mentiscono l'aspetto de' servi di Giobhe per venire ad annumziargli le fue calamità . ivi p. 50.

Congiunge l'artifizio alla violenza. 101 p. 51. Niffuna cosa più dell'umil-

tà è atta a confondere il demonio. 101 p. 54.

Il demonio non si convince della foda virit di Giobbe, finchè non l'ha percosso nel proprio di lui corpo . ivi p. 49.

Il demonio è il custode in

un certo fenso della vir-

tù de' Santi . 1.16. 2.61. in fin. e feg.

La schiavità del demonio & incomparabilmente più afpra del giogo di GESU? CRISTO, che è fempre accompagnato da foavità. ivi p. 451. in fin. e

feg. I malvagi fono i membri del demonio . ivi p. 474. Il demonio pel suo orgo-glio è divenuto il Re di tutt' i superbi . ivi p.

474. 477. Qual sia il cibo squisito del demonio. ivi p. 482. Il demonio facendo inginstamente morire GESU CRISTO ha giustamente perduto il diritto, che avea sopra gli, uomini . ivi p. 48.

Suo dominio dopo il peccato di Adamo . t. 22. part. 2. c. 1. v. 16. p.197.

Vedi Uomo .

Demonio tiranno degli uomini . t. 24. p. 366. Eeli ha voluto farsi adorare in luogo di Dio .

Demoni, spiriti ereati per la vendetta. Qual sarà il loro furore alla fine del mondo, quando farà venuto il giorno dell'ira di Dio . ivi p. 398. in fin.

Loro invidia contra le anime fante. ini 31.1. Al demonio si saprifica in varj modi . t. 26. p. 118.

Tirannia de' demoni su de' peecatori . 1.26. p.190. in fin.

Suoi sforzi contra le anime . t. 25. c. 5. v. 26. p. 53. c. 14. v. 8. p. 109. c. 25. v. 4. p. 159.

Suo orgoglio . ivi c. 14. v. 8. p. 109. e p. 103. fino a 110.

Chi sieno i suoi imitatori. ivi .

L'umiltà e la gratitudine diffipano i fuoi sforzi . ivi c. 17. v. 12. p. 122. c. 25. v. 4. p. 159.

In molte guile si izcrifichi al demonio . ivi c. 62. v. 8. p. 430, c. 65, v. 2.

p. 451. In che modo fi debba combatterlo . ivi c. 25. v. 4.

p. 159. Quante anime da lui s' ingannino . ivi c. 27, v. i.

D. 171. Cestui frammischia la verità alla menzegna. ivi c. 36. v. I. p. 229.

Conculca i peccatori. c. 51. v. 17. p. 354 Ci diamo a lui per cole da nulla. ivi c. 52. v.

Lo feguitiamo feguitando le nostre pestioni . ivi c. 53. v. s. p. 366. in fin.

3. P. 359.

Egli è l'accifor delle anime . ivi c. 54. v. 16. p.

Dio limita il suo potere . 101 .

Si rende padrope delle ani-

me, quando non vi ha

10.5 chii eli relifta , 1.29. c.56. v. q. p. 386.

Il demonio è paragonato a un aspido, che schiuder fa le fue nova . ivi c. 59. v. 4. p. 408. in fin.

La polvere cioè gli tomini terreftri , cibo del ferpente . ivi c. 65. v. 25. D. 456.

Caduta degli uomini da bene cibo squisito de' t. 28. p. 229. demoni.

Motti adorano il Demonio, e a lui si fagrificano . t. .30. p. 114. graffo Si palce non del

delle vittime, ma delle anime noffre . Regno del demonio sopra la terra avanti Gesù Crifto. ivi p. 241. in fin-

Denti Del Corpo di Gesù Crifto. 1. 2. p. 360.

Denti della Chiesa chi siat. 23. p. 190. Depositi Pegni , come si debbono

t. 3. p. 300. custodire. Bisogna restituirli . t. 4. p.

Deferto Orrido di Faran . t. 5. p. 402. Il mondo è un deserto, un

esilio per gli veraci Criftiani. ivi p. 103- 113

L'anima de' malvagi è uni. deferto . 1. 30. p. 41.401. Defiderio

Di sapere, avidità delle CO-

| 106 I N D                                        | ICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cognizioni contraria alla                        | peccato . t. 6. p. 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| virti) to 24. to 26.                             | Digiuno utile per superar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| virtù. t. 24. p. 36. /<br>Defideri del cuore Dio | le tentazioni. t. 11. 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| per l'ordinario gli esau-                        | p. 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| disce ne buoni e ne                              | Digiuno empio ordinato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dice he puoni e ne                               | da' Giudici, che condan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| cattivi, ivi p. 331.                             | narono Nabot. ivi p.313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Desideri fregolati : non si                      | The state of the s |
| vuol ne conoscerli, ne                           | 319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| combatterli. J. 30. p. 74.                       | Digiuno degli Ebrei dura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| in princ,                                        | va sino a sera. t. 15. p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I desideri sono i passi del                      | 56. in fin. e seg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| cuore. t. 17. p. 115.                            | Vantaggi del digiuno . t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diaconato                                        | 29. p. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ne' primi secoli somma-                          | Digiuno in che consista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mente onorato. t. 5. p.                          | principalmente. 1. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 87.                                              | p. 479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Difetti                                          | Quali sieno i digiuni inu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quanto più ci conosoiamo,                        | tili . t. 25. c. 58. v. 2. p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tanto più veggiamo in                            | 398. e seg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| noi cose, che dispiaccio-                        | Quel che debba accompa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| no a Dio . 1. 16. p.                             | gnare un santo digiuno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 487.                                             | ivi v. 3. p. 399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Difetti, occultiamo in noi                       | Dignità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| stessi quel che siamo. t.                        | Quanto più sublimi, tanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30. p. 393.                                      | più pericolose. t. 6. p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Difetti delle persone, che                       | 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fi amano. Non si veggo-                          | Non domandar le dignità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| no, nè si condannano.                            | ecclesiastiche a Dio. t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                                                | 24. p. 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| t. 24, p. 125.<br>Di quelli che senza alcun      | Qualità necessarie per escr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| merito s'ingeriscono nel-                        | citarle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| le dignità ecclesiastiche.                       | Non entrarvi senza corag-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ie dignita ecclenatione.                         | gio, sebbene con virtù.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ivi p. 126.                                      | ivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rea. Diffidenza                                  | Non ricufarle per abhatti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rea. t. 24. p. 19.                               | mento di animo, ivi p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diffidenza ragionevole. t.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24. p. 420.                                      | Chi John alla medelime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L'uomo dee diffidar umil-                        | Chi debba alle medesime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mente di se stesso, tutto                        | essere innalzato. ivi p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| attendendo dalla miseri-                         | 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| cordia di Dio. t. 15. p.                         | Vedi Vocazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56.                                              | Non accettarle senza il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Digiuno                                          | più serio esame. ivi p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spirituale, astinenza dal                        | 305. in fin. e 1eg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

GENERALE. Non vogliamo leggiermente accettare le dignità ecclefiastiche . t. 25. c. 18. v. 5. p. 125. in fin. c. 22. v. 20. p. 149. Diligenza

Prontezza in tutto ciò che fi fa. t. 24 p. 322. Diluvio

Diluvio. t. 24. p. 159. Quando accadde . t. I. p.

Come si ruppero tutte le forgenti dell' abiflo delle ivi . Si aprirono le cataratte del

ivi . cielo. Quanto tempo durò. ivi. Quanto avanzò su de' mon-

ivi p. 221. Quanto permanerono fulla terra. ivi .

Quando cominciarono ad apparire le cime de' ivi p. 230. Quando la terra divenue asciutta. ivi.

Nel diluvio si dee ammirare la severità, e la bontà di Dio . ivi p.

L'acque del diluvio come figurate nel battefimo .

L' arca elevata dalle acque del diluvio figura dell' anima elevata dall' acqua del battesimo. p. 223.

Col diluvio morirono tutti gli uomini. ivi pag.

Innanzi il diluvio gli uc-

mini non aveano neppu-

107 re il minimo pensiero , che dovesse venire il diluvio. t.I. p. 222.

Dina Figlia di Giacobbe , e di

t. 2. p. 198. Lia. Mossa da curiosità nici in giorno di festa per veder le donne fichimite. ivi p. 267. 272.

S' innamorò di essa Sichem fielio di Hemor Haveo. ivi p. 267.

E fu rapita e violentata da Sichem. Che la chiede per moglie.

ivi p. 237. 1 figli di Giacobbe accettano il partito . ivi p. 238.

E con inganno si vendicano dell' affronto riivi p. 239. cevuto.

Simeone e Levi uccifero e trucidarono tutt' i ma-, fchi del Paese, e Sichem, ed Emor , e ·levarono dalla casa Dina.

Cofa che dispiacque a Giacobbe . ivi p. 240. 272. in fin. Die

Ciò che si abbia ad intendere, quando fidice, che egli abbia detto una cofa . t. 1. p 8. in fin. . Idea di Dio. ivi p. 26. Dio innanzi il mondo . ivi

p. 29. Come abbia a venerarsi la solitudine eterna, in cui Egli era . ivi p.30. in fin. e feg.

E' immutabile. ivi p. 32.

IND ICE 108 che della fua potenza ? Senza Dio la creatura, ragiorevole non può estet.3. p. 192. In qual modo Iddio comre felice. t.i. p. 108. Suo tipofo dopo i sei giorbatta coloro che gli refistono . ivi p. 263. ivi p. 59. Perche Dio abbia proibito Parla e configlia per mezzo di chi gli piace . ivi ad Adamo, e ad Eva di mangiare un frutto . p. 259. La sua bontà verso gli uoivi p. 115. e feg. Interroga prima di condanmini quantunque indeivi p. 400. ivi p. 123. ghi . Bontà di Dio dopo il pec-Le sue terribili malediziocato dell' uomo . ivi p. ni . t. 4. p. 225. e seg. Il sagrificio gli è effenzial-136. mente dovuto . ivi p. 4. Sua grandezza dopo il pec-Non vi ha chi sia innocato dell'uomo. ivi p. cente avanti a Lui. t. 3. 139. In qual senso è detto che p. 418 . . Egli è geloso. ivi p. 419. Dio si pente : ivi p. 201. E' lento a giudicare . t. 2. Tutte le sue creature debbono esfergli offerte. to E' duro verso i duri . ivi 4. p. 16. Egli non ha bisogno di p. 144. Dio che dà tutto, vuole noi . ivi p. 19. effer pregato . ivi p. 153. Dipendenza da Dio. t. 3. Un uom da bene pur effer p. 448. in fin. bandito, ma non impe-Dio parla agli uomini in dito di trovar Dio. ivi una maniera umana . te p. 284. 5. p. 69. Sua potestà sopra i cattivi. Esaudisce talvolta nella ivi p. 297. fua collera. ivi p. 120. Suo nome: 10 SONO in princ. QUEGLI CHE E'. 1.3. Quelli che si elessero Dio p. 81. in fin. e Seg. per loro porzione, non debbono in altro occu-Sua grandezza. ivi p. 81. parli che in fervirlo . ivi in fin. Si serve divinamente p. 187. -male de' perversi . Dio parla talvolta da uomo per accomodarsi alla p. 131. Egli è giusto ; sapiente , debolezza degli uomini. t. 6. p. 78. in princ. condiscendente. ivi v. Chi possede Dio, possede Si compiace piuttosto di ogni cola. ivi p. 105. Egli nulla più aborre delulare della sua sapienza,

GENERALE. la dimenticanza delle Sguardo di Dio piene di iue grazie . 1.6. p. 114-Tutta la sua grandezza

Dio riceve da le solo, non già dalla moltitudine de' fuoi ministri . ivi

P. 372. Dio cui bisogna riguardare in coloro che ci parlano da fua parte. t. 7. p.

75. e fre. Nulla pub nascondersi al fuo lume. ivi p. 96. I giudizi di lui fono fem-

pra giulti , benche fpeffo ascosi alla debolezza dello spirito umano. ivi p. 154.

Efti fono infinitamente fuperiori a quelli degli uomini. iti p. 137. in prine.

In qual maniera Dio può punire gl'innocenti e i rei insieme. ivi p. 94.

Egli sovranamente dispone de' regni , come a lui piace. ivi p. 264. Dio differisce a guarirci da'

noftri difetti , affine di convincerci del bilozno. che abbiamo della fua grazia. 1. 8. p. 39.

Egli li complace di foccorrere quei, che a Lui ricorrono, quando li vede fenza difela. ivi p. 68.

I pensieri di Dio sono differentissimi da quelli ispirati ordinariamente dalla grandezza e dalla vanità del secolo. ivi p. 81. in fin. e Jeg.

virtù e di grazia. . 8. p. 83.

Dio non è tenuto alle leggi da lui stabilite. 2. 87. 156.

Il fuo nome è ineffabile .

ivi p. 182. Le cose più difpregevoli

divengono onnipotenti tra le mani di Dio. ivi

p. 207.

Egli si è servito di soli dodici uomini per la maggior parte ignoranti e di ofcuriffima condizione per fottomettere tutta la terra alla Fede . ivi .-

Egli è terribile ne' consigli della sua ineffabile condotta riguardo agli uomini . ivi p. 264. in

fin. All' esecuzione de' suoi maggiori disegni fa servire avvenimenti, che si riguardano come puri effetti del caso . ivi p.

285. E' a temersi , che il cuere non fia fec vro da Dio. allorché parlarfi sì poco di Lui. ini p. 296. Cofa fia il voler unire id-

dio con Dagona . t. o. l. 1. c. 5. v. 6. p. 66. Quanto sia formidabile la sua collera. ivi l. 1. c. 15. t. 1. p. 161. in fin. Cofe sia il pentimento, che

la Scrittura gli attribuiivi l. 1. c. 15. v. 11: p. 162. v. 29. p. 168. Per-

NDICE Parla agli uomini in tre

maniere . t.o. l. 1. c. 28. v. 6. p. 289. Tace nella sua collera.

ivi . L'essenza della pietà confifte nella totale dipendenza da Dio. svi l. I.

c. 30, v. 7. p. 311. Il suo potere ammirabile nel governo del mondo.

t. 10. 1. 2. c. 17. v. 14. p. 160.

Non avviene cosa alcuna fenza suo ordine. ivi l. 2. c. 21. v. 1. p. 207.

Dio non giudica delle cose secondo le viste umat. 11. p. 22.

Fa soventi volte risplendere il fuo potere, quando sembra che tutto sia perduto dalla parte degli uomini . ivi p. 28. e f.

12. p. 89. Giudica dell' uomo non da' falli, ne' quali ha potuto cadere, ma dall'umi-

le suo ritorno a Lui. t. 11. 1. 3. p. 69. Dà prove sensibili della sua presenza col mezzo d'una nube, che riempie il Tempio, e che obbliga i Sacerdoti a sortirne . ivi p. 131. in princ. e 142. Un uomo , che Iddio ab-

bandona, è come una nave in mezzo al mare fenza piloto e senza timore. ivi p. 197. in fin. Fa service a' suoi disegni

la mala volontà degli uomini. ivi p. 200.

Iddio sembra che punisca per falli leggieri le perlone da bene , e che lasci impuniti i delitti de' malvegi. 1. 11. p. 217. 308.

Non ascolta se non quelli. che lo pregano con arivi. p. 276. Iddio domandando ad Elia cola-faceva, gli voleva

dire: Tu non fei in quel luogo, in cui dei effere . ivi p. 290. Perchè abbia concessa la

vittoria ad Acabbo, che era un empio Re. ipi p. 304.

Tutta la malizia e tutta la prudenza umana niente possono contra gli ordini della sovrana volontà di 1. 12. p. 142.

Si ferve dell' orgoglio di un Principe per punire un altro Principe . ivi p.176. in fin.

E' così buono che si abbaffa sino a render ragione della fua condotta, quando castiga il suo popolo. ivi 211. Pensieri di Dio infinita-

mente superiori a' penfieri degli uomini . t. 12. l. 4. p.199.

Non è mai l'autore e la · causa del peccato .

p. 285. Accorda spesse voite la salute ad un numero grande di persone in riguardo ad alcuni Giusti. ivi p. 237.

Id-

Iddio usa pure qualche mifericordia a' viy! in confiderazione della virtù de' morti . . . . . . . 4. p. 237.

Noa lacia di condanuare il peccato, quantunque fi lerva de' peccatori per eseguire i suoi disegni.

Ama foprattutto di vedete gli uomini a vivere nella dipendenza. 6, 11. l.

3. p. 27. Dio riguarda principalmente il cuore, 1. 13. p.

152. 155. Passa una gran disserenza tra il servire a Dio e al servire il Re della Terra, ivi l. 2. 6. 12. v. 8.

p. 272. e 275.
Per Dio è lo itesso il soccorrere con un picciol
numero, e con un grande. ivi l. 2. c. 14. v. 11.
p. 289.

Dio riguarda quelli che confidano in Lui, ivi p.

Sguardo propizio di Dio, e fua divina affiftenza. t. 14. part. 1. p. 55. in fin. e feg.

Permette che gli esempi si oppongano a' migliori disegni per provare lo zelo de suoi servi. ivi p. 54.

Non può dispensarsi dal fare alle sue creature il precetto di amarlo . ivi p. 186.

Non vi ha cola più atta a

far conoscere la santità e la grandezza di Dio della buona condotta di quelli, che fanno professione di servirlo. . .

II culto di Dio, che non arriva fino al cambiamento del cuore, non è che un culto fuperficiale e giudaico . ivi p. 384-

e giudaico . 101 p. 384. Dio debb' effer benedetto così nella perdita, come nel poffesso de' maggiofi beni . 15. p. 80.

Sarebbe una beltemmia il dire che Iddio sia la causa de' peccati, che commettono gli uomini per la vista di una bellezza da lui ereata . 1. 15. p. 89. in fin. e se.

Si serve de' più deboii strumenti per far risplendere il sovrano di lui potere. ivi p. 127. La qualità de' figliusii di

Dio, che riceviamo nel battefimo, ci dà l'acceffo apprello fua Divina Maestà, ivi 212. Egii innalza talvolta alle

Egli innalza talvolta alle maggiori dignità a motivo di una fola azione ivi p. 213.

Dobbiamo disporci ad eleguire la volontà di Dio, subito che l'abbiamo conosciuta ivi p. 214. Cli sguarti di Dio sarano

una cola terribile per gli

IND I C E

riprovati . t. 15. p. 240. Tutto è soggetto al potere di Dio. ivi p. 297. In che maniera ha egli par-

lato al demonio in proposito di Giobbe. t. 16.

p. 44. e feg.

Conoscere è lo stesso in Dio che approvare ; ed ignorare è lo stesso che condannare. ivi p. 45. 440. in fin. e feg.

Amar Dio per Dio folo, fe non vogliamo effere mercenary . ivi p. 47.

Si può servir Dio in apparenza con molta fedeltà , allorchè ciò non ostante il cuore è lontano da lui.

Dio presente in ogni luo-

Aver 'l' occhio a Dio folo ne' mali, che ci accadono . ivi p. 49.

Gli pomini contribuilcono alla esecuzione de' difegni di Dio per le steffe vie . per cui si sforzano di mettervi offacolo. ivi

p. 95. Nissun configlio è capace di opporfi alla divina voivi p. 96.

Sottometterfi umilmente alla divina volontà, giacchè si adempierà ancora noitro malgrado, ivi

I martiri hanno benedetto in mezzo a' fupplici ed alle fiamme la divina volontà, ficcome la forgente della eterna Joro falute . 101 p. 104. La prefenza e i'abfenza di Dio fono ugualmente un mistero rispetto al l'uomo. 1. 16. p. 136. in princ.

Accade talora che Dio fa fembiante di abbandonare i suoi cari , atfine di obbligarli a gicorrere a

Lui folo. ivi p. 205. Dio non è visibile agli oc-

chi carnali . jui p. 241. Riguardarlo ne' malvagi, di cui servesi per provarci e purificarci . ivi p.

361. Dio esaudisce talvolta i suoi Eletti con tanto loro maggior vantaggio , quanto più indugia ad efaudirli . ivi p. 357. 413.

E' incapace di cambiamenivi p. 357 Dio parla agli uomini co'

mali che loro manda. tvi p. 388.

Dio spesse fiate permette che fiero oppreffi gli uomini da bene , e che si accresca, e vada al suo colmo la malizia di co-. loro che gli opprimono.

iui p. 412. e fegg. L'uomo non dee accingersi che tremando a lodare la grandezza di Dio. ivi p.

434. in fin. Giudizio di Dio impenetrabile nella vocazione de' Gentili , e nella in-credulità de' Giudei . ive

p. 404. Nel battelimo di un figlio di un Infedele, e nella

mor-

GENERALE. a quei di cuor diritto . morte senza battelimo del figlio di Genitori t. 19. p. 7. fedeli. Come si debba cercare Dio. t.16. p. 424. L'effetto, e la volontà in ivi p. 67. in fin. Come si lodi . ivi p. 342. Dio sono la cosa stessa. ivi p. 445. in fin. e feg. E' pericololo il voler pe-A chi si avvicini, e da chi netrare di troppo le resi allontani. ivi p. 143. gioni della divina con-Sempre ha gli occhi a noidotta . Ivi p. 446. rivolti. w p. 234. La cognizione di tutte le Quanto sia terribile. ivi maraviglie della natura p. 240. Suo abbassamento : ivi p. ci dee far rifalire fino al fovrano principio delle 259. Dobbiamo pattecipare alle medelime. ivi p. 454. Cosa sia la collera di Dio, sue umiliazioni. t. 17. p. 35. 261. E' il protettore de' piccoli. Giudica le azioni del cuoivi p. 214. Dignità del suo servigio. ivi p. 153. Sentimento naturale della ivi p. 99. ivi p. 265. Divinità. Suoi premj. ivi p. 240. 163. Sua misericordia e sua giu-Qual uso faccia delle nubi e de' venti. stizia. 101 p. 215. ivi p. 327. Chi l'aspetta lo possederà. in fin. e feg. Chi serve Dio regna, ivi p. 237. Che cosa sia la luce del suo p. 281. Molti non amano Dio, volto. ivi p. 269. con tutto che sieno esau-Suo timore. 101 p. 289. in fin. 299. 301. diti, e perche. t. 20. p. Suoi sguardi. ivi p. 302. 84. Chi possa dire di averlo in Come si accosti a Lui per 1' umiltà. ivi p. 303. in fua porzione : ivi brino. 152. Utilità della sua presenza. Bisogna cercarlo e come, ivi p. 226. 101 p. 200. Suo filenzio . t. 18. p. 86. Egli vuole che lo cerchia-Temer la sua possanza, e mo lungamente. ivi p. amar la sua misericor-230. ivi p. 191. Perchè dobbiam pregarlo Quali persone abbia adopedel continuo. ivi p. 247.

in brinc.

L'amor dell'anima verso

H

Lui non è geloso, attri

rato nella conversione del

Dio non sembra buono che

Sacy T.XXXII.

Ai.

101 p. 216.

. cbnom

IND I C E tutto l'opposto. 1.20. p. Quali sieno le armi di Dio. t. 22. part. 2. c. 5. v. 20. Dio ci parla con tutti gli p. 239. E' più premuroso di maavvenimenti del mondo. nifeltare la fua giultizia, 1. 21. c. 1. v. 21. p. 45. che la fua possanza, ivi e feg. c. 8. v. 3. p. 142. Considerare che egli è semc. 11. v. 21. p. 307. pre presente. ivi c. 5. v. Ei regola tutto con numero, pelo e milura. ivi. 21. p. 112. in fin. e feg. Punisce più severamente Grandezza, e potenza suquando sembra che non prema di Dio, ivi. v.22. pupisca. (vi c. 5. v. 23. 23. p. 307. Sua misericordia ed amor p. 113. L'ubmo opera tostamente. suo per ogni cosa da lui creata . ivi v. 24. e feg. e poi si lamenta con Dio. ivi c. 19. v. 3. p. 340. p. 308. Cercar Dio come chi cer-Sua giultizia faggia, elatta e suprema. ivi v. 15. ca un teloro. 101 C. 2. v. 4. p. 56. e feg. e seg. p. 306. L' uomo approva la fua Chi non conosce Dio non è che vanità, e come strada, ma Dio pesa i cuori . 101 c. 21. v. 2. p. non si conosca Dio. ivi c. 13. v. 1. p. 322. 375. Non vi è sapienza nè con-Il Saggio aspetta il tempo, in cui Dio ha da giudisiglio contra Dio. ivi c. 21. v. 30. p. 374. in princ. carlo . f. 22. part. 1. c. 3. v. 16. p. 55. Sarà allora il tempo Dio ha, per chiunque lo teme, una tenerezza da ma-1010 tutte le cose. dre . ivi c. 31. v. 2. p. Si è reso visibile nelle sue creature, nelle quali è Pela gli spiriti . c. 16. v. 2. più facile il vederlo che non provarne la esistenp. 289. Dio vuol effer cercato, e t. 22. part. 2, c. 1. come . t. 22. part. 2. p. v. 5. p. 193. 191. Qual culto egli richie gga-Quanto pochi lo cerchino, t. 22. part. 1. c. 7. v.19. e che si cerchi in vece p. 110. fua . . ivi v. 2. p. 191. Cola lia offervar la bocca Cola sia tentar Dio. di Dio . ivi c.8.v.2. p. 121. 1VI Perche Dio sia paziente. Egli tutto penetra, e tutto giudicherà. ivi c. 1. ivi v. 11. p. 125. in fin. e feg. v. 6. e feg. p. 19 3. in fin. La sua pazienza verso gli e 108. em-

empj fa conoscere la felicità di quei, che lo temono . t.22. part.1. c. 8. v. 12. p. 126.

Dobbiamo ricevere da Dio tutt' i beni di questo mondo con rendimento di grazie , e servircene non per abusarne. ivi p. 83.

I malvagi si abusano de' doni di Dio per combatterlo. ivi e p. 156.

Parola di Dio significata dall' argento. ivi p. 171. L'anima dee considerare che Dio è buono, ma è anche giusto. ivi p. 178.

Il lume di Dio penetra fino a' cupi nascondigli de' cuori. ivi .

Dio ordina tutto nella natura e nella grazia. ivi c. 8. v. 17. p. 128. e feg.

L' uomo non può trovar la ragione di tutte le opere sue. + ivi .

L' ordine della natura c'insegna a riverir quello della grazia, e a non iscandagliare le profondità di Dio. ivi c. II.

v. 5. p. 159. in fin. e seg. Conoicerlo è la perfetta giultizia e la radice della immortalità. t. 22. part.

2. c. 15. v. 3. p. 339. Felicità di quei, che sono luoi . ivi c. 19. v. 20.p. 3*7*6.

Bisogna parlar di Dio con tremore. t. 22. part. I. c. 5. v. 1. p. 76.

Fuor di Dio tutto è peno-

so a un' anima innamorata di Lui, e tutto ciò che non è Dio la rende povera in vece di sodis-· farla . t.22.part.1.c.5. v.19. p.83.

Vedi Scienza.

Se più sia costata a Dio la redenzione dell' uomo o la sua creazione. t. 23. p. 38. 41.

Adorazione di Dio in ispirito e in verità, l'essenziale della Religione Criivi p. 2000

Come dobbiamo riguardarlo nell'allegrezza e nella tribolazione. ivi p.293-

Dio, quanto è incomprenfibile. . t. 24. f. 15.

Lo spirito dell' uomo indagar non dee la sua granivi p. 37.

Come si adori la sua giustizia sopra i peccatori. ivi p. 81.

Non si loda e non si possiede se non se amandolo. ivi 486.

Dio arricchisce tutto a un tratto colui, che era in estrema povertà. ivi p.

Non incolpar Dio de' no stri falli, nè della mancanza delle sue grazie. ivi p. 151.

Sua dolcezza rispetto at. malvagi. ivi p. 181. E sempre equo nella sua condotta sopra i buoni e sopra i cattivi . ivi p. 151.

Quanto sia terribile. p. 153.

- Gran-

N 116 Grandezza di Dio . t.24. p. 180. 398. Supremo impero di Dio su i buoni e fu i cattivi . ivi p. 254. in fin. e feg. In che maniera egli punifca il peccatore, ivi p. Tutto viene da Dio, ed anche ciò che noi gli diaivi p. 358, Egli è il protettore delle vedove e degli orfani . Sua bontà come si moltiplichi. ivi p. 384. Ammirazione della fua grandezza. ivi p. 422 Sua grandezza fuperiore a tutte le noftre espreffioni e a tutt' i nostri penfieri . 101 p. 431. Confidera la grandezza dì Dio . t. 25. c. 6. v. 7. p. 56. e c. 40. v. 17. p. 265. e c. 41. v. I. p. 273. La fua gloria effer dee tutto il deliderio di un Crifliano . ivi c. 12. v.4. pe 96. in fin. e feg. La sua lode esfer dee accompagnata da allegrezivi v. 6. p. 97. za . Ei li nafconde fotto la conw dotta degli uomini. ivi

37. P. 243.

v. 90. p. 179,

Egli occulta guarigioni mi-

racolole fotto rimedi na-

c. 18. v. 4. p. 125. e ce Vuol che l'anima sia tutta intiera fua. ivi c. 28, Bi fi nasconde agli nomini. ivi c. 29. v. 10. p. 185.

€ E turali. 25. c. 38. v. 21. p. 252. Non contender contra Dio. ivi c. 49. v. 9. p. 337. . Pregarlo che armi il suo braccio alla noitra difefa . ivi c. 51. v. 9. p.352. E' grande, e non ama che i piccoli . ivi c. 57. v. 15. P. 393.

Sciagura di quel che abbandonano Dio per effer altrove beati. 101 -Non riguardar che lui in quei che ci conducono ,

101 c. 63. v. 11. p. 438. In Dio folo ritrovali la forgente di acqua viva. 26. c. 2. v. 13. p. 34.42. Si dà il nome di Spolo rispetto al popolo giudaico . ivi c. 2. v. 2. p. 32. 39. in princ.

Mileria di un'anima separata da Dio. ivi p. 47. Misericordia di Dio verto un' anima, che desidera di tornare a lui. ivi p. 52. 54.

Un anima che ha irritato Dio col suo orgoglio non può placarlo se non colla fuz umiltà. ivi p. 56. Dio non ci minaccia del fuo fdegno fe non per elortarci a fcanfarlo . ivi

p. 64. Pentimento di Dio cofa 1vi p. 70. La patola di Dio è onniivi p. 81. potente . Ricordati del continuo che di rimira. ivi p. 101,

Le offese, che gli uomini COM-

sommettono contro Dio, ricadono furloro.t.26.p.101 La gloria dell'uomo è di conofcer Dio e di fapere ch'egli è il Signore ivi c. 9. v. 24. p. 115. 120.

Grandezza di Dio . ivi c.10.

v. 10. p. 122. Domandare a Dio ch'ei ci gaftighi nella fua giustižia e non nel fuo furore. ivi c. 10. v. 24. p. 124.

Perchè avesse Dio victato al popolo d'Israello di non erigergli altari fuorchè in Gerusalemme. ivi

Tutto ciò che accade, non accade se non per ordine della Providenza Divina, e non per un effetto del caso i vi p. 179.

L'uomo fenza la mifericordia di Dio non è che un abifio di miferie. ivi

p. 191.

Sommissione l'unico ben dell'uomo . t. 27. p. 67. Riporre in Dio, e non nell'uomo tutta la sua fidu-

cia . t. 26. c. 17. v. 5. 6. 7. 8. p. 195. 199. e feg. Diffinguer bilegna tra ciò

Diffinguer bilegna tra cio che Dio permette, e ciò che egli approva; tra il mal che commettono i malvagi, e il bene che la fua infinita bontà fa trarre dal male flesso. 1. 27. P. 175.

Dio è pieno di bontà verfo quelli, che in lui ripongono la fua fperanza. t. 27. c. 3. v. 25. p. 250. Dio effendo tutto amore è infinitamente amabile, ed effendo tutto giufizia è terribile infinitamente . t. 25. p. 29. e feg.

Dio è pieno di dolcezza per gli cattivi. ivi p.37. Il paffato, il prefente e l'avvenire fono rispetto a Dio la steffa cola ivi b 53. 473. 180. in fin.

Perché Dio prima di punir Sodoma e le altre Città dice che dicenderà, e vedrà fe le opere loro fono conformi al grido giunto fino a lui . ivi p. 53. Perchè la Scrittura attribuifice l'ira a Dio . ivi p.

Dio folo dee possedere il cuor dell' uomo , ivi p.

97.

Bitogna temer. le minacce di Dio come fe ne fentiflimo già gli effetti, ed afpettar con fidutia le fue promeffe, come fe ne godeffimo anticipatameate. vi p. 181; Come bilogni intendere, ciò

Come bilogni intendere, cio che dice Di di le medefimo; che quando un 
Profeta ritjon deri falfamente, egli ingannera 
quel Profeta riti, p. 201. 
Il maggior effetto dell'ira 
di Dio contra un' anima 
è il non adirafi, contra 
lei. p. 230. in fin. o 
fee.

Niente mostra sì chi aro che H 3 Dio

IND 113 Dio è il Signore, come il potere ch' egli, ha di ammollire un cuore indurito nel peccato . 1.29.

p. 237. Dio non vuol la morte dell' empio, ma che abbandoni la rea sua vita. ivi c. 18. v. 23. p. 252. e v. 32. p. 254. e p. 257.

in fin. Dio ii duole di aver cercato un uomo che si opponesse all' ira sua, e di non averlo potuto ritrovare. ivi c. 22. v. 30. p. 506.

e feg.

Come accordar questo versetto con quello di Geremia, in cui egli vieta a quel Profeta di pregare pel popolo d' liraello. ivi . Dio ha tratto dal niente

tutto l' universo colla virtù della sua parôla. - ivi p. 342. in fin.

Dio stabilisce e distrugge gl' imperj.

ivi . Dio regola tutti gli avvenimenti de' regni relativamente alla fua gloria e alla falute de' fuoi

ivi p. 367. eletti. Dio non giudica gli uomini dalle azioni paffate,

ma dallo stato loro pretvi p. 412. Somma felicità il possedere Dio e l'effer da lui

posseduti . ivi p. 427. Gli uomini mai non deggiono dimenticare la infinita differenza , che vi

200, 12

ha fra loro e Dio . t.28. c. 34. v. 31. p. 429. in

fin. e feg. Dio assume il nome di pastore per significare la fua bontà verso gli uo-

ivi p. 456. Pruove terribili della giuivi p. 531.

Come si adori Dio . t. 29. p. 112. Umiliarsi sotto a' suoi ca-

flighi . ivi p. 74. Ricorrere a lui nelle tribolazioni, e nelle tentazioni. ivi p. 79

Varia condotta di Dio verfo i Maccabei, cui sembra abbandonare alla cru-deltà del lord persecuto-re, e de' tre fanciulli ebrei, che egli conserva in mezzo al fuoco. ivi

p. 83, Dio non si adora che amandolo . t. 30. p. 60.

In lui solo gli uomini cercar debbono la loro fe-

licità. ivi p. 61. Egli si chiama il padre nutritore de' fuoi fieli ivi p. 102.

Quanto gli spiaccia il gafligarci. Cercarlo, e non cercar fe

medelimo. ivi p. 195. La lentezza di Dio nel gastigare i delitti , ci dee piò far temere il fuo fdegno. ivi p. 228. Non figurarsi un idolo in

fua vece. ivi p. 282. Ciafeun uomo ha il fuo dio, che è la sua passio-

ne. 1.30. p. 297.
Rivolgersi unicamente a
Dio senza temere gli
uomini.

Quanto debba spaventarci la sua grandezza . ivi p. 337.

Dio paragonato a un conquistatore. ivi p. 380. Ei pone le fue delizie

nell' esser cogli uomini. ivi p. 411. Tenerezza che egli ha per

quelli, che ne hanno per Lui. ivi p. 430. Che cofa ci vieti il gultare quanto egli fia dolce.

ivi .

C' inganniamo formandoci una falla idea della fua mifericordia, e l' infultiamo . ivi p. 282. 337.

in fin. e feg.
Offacoli, che Dio frappone al notro stabilimento, sono grazie singolati. ivi p. 40.

ri. ivi p. 40. Dipendenza da Dio in ogni cosa ivi p. 503.

Gastighi di Dio sopra i Giusti sono contrassegni del suo amore . ivi p.

Sua pazienza farà feguita da una grande feverità . ivi p. 408.

Da Dio folo aspettar si dee quel che ci abbisogna in questa vita. ivi p. 500.

Minacce di Dio non toccano il cuore, fe la fua grazia non le accompagua. ivi p. 66. Perchè Dio minacci gli uomini . 1. 30, p. 103. Bontà di Dio , quando ci minaccia . 101 f. 179. Dio minaccia i mali, affin-

Dio minaccia i mali, affinchè non ci vengano addoffo. ivi p. 259. Il miglior mezzo di fcanfarli è il temerli ivi

Disgusto di Dio . ivi p.

Attenzione a Dio. ivi p.

Attrattive, di cui Dio si ferve per convertir le anime. ivi p. 40.

Ajuto di Dio con che umiltà egli vuole che si aspetti. ini p. 367. Segreti di Dio come li ta egli cherra a' Santi sui

Segreti di Dio come li fa egli sapere a' Santi suoi . ivi p. 146. Servir Dio unicamente sen-

za divisione. ivi p. 392. in fin. e seg. Motivo di tremore conti-

nuo davanti a Dio. ivi p. 557. in fin. e feg. La pazienza con cui Dio

La pazienza con cui Dio fopporta gli empi è un contrafegno della fua poffanza. t. 31. p. 346.

Onnipotenza viene da Dio.

Da Dio continua. t. q. p.
17. 67.
Quanto necessaria alle uomo. t. 18. p. 183.

Direttore
Farne una prudente scelta.

Farne una prudente scelta. t. 24. p. 46. in fin. H 4 Nor Non fottomettersi di leggieri a' Direttori temerari, t. 24. p. 83. Il g

A che sono simili quelli, che non seguono il consigio de' loro Direttori.
1. 30. p. 197.
2 pardarsi di non lasciarsi

inganuare . ivi c. 325.

Contra quei che si offrono da se medesimi a condurre gli altri . ivi p. 330.

re. ivi.

he male sia l'averne che
ci fanno traviare. ivi p.

325. Suai a' Direttori fregolati che guidano malamente. ivi p. 407. in fin. e feg.

Condizioni necessarie 2 un fedel Direttore. ivi p.

Quando ci siamo risoluti di ben vivere, si trovano buoni Direttori. rvi. Il progresso de' loro discepoli non dee farli insu-

perbire. ivi p. 360. Guai a coloro che trovano Direttori ciechi . ivi p.

Vedi Pafferi.

Diritto. Vedi Dritto.

La dirittura del corpo dell' uomo dee farlo ricordare di confervare la dirittura dell' anima fua. 2. 23. 2. 53.

Discernimento Discernere il ben verace I C E dal bene apparente . t.

30. p. 74.

Il grande effetto della virtù è di ben discernere
ciò che Dio vuole ognora da noi . t. 24. p. 46.

Disciplina

Abusi contra la disciplina tollerati dalla Chiesa, è non approvati. 7. 13. p.

Discordie

Che si spargono tra le perfone più unite . r. 24. p.

Discorso

Che dovea faiti al popolo dal Sommo Pontesce prima della battaglia. t. 6. p. 201. in fin. e seg.

chi rimandavali prima di essa. ivi p. 206.
Discrezione

E' l' anima e la regola delle virtà . t. 10. l. 2. c. 2. v. 23. p. 21. e 1.24. p. 209.

Dando configlio . t. 24. p.

278. Difegni
Di Dio incomprensibili.

Vanità degli umani disegni, non si accordano con quelli di Dio . t.15. parte 1. p. 19.

Dio fconvolge talvolta i difegni e gli stabilimenti per un effetto di gran misericordia. 1. 30. p. 200.

Non dobbiamo regolarci ad arbitrio nelle difficoltà, che inforgono alla loro

GENERALE. loro esecuzione . t.30. p. Profeta ucciso da un lione a motivo della fua 473. Difintereffe disubbidienza . t. 11. 1. Grand' esempio del disin-3. p.213. e fegg. tereffe. t. 3. p. 310. Dilubbidienza, specie di Difinteresse sommo a cui idolatria . t. 12. 1. 4. fono obbligati i Ministri p. 189. della Chiesa . 1. 5. P.

187. Vedi Paftori . Difordini

Bisogna temere le menome apparenze de' disordini per iscansarli. t. 24. p. 89.

Autenticati dal costume. rui p. 350.

Non fopportarli quando siamo obbligati a riprenderli'. t. 30. p. 155.

Disperazione Disperazione quanto diverfa dalla penitenza. t. 1. p. 182. in fin. e feg. Quanto sia a temere . 1. 3.

Difpute . Vedi Dolcezza . Diffimulazione

Da temerfi . t. 24. p. 22. Dissimulazione perniciosissima in materia di Religione. t. 31. p. 330.

Santa dissimulazione verso gli offenfori . sti p. 163.

Diffubbidienza La disubbidienza di Adamo scoppiò visibilmente al di fuori del di lui cuore, in cui ascondeva la superbia . t. 1. p.116. Disubbidienza de' figli, che castigavasi col lapidare i

medefimi . t. 6. p. 221.

Divisione

Dio odia sopra ogni cosa

chi femina divisioni tra fratelli . t. 21. c. 6. v. 14. 16. e feg. p. 124. Divorzio

Perchè permesso agl' Israet. 6. p. 253. liti . Docilità

Per lasciarsi condurre . 2.

30. p. 496. Dolcezza

Fuggi le dispute . t. 21. c. 15. v. t. p. 269. e feg. La parola dolce spezza là collera . 10%

La lingua pacifica è un albeto di vita. ivi c. 15. v. 14. p. 275.

Lo stolto's' impaccia nelle dispute . ivi c. 17. v. 6.

E' una gloria per l'uomo il separarsi dalle contese. ivi c. 2. v. 3. p. 56.

Se il savio disputa collò stolto, non ritroverà mai ripofo . ivi c. 29. v. 9. p. 509.

Doiore Dio non domanda , che siamo ad esto insensibili ; ma che lo fopportiamo fenza mormorare. 1. 24.

Domellici Occupare i Domestici più

che

N D I C E che sia possibile. Zelo delle donne ifraelite. t. 24. t. 3. p. 438. D. 343. Temere che non affuefac-Avvertimento per le donciano all'ozio. · ivi . 101 p. 439. Donna adultera del Van-Con quale tenerezza dobbiamo amarli. ivi p. gelo. t. 4. pag. 177. Donne sante, lodate dalla Riguardarli come eguali a Scrittura, provano la raivi . rità, che vi era noi . Non trattarli con asprezze, di fanti uomini . 1. 4. p. 263. e con minacce. Doni Donna saggia è un grant Di Dio ci diventano inuteloro. t. 11. 1. 3. p. tili, perchè ce ne ser-246. viamo contra il suo or-Doveri più essenziali di una donna maritata. t. t. 24. p. 207. Doni degli stolti non rice-14. part. 2. p. 342. e feg. ivi p. 208. Quanto sia pericolosa la Doni degli avari, odiosi. compagnia delle donne. ivi .p. 231. in fin. t. 22. part. 1. c. 7. v. 27. Doni di Dio, i quali sono p. 114. e v. 29. p. 115. meno stimati da' veri In che senso meglio sia l' fuoi servi dell' amore di iniquità dell' uomo, che Lui . t. 6. p. 30. in la buona condotta della princ. 302. Di quei che abusano condonna. Le donne hanno conteso tra Dio, e contra la sua d'intrepidezza cogli uo-Chiesa . t. 30. p. 155. mini più coraggiosi, ivi Doni dello Spirito Santo. p. 116. Vedi Maria. ivi p. 459. Son proprie delle donne la Donne timidezza e la verecon-Potenti: rimproveri che si fanno. t. 30. p. 183. dia. t. 23. p. 71. in fin. · Usano il loro potere su i Donna istrumento del deloro mariti a cercare la monio. t. 24. p. 272. oppressione de' poveri Donna virtuola, cercarla, per sodisfare le loro vae domandarla. ivi p.406. nità, e il loro luffo. in fin. e seg. 271. ivi . Donne pie regolate dal timor di Dio . t. 24. p. Creazione della donna . t. Pena, e soggezion della Come debbono vivere i ivi p. 102. mariti con esse. ivi p. donna. · Ri-71.

GENERALE. Riserbo che bisogna tener cieca i dotti superbi in colle donne. t.24. p.89. vece d'illuminarli. t. 90. 192. 420. 21. c. 10. v. 22. p. 181. E' un anello d'oro coper-Descrizione delle donne colleriche fatta dallaScritto di fango vivi c. 11. v. ivi p. 270. 22. p. 203. Donne ricche non ricer-Rubano le parole di verità, e sono sempre povecarle in matrimonio . ivi svi c. 11. v. 24. p. Donne impudenti non si 204. \* debbono lasciare in li-Nutrendo gli altri si muojoivi p. 272. no di fame. ivi v. 25. p. Donne gelose sono dolor 205. Si affrettano di comparire di cuore. ivi p. 277. Descrizione che delle donin pubblico. ivi c. 12. v. ne virtuose fa la Scrit-3. p. 214. La loro avidità di sapere ivi p. 272. tura 😘 Abbigliamenti delle donè infaziabile. ivi c. 13. ne. t. 25. c. 3. v. 16. p. v. 25. p. 244. La loro scienza avanti a 40. Debbon esse abbandonar il Dio non è che una follia. ivi c. 14. v. 18. p. lusso. ivi c. 32. v. 9. p. 255. in fin. e Seg. 205.. Debbon imitare Sara. 101 Scienza superba sorgente di discordie. ivi c. 17. v. I. c. 51. v. 2. p. 350. Donne per qual causa in-ducono i loro mariti ad p. 306. Non tentar di divenir ricusar delle violenze . t. co, ma metti limiti al-30. p. 183. la tua avidità. ivi c. 23. Doppiezza v. 4. p. 411. Del cuore e delle lingue. Le grandi verità sono in. bocca dello stolto, come t. 24. p. 50. Doppiezza nell'istruirsi deluna spina nella mano di la verità. ivi p. 331. un ubbriaco. jui c. 26.v. Dotti 9. p. 463. Superbi quanta sia la loro La vera scienza de' dotti miferia. t. 22. part. 1. c. umili ama di star na-6. v. 2. p. 85. fcosta. . t. 21. c. 10. v. I deboli, che conoscono la 14. p. 176. Si pasce della Tradizione, loro debolezza, fono meglio de' dotti superbi. e si manifesta nelle azioivi v. 6. p. 86! ni della vita. ivi c. 12. La scienza senza virtù acv. 8. p. 216. in fin. e feg.

IND Perchè l' uomo dotto nascende la propria scien-2a : .t. 21. c. 12. v. 23. D. 224. Il Giusto si alimenta di tutto, è il poco gli basta. ivi c. 13. u. 25. p. 243. in fin. e Jeg. Aspetta da Dio la scienza, perchè essa nasce dallo Spirito di Dio. ivi c.14. v. 13. p. 256. Poca cognizione basta coltimore di Dio. ivi t. 15. v. 16. p. 276. c. 16. v. 3. p. 290. La scienza, che un uomo possiede, è una sorgente di vita. t. 21. c. 16. v. 22. p. 297. Il cuore del savio istruirà la Ma bocca. ivi.c. 16. v. 23. p. 298. Le labora dotte sono più preziose dell' oro. ivi c. 20. v. 15. p. 362. L' uomo saggio è valoroso. ivi c. 24. v. 5. 6. p. 428. e feg. La vera scienza è prudente, e coraggiosa. ivi. Vero dotto qual sia . t. 29. c. 11. v. 33. 35. p. 203. 205. c. 12. v. 3. p. 213. Dotti che deggion seguitare. t. 25. c. 48. v. 1. p. Non voler saper cose inutili. ivi c. 48. v. 17. p. 327. Dottori Rendersi discepolo de' Dottori della Chiesa . t. 24.

P. 394. in fin.

Peggio è di un aborto il dottore che non si alimentà della verità da lui insegnata. t. 22. part. 1. c. 6. v. 6. p. 86. in fin. e seg.
Egli è venuto al Mondo utilmente per gli altri, e inurilmente per se ivi.
Tutta la sua fatiga è per la sua bocca. svi v. 7. 8. p. 87. e seg.
Il dottore della Chiesa è il vice passore svi c. 11.

il vero pastore ivi c. 118
v. 3. p. 158.

Ester dee una nube piena
di acqua, che la diffonde

fenza inaridirli. ivi c. 11.
v. 3. p. 158.
Ei non dee niente prelumer di se stello, ma seguitar le traccè di quei che l'hanno preceduto.
ivi c. 12. v. 11. p. 175.

in fin.

Esser dee il condiscepolo di quei che da lui si ammaestrano. t. 22 part. 2.

c. 6. v. 3. p. 246. Dee infegnar fenza invidiaivi v. 25. p. 253. Vedi Pastor dotto.

Non vi ha sicurezza, se non nell' adempimento del proprio dovere . 1. 15. p. 214.

Draghi
Perchè creati da Dio. t.
1. p. 19. 53.
Drago adorato da Babilo-

Drago adorato da' Babiloneli · t. 29. c. 14. p. 251, e fegg, e 257. e fegg.( Drite GENBRALE.

Dritto di primogenitura non poteva effere tolto al primogenito . t. 6. p. 219.

Dubbio Dubbj , incertezze , in cui dee consultar Dio. 1. 30, 1. 367.

Durezza Durezza di quelli che hanno usurpato le cariche fante. t. 30. p. 81.

E

## Ebrei

I tre fanciulli Ebrei gettati in una fornace e perchè. t. 29. t. 3. v. 16. a feg. p. 70. e feg. Un Angelo del Signore

viene a visitarli . ivi v.

49. 2 feg. p. 76. Benedicono, e lodano il

Signore in mezzo alle fiamme. ivi c. 3. p. 72. e feg. Loro maravigliofa disposi-

zione. ivi. Che nocumento loro fac-

cino le fiamme. ivi . Loro mirabile umiltà. ivi

Ebron

Per l' innanzi chiamata Cariat-Arbe. t. 8. p. 17. e feg.

Edera

Secca di Giona cofa fignificaffe . t. 30, p. 366. in princ. Edom

Edom Re niege il passag-

gio agl' Ifraeliti . t. 5. c. 20. v. 18. p. 201. Cola fieno i luoi figli . ta

20. p. 323.

Educazione Educazione de' figli, della quale fi dee aver premu-

ra fin dalla culla. 1. 6. p. 338. Modello di Anna per la Educazione de' figli . t. 9. l. I. c. I. v. 28. p. 23.

e feg. Modello in Samuele. ivi c. 8. v. 3. p. 87. in fin. e feg.

Dalla buona, o mala educazione ne fegue l' allegrezza, o l'ignominia de' genitori . t. 24. p. 310. in fin. e feg. Cura che aver ne debbono i padri, e le madri. ivi

p. 71. Sciagura de padri che mancano a un tal dovere . ivi p. 119.

Echatana

Città fabbricata da Arfaxad Re de' Medi . t.15. part. i. c. 1. v. 1. p. 13. Efod.

Cofa fosse. t. 3. p. 359: e jeg. Figura delle virtù de' Mi-

nistri degli altari . ivi p. 366.

Efraimo Che indichi nella Scrittura. t. 18. p. 170. Efraimiti

Gelofi della gloria di Gieft. 8. p. 166. 169.

Sono riconosciuti dalla pronua-

ICE IND nunzia della parola Scihno gl' Israeliti . t. 15: part. 1. c. 5. v. 13. p. 37. boleth. t.8. p. 170. Gli Egizi non mangiavano Efron Presa da Giuda Maccabeo. cogli Ebrei riguardandot.31. l.1. c.5. v. 46. e feg. li ficçome immondi . p. 87. e l. 2. c. 12. v.27. 101 p. 112. e 28. p. 403. Eleazaro Sommo Sacerdote: Iuo valo-Exitto re, e sua morte. t.7.p.261. La cui fortilità viene prodotta dalla inondazione Sua morte . t. 31. 1. f. c. 6. del Nilo. t. 6. p. 116. v. 43. p. 105. e feg. Eleazaro vecchio nonage-Idoli di Egitto distrutti da Gesù Cristo bambino. nario, vuol piuttosto moquando ei fu colà conrire che mangiar del pordotto da S. Giuseppe per co . ivi l. 2. c. 6. v. 18. fuggire la persecuzione p. 320. 328. E' il primo Martire della di Erode . t. 28. p. 382. Profezia contra Faraone Re Legge vecchia. IVI p. di Egitto. ivi c. 29. p. 332. 378. e fegg. c. 31. p. 385. Elefante. Chiamato Behemoth nella e segg. c. 32, p. 393. e Scrittura . t. 16. p. 460. legg. Egitto dato a Nabuccodoe jeg. nosor Re di Babilonia in Elemofina ricompensa del servigio Convien farla di buona voprestato a Dio col suo t. 3. p. 326. esercito nell'assedio La compassione che accomdi pagna l'elemosina è un Tiro. ivi c. 29. v. 18, dono maggiore dell' elep. 372. 376. Come indicato da Daniele mosina stella. t. 16. p. E,359. il Re di Egitto. t. 29. una semenza, e qual p. .199. fiane il frutto . t. 20. p. Onia Sacerdote, come fofse accolto in Egitto. ivi Falso pretesto de padri dup. 200. ri verso de poveri, è il Egizi dire che accumular deg-giono pe'loro figli. t. Perchè abominassero i Pastori di pecore. t. 2. p. 22. part. I. ca.3. v. 22. 335 Ingiusti verso gl' Israeliti. p. 48. e feg. c. 5. v. 16. p. 81. Figura de mondani. ivi. Affistere il giusto e non Sepolti nelle acque del mar abbandonare chi tal non

è. ivi c. 7. v. 19. p.109.

rosso, mentre inseguiva-

L'elemolina semina nel tempo per mietere nell'eternità, t. 22. part. 1. c. 11. p. 157.

Estar dee accompagnata da allegrezza. t. 30. p. 315. Vedi Limofina.

Eletto
Suo carattere . t. 17. p.199.
Ciascun Eletto è un compendio della Chiesa . t.

19. p. 29. in princ,
Dio conduce ciascun eletto, come tutta la Chiesa. t. 25. c. 48. v. 17.
p. 327.

Confolazione degli Eletti.

100 c. 43. v. 1. e seg. p.
298. e seg. c. 44. v. 1. p.
298.

Loro pregio davanti a Dio.
ivi c. 43 v. 3. p. 289.
Che far bifogna per effer
tra gli Eletti di Dio.

Di) gii abbandona talvolta, come Davidde . ivi c.

54. v. 7. p. 367. Dio galliga le colpé leggiere de luoi Eletti con pene temporali riferbandos a ricompensar eternamente la vera loro pietà. e. 28. p. 377. Elevazione

p. 146.
Elezione

Elezione di Dio quanto buona. t. 20. p. 297.
Come si eleggessero i Pastori ne' primi secoli . t. 31, p. 218,

Sommo Sacerdote. Sua indulgenza verso i suoi figli. t. 9. l. 1. c. 2. v.12.

gli . t. 9. l. 1. c. 2. v.12. p. 27. 41. e seg. Iddio lo minaccia. ivi e:

2. v. 27. p. 43. c. 3.v.11. p. 51. in fin.

I delitti de' suoi figliuoli sono causa, che l' Arca è presa, ivi c. 4, p. 57.

Esti muojono, ed Eli pur muore dopo di loro. ivi p. 58. e seg.

Elia

Unitamente con Enoc predicherà la penitenza agli Ebrei, e si opporranno all'Anticristo. 1, 1, p. 161. in fin.

Chiude ed apre il cielo colla sua parola . t. 11, 1. 3.

P. 253.

Un corvo gli porta mattina e fera del panee della carne. ivi l. 3, p. 153. in fin. e fee.

Moltiplica la farina, che aveva la vedova di Sarepta. ivi p. 250.

Rifuscita il figliuolo di quefla vedova. ivi p. 261.
Cosa fignisichi chi Elia si
pose tre volte sopra di
questo fanciullo per richiamarlo in vita. ivi
e see.

Convince i Profeti del Baal della falfità del loro dio facendo scendere il fuoco dal cielo sopra del suo facrifizio. evi p. 268. e feg. Fa Elia fa morire quattrocento cinquanta falsi profeti del Baal. 1.11. p. 269. Con quale autorità li faccia morire. ivi p. 277.

in fin. e feg.
Acabbo accufa Elia di essere la causa di tutt' i ma-

li d'Israele. ivi l. 3. p. 272.

Sacrifizio di Elia figura del Battelimo . ivi p. 277. Debolezza di Elia , che fugge per evitare il furor di Gezabelle . ivi p. 279. 283. 287.

E' nutrito da un Angelo nella sua fuga, e dopo di aver mangiato cammina quaranta giorni e quaranta notti senza mangiare, finchè arriva al monte Oreb. ivi p. 283. e se se 289.

Crede di esser il solo, che abbia zelo per la gloria del Signore. ivi p. 285.

La risposta, che Dio gli dà. ivi p. 285. 293. t.

14. p. 246. in fin.

Avendo incontrato Elifeo, che lavorava, gli pone il suo mantello sopra le spalle, e lo sa Proseta. ivi p. 286. 294 e seg.

Elia figura di GESU'CRI STO. ivi p. 154. 280. in fin. e feg. 289. in fin. Elia figura di GESU'CRI-STO. come Elifeo figu-

STO, come Eliseo figusa de' suoi discepoli. ivi p. 294.

Elja riceve un ordine di consacrar Re Geu ed A- furono confacrati che da Elifeo . 1.11. p. 285. 293. Minaccia Acabbo, e gli dichiara che i cani leccheranno il fuo fangue in quel luogo medefimo, in mi hanno leccare il fon

zaele, i quali però non

quel luogo medefimo, in cui hanno leccato il fangue di Nabot ivi p.314. Dichiara ad Ocozia che non fi riavrà dalla fua malat-

fi riavrà dalla fua malattia, perchè ha spedito a consultare il Dio di Accaron. 1. 12. 1. 4. p. 4.

Fa cader il fuoco dal cielo fopra due ufiziali, che erano venuti a trovarlo da parte del Re, e fopra i foldati, che gli accompagnavano, f. 12. l. 4.

pagnavano, t. 12. l. 4. p. 5. Elia accompagnato da Eli-

seo percuote col suo mantello le acque del Giordano, che si dividono, e

lo passano a piedi asciutti. ivi p. 12. Elia essendo visino ad esser

rapito in Cielo avverte Eliseo di chiedergli ciocchè voleva. ivi p. 17.

E' innalzato fopra un carro di fuoco. ivi p. 13.

Lascia cadere il suo mantello che vien raccolto da Eliseo. ivi p 13. 25.

Lettere del Profeta Elia recate a Gioram Re di Giuda. t. 13. l. 2. c. 21. v. 12. e seg. p 333. e p. 334 in fin. e seg.

Suo elogio. t. 24. p. 462.

File

Elia convertirà i Giudei alla fine del Mondo. t. 30. p. 578, in fin. 580. 582.

Eliakim

Stabilito Re di Giuda in luogo di Gioacaz suo fratello dal Re di Egitto, che gli cambia il nome, e gli dà quello di Gioachim. t. 13. 1. 2. c. 36. v. 34. p. 446. Elialib

Mala condotta di questo Sommo Sacerdote . t. 14. p. 222. e feg.

Eliezer

Sua virtù : 1. 2.p. 8. 11. e Jeg.

Elima

Mago pseudo profeta percosso di cecità da San t. 26. p. 309. Paolo. Eliodoro

Mandato per saccheggiare i telori del tempio, divinamente punito. t. 31. 1. 2. c. 3. v. 7. p. 275. e

c. 5. v. 18. p. 309. La vita accordata ad Eliodoro ad istanza del Sommo Sacerdote Onia. ivi

.c. 3. v. 31. e feg. p. 279. Elifeo

Essendo il suo servo spaventațo da un gran numero di Sirj, che circondavano la città, in cui era questo Profeta, e che lo cercavano per ucciderlo, ottiene da Dio, che siano aperti gli occhi di questo servo, e che vegga un' armata Sacy T.XXXII.

molto più numerola pronta a difenderlo. t. 15. part. 1. p. 146. e feg. e t. 12. p. 76. 83. e Jeg.

Eliseo non ordina la circoncisione a Naaman Siro, che avea abbracciata la fede del vero Dio. t. 15. part. 1. r. 134. in fin. e feg.

Abbandona tutto per feguire Elia. :t. 11. 1. 3. p.

286. 294.

Dimanda ad Elia il doppio del suo spirito. 12. l. 4. p. 12. in fin.17.

in fin.

Ripassa il Giordano, il quale non si divide se non la seconda volta che Eliseo lo percuote col mantello di Elia. t. 12. 1. 4. p. 13. in fin. 26.

Corregge la rea qualità delle acque di una fontana gettandovi un poco di sale. ivi p. 14. in fin. e [eg. 27. e [eg.

Cola figuravano queste acivi p. 28. in fin. que. Cosa figurava questo sale.

ivi . Maledice quarantadue fanciulli, che si burlavano .di lui, e vengono divorati da due orli. ivi p. 15. in fin. 29. e feg.

Giultificazione di Dio e di Eliseo nel castigo di questi fanciulli. ivi p. 30. I fanciulli, che deridono

Elisco, figurano i Giudei, che beffarono GE-SU' CRISTO fulla CroINDICE

ce . t.12. p. 30. e feg. Cofa dimandaffe Eliseo ad Elia dimandandogli il doppio del suo spirito.

ivi p. 19.

Eliseo salva tre Re erano in pericolo di perire colla loro armata per mancanza di acqua, e fa loro riportar la vittoria sopra il Re di Moab,

ivi p. 34 # Jeg. Moltiplica l'olio di una vedova moleitata da'fuoi creditori. ivi p. 40. 47.

Ottiene un figlio da una Sunamitide , in cafa di cui era folito alloggiare.

ivi p. 42.

Risuscita poi il medesimo figlio morto, avendo prima spedito Gezi suo servo, col (uo baitene, ordinandogli di metterlo sul volto del fanciullo. ivi p. 44. 54

Gettando un poco di farina in una pentola, ne corregge l'amarezza, ivi p. 46.

Moltiplica il pane per nutrire il popolo . ivi p.

Elifeo che moltiplica l'olio figura GESU' CR1-STO, e la vedova in favore di cui eº moltiplicato figura la Chiefa. t. 12. 1. 4. p. 48. e feg. Bastone di Eliseo figura della legge. ivi p. 55.

Risurrezione del figlio del-

la Sunamitide piena di milteri . ivi p. 56. e eg. Eliseo guarisce la lebbra di Naaman inviandolo a lavarfi fette volte nel Giordano per un suo mello. t. 12. p. 61. 67. Ricula i suoi doni .

p. 62. Difinteresse di Eliseo modello di quello de' Ministri della Chiesa nella dispensazione de' Sagramenti. iul p. 72.

Eliseo lavorava colle sue mani, come ha fatto di poi & Paolo. ivi p. 80.

Gettando nell' acqua un pezzo di legno fa galleggiare il ferro di una scure, che si era distaccato dal fuo manico. ivi p. 74. efeg. 81. e feg.

Cola figurava quelto pezzo di leggo. ivi p. &i. e Teg.

Elifeo discopre al Re d'Ifraele tutte le infidie del Re di Siria. ivi p. 77. 83.

I Siri che volevano prendere Eliseo, sono condotti in Samaria dal Profeta. ivi p. 77. 85. in

fin. e. leg.

Fa loro presentar da mangiare e da bere, e li rimanda fenza permettere che loro si faccia alcun male. ivi p. 7.7 Se Eliseo abbia offesa la verità parlando a' Siri.

ivi p. 86. La cecità de' Siri simile a quella degli abitanti di Sodoma , quando cerca-

vano

vano la porta della cafa

fin. e seg.

Risposta di Eliseo ad Azael, che era venuto a consultarlo da parte di Benadad Re di Siria.

p. 98. 103.

Spedisce uno de' suoi discepoli a consacrar Geu in Re d'Israele, al quale viene comandato di sterminare la famiglia di Acabbo, e di vendicare il sangue di tanti Profeti e di tanti servi di Dio. che Gezabelle aveva fatti marire, ivi p. 108.e feg. 115. e /egg.

Eliseo infermo a morte è visitato da Gioas Red'Israele. ivi p. 159. 163. e

Jeg.

Promette a questo Re, che riporterà tante vittorie de' Sirj, quanti lopra dardi aveva scagliati . ivi a 160. 164. e seg.

Elogio Elogio di Dio. Qual fia il maggiore lecondo Santo Agoitino . 1. 20. p. 103.

IIS.

Eloquenza E' utile; quando ferve a softenere la verità. t. 9. l. 1. c. 13. v. 19. p.138. Non abularne contra i lervi di Dio. t. 30. p. 156, Sacra eloquenza de Profe-

ivi p. 203. Mondana eloquenza si fagrinaa a Dio nel convertirh. 101 p. 300. Emat

di Lot, t. 12. p. 86. in Altrimenti Rebla, chiamato poscia Antioco di siria. t. 13. l. 2. c. 7. v. 8. p. 240. et. 5. c. 13. v. 22. p. 135. p.138. e c. 34. v. 11. p. 342. t. 7. c. 13. v. 5. p. 155. t. 12. c. 23. v. 33. p.272. in fin. Città potente nella tribù di

Neftali, dalla quale prende nome la regione. t. 5.

p. 138.

Fabbricata da Emat figlio di Canaan. 101 . Il suo popolo fu chiamato gli Ematei, indi Epifa-

nia . Uno de' limiti della Terra fanta dalla parte di Settentrione.

Empj

La cui strada è durissima. t. 8. p. 30. in fin. e feg. Dio si burlerà di essi nel giorno della loro morte. ivi p. 72. in fin.

Non odiano la persona de' giulti, ma la loro condotta. t. 22. part. 2. c, 5. v. 1. p. 232. in fin.

La loro empietà è una istruzione per gli buoni. 22. part. 1. c. 8. v. 12. D. 124.

Inutile loro pentimento, quando fi accorgeranno della loro follia. t. 22. part. 2. c. 5. 4. 5. e Jeg.

p. 234. Che sia la loro speranza. jvi c, 5. v. 15. p. 237. in fin. e /eg.

impunità de malvagi è

GENERALE. Dio un prospero viag-Errore De' Calvinisti, che dicono gio . t.14 part. 1. c.8. v.21. che dopo del perdono del p. 77. e p. 80. peccato non rimane più Preghiera di Esdra . ivi c. obbligo di sodisfare alla 9. v.6. e feg. p. 83. e feg. t. 12. l. 4. p. p. 88. Passano più di sessant' anni 284. in princ. Non arrischiarsi a voler fra il ritorno di Zorobabel in Gerusalemme, e disingannare quei, che sono più forti di noi. quello di Eldra, ivi p. t. 24. p. 82. 86. Esaltazione Esempio Recò a Salomone più dan-Che deesi dar buono . no di quel che gli gio-3. p. 368. vasse la sapienza. t. 11. Voler piuttosto ammaestrar 1. 3. p. 68. gli altri coll'esempio che Esame colle parole. t. 24. p. Esame di Dio dee farci I mali esempj de' grandi, tremare. t. 30. p. quanto sieno contagiosi. Elaminar le stesso. ivi p. t. 24. p. 163. Col male esempio s'indu-Efail ce il popolo ad ogni Esau, e Giacobe. Loro naforta di delitti, e al dispregio della legge. 1. 2. p. 150. 30. 313. Efilio Non dobbiamo fare del no-

scita. Principi usciti da Esau Re della Idumea. 252. in fin. Di chi fosse figura Esaù. t. 20. p. 80. Elaudire

Gl' Isdraeliti esauditi Dio nella fua collera . t. 19. p. 67. e feg.

Esclamazione Esclamazione del cuore.

t. 3. p. 202.

394.

Eldra Esdra inviato a Gerusalemme dal Re Artaserse. t. 14. part. 1. l. 1. c. 7. v. 14. p. 67.

Digiuno ed orazioni da lui ordinate per ottenere da

stro esilio la nostra pa-1. 14. part. 1. p. tria.

Espiazione

Sua festa. t. 4. p. 143. Espressione.

Di S. Agostino chiamata divina. t. 19. p. 70. E etaer

Nipote di Mardocheo, che l'aveva adottata per figlia, ed allevata con grande cura. t. 15.part. 2. c. 2. v. 7. p. 179.

Fu scelta per esser custodita tra le donzelle desti-

13 na234 INDI G Enate pel Re . 1.15. part.

2. v. 8. p. 179.

Efter non manifesta di effer Giudea, fecondo il configlio, che Mardocheo le aveva dato . ivi v. 10. p. 180. 186.

E' posta in luogo della Regina Valti . ivi v. 17. p.

Divenuta Regina conferva sempre la stessa dipendenza da' configli di Mardocheo . ivi b. 20. p. 182. 191.

Sua fedelta in aftenersi da' cibi proibiti dalla legge.

ivi p. 185.

Non si lascia abbagliare dalla vista del suo esaltamento, e non pensa che a piacere al Signore Dio đe' fuoi padri . ivi p. 190.

Se effendo Giudea ha potuto spolare Assuero, ch' era un infedele. ivi f.

Sapendo il pericolo estremo, che minacciava tutet gli Ebreis ftab fi di offervar un digiuno di tre giorni, ed avvertì Mardochen di fare , che l'offervaffero pure tutt' i Giudei. ivi c.4. v.16. p. 207. 214.

Espone la propria vita a falute della fua nazione, presentandosi ad Assuero fenza effer chiamata. ivi p. 214. in fin. e feg.

Sfinimento di Efter alla

presenza di Affuero . t.t . part.2. c.15. v. 10. p316.

Ester figura dello spavento di un'anima, quando comparirà dinanzi alla Maeità di Dio. ivi p. 221. Dichiara generosamente di

effer Giudea. ivi c. 7. v. 3 p. 234. in fin. 236.

E che aveva in abbominazione tutt' i contraffegni della fua grandezza,. isi c. 14. v. 16. p. 303. 311. e feg.

Gran motivo di condanna per moltir Criffiani. ivi

Efterno Perchè da esso si giudichi l'interno : 1. 24 p. 194.

Da esso non si dee giudicare chi che sia . ivi b. 110. in fin. Etere

Figura degli Apostoli. 1. 18. p. 24. in fin.

Eternità Come concepirla. t. 1. f. 311

Ella sola dee riempiere il cuore de' veri Criftiani . t. 16. p. 114. 184. 186. Eterpità indicata dal termi-

ne oggi . t. 17. p. 37. Il giorno dell'eternità indicato dal mattino. ivi p. 257. e t. 19. p 293. Eternità di Dio . t. 24, p.

422. Per l'etermità ci è dato if

terti-

b. 189. Che impressione faccia in un' anima convertita l'idea dell' eternità de'sup-

1. 27. p. 224. plicj.

## Êva

Figura della Ghiefa. t. t. p. 82. Sua infedeltà. ivi p. 96. Si scusa dando la colpa al ferpente. ivi p. 99. Gravità del suo fallo . ivi

p. 111. Il suo peccato fu superbia, e amore d'independen-101 p. 113. Sua penitenza, e fantità.

ivi p. 150. Suo peccato. 1. 3. p.

257. Tratta dalla costa di Adamo di che figura . 23. 2. 133.

Ha preferito le lufinghe del serpente al comando del suo Creatore . f. 23. p. 376.

Sua creazione immagine della Chiesa. 1. 24. p. 170. Evangelio

Poco gradito a' potenti, e a' ricchi . t. 17. p. 190. 209. Eucaristia

E' l'albero della vita. 1. p. 76. Effa è il pane de' Re. t. 2. p. 362.

Suggello di carità. t. 3. p.

181.

tempo presente. t. 26. L' Eucaristia figurata dalla menna . t. 3. p. 133. e s. 22. part. 2. c. 16. v. 21. p. 350.

Suoi effetti diverfi nelle anime . evi p. 238. e

feg. Figuratà dalla tavola de pani esposta. tut p.

333. e t. 4. p. 210, Da' due agnelli, che si of-

frivano ceni giceno. t. 3. P. 377.

Dalle obblazioni di fior di farina. f. 4. p. 26. Bifogna ticeverla a digiuivi p. 206.

Comunioni temerarie, e profontuofe . Sacerdoti che le autorizzano. 9. 1. 1. c. 4. v. 3. p. 59. in fin. e feg. c. 5. v. 19. p. 76.

Comunioni indegne . ivi c. 5. v. 12. p. 67. c. 6. v. 19. p. 77. Chi sieno quelli che si ac-

costano degnamente. t. 10. v. 6. v. 7. p. 76. Effa è nutrimento e rimedio. ivi c. 9. v. 10. p.

I penitenti la onorano, ne ofano accostarvisi .

c. 15. v. 25. 41. Opera nelle anime diverfamente . t. 22. parf. 2. c. 16. v. 22. p. 350. E'un pane che corrobora e

un vino che rallegra . t. 19. p. 329. in fin. e feg. E' un cibo deliziolo. 25. c. 25. v. 6. p. 159. in

fin. e feg. Di-I 4

236 IND Disposizione per ricevere l' Lucariftia . +t. 25. c. 43. U. 5. P. 290.

Piagnere i disordini che si commettono nel fagrificio dell'altare . ivi c.

66. v.3. p. 463.

L' Eucariffia è un compendio di tutte le maraviglie da Dio operate. 't. 20. 7. 54.

Nell' Eucaristia quale tenerezza ci dimostri GE-SU' CRISTO . t. 30. p.

103. 114.

E' il frumento degli Eletti, e il vino che germoglia le Vergini. ivi p.

Dispregio che se ne fa con indegne comunioni. ivi

p. 556: Eufrate

Quanto lontano da Gerufalemme . 1. 26. p. 159.

Eunuchi

Esclusi dall' affemblea del Signore. t. 6. p. 234. 238.

Erano in credito presto gli Orientali. t. 15. part.

2. c. 2. v. 15. p. 181. Volontari benedetti da Dio nella legge nuova. 25. c. 58. v. 5. p. 385.

Esclusi dall' affemblea del Signore . t. 29. p. 24. in fin. e feg.

Questo nome fu dato ancora a chi tale non era,

e perchè. ivi p. 25. I C E

Enflochio (Santa) fuo ardore per l'intelligenza della fagra Scrittura . t. 28. p. 490. 495. in fin. e feg.

Ezechia La sua fede armò il Cielo in sua difesa. I. 30. D.

31. Uno de'più Santi Re di Giuda . t. 12. l. 4 p.

230. Infermo a morte ricorre all' orazione . ivi p. 238.

242. e feg. Il Profeta Isaia gli promette che guarirà, e che gli farà prolungata la vita quindici anni .

p. 239. 243. e feg. Applica una massa di fichi ful male di questo Re .

e lo guarifce. tut pe 2392

Iddio per afficurario della fua guarigione gli dà un segno, e fa dieci gradi retrocedere l'ombra del fole. ivi p.245. e frg. Merodac Baladan Re di gli spedisce Babilon'a Ambasciatori per consultarlo su questo fatto maraviglicio.

240. Ezechia fi lascia superare da uno spirito di vanità. e mostra tutt'i suoi teferi a questi Ambasciate. ri .

Ifaia gli dichiara che turti i fuoi tefori fatarro dati in preda de' Babilo-

ivi r.

neh. r. 12. p. 241.
Ezechia ricore colle armi
dell' orazione contra le
minacce di Sennacherib
Re degli Affiri, e prefenta a Dio nel Tempio
la lettera piena di betlemmie di quell' empio
Principe vi p. 231.

Pietà di questo Re di Giuda. f. 13. l. 2. c. 29. p. 382. e seg. 383. e seg.

E nominato subito dopo Davidde nella numerazione de' più Santi Re fatra nell' Ecclesiastico v ivi p. 389.

Guarito miracolosamente .
ivi l. 2. c. 32. v. 24. p.

Il cuore di Ezechia s'infuperbifce dopo tante grazie ricevute : ivi v. 25p. 411, 416, in fin.

Ambasciatori inviati ad Ezechia da Babilonia. ivi v. 31. p. 412.

Ezechia, ed Isaia oppongono le orazioni alle beftemmie di Sennacherib. ivi l. 2. c. 32. p. 410.

Suo elogio . t. 24. p. 460.

Sua debolezza verso Michea. t. 26 c. 26. v. 18. 19. p. 286. in fin. e

Ezechiele Trasferito a Babilonia . t. 28. p. 18.

Ezechiele incomincia a profetizzare nell' anno quinto della sua schiavitù,

trovandoli lungo il fiume Cobar. 1, 28, p. 18. Visione di quattro animali

Visione di quattro animali rappresentata ad Ezechiele. ivi c. 1. v. 5. e seg. p. 14. e seg. 23. e seg.

Spiegazione ipirituale della medelima . ivi p.149.

Visione di una ruota che avea quattro facce. ivi c. 1. v. 15. e fegg. p.15. e fegg.

Spiegazione di quella vifione. ivi p. 25. e leg.

Visione di un libro fatto

in rotolo, e scritto dentro e fuori . ivi c. 2.

Dio comanda ad Ezechiele di aprir la bocca e di mangiar quello libroivi c. 2. v. 8. p. 34-

Spiegazione di questa vifione. ivi p. 41. in fin. e

Visione di donne, che assise erano nel tempio, e piagnevano Adone. ivi c. 8. v. 14. p. 120. Spiegazione di questa vi-

fione . 101 p. 127.
Ezechiello non s'infuperbifce della grandezza delle fue rivelazioni . 108

Dio comanda ad Ezechiello, che si era prostrato a terra, di rialzarsi, afsinche gli parlasse, e perchè.

**p.** 34.

Ezechiello mandato verso

un

IND ICE un popolo, che avea una

fronte dura e un cuore indomito. t. 28. c.2. v.4. P. 33.

Perche Dio parla ad Ezechiele in una maniera come dubblosa. ivi p.

36. e feg. Ezechiello trasportato dallo spirito di Dio in un luogo, ove erano gli fchiavi presso il fiume Cobar, e vi rimafe giorni fette versando lagrime con effo loro. ivi F. 3. v. 14. # 15. p.

Dio comanda ad Ezechie-· le che stia coricato sul destro lato per le spazio di quaranta giorni per le iniquità di Giu-₫a. ivi c: 4. v. 4.

e feg. p. 69. Ezechiele e Geremia profetizzarono entrambi a un tempo le steffe calamità, trovandos l'uno a Babilonia e l'altro a Gerufalemme. ivi p.

Visione di una campagna piena di aride offa mostrata ad Ezechiele. ivi c. 37. p. 447.

Spiegazione litterale di questa visione. Iti p.

Spiegazione spirituale della stessa visione. ivi p.

454. . Immagine della generale rifurrezione di tutti gli

uomini in questa visio-

ne. t. 28. p. 454. in fin. e feg. Perche Dio, il quale co-

noice perfettamente l'avvenire, parli al Profeta, in una maniera dubbioivi p. 37.

Ezechiele trasportato per lo spirito di Dio sul fiume Chobar in The-Abib ove abitavano i Schiavi, e dimord con effi fette giorni: sua spiegazione . ivi c.3. v.14. 15. p. 54. ¢

Dio comanda ad Ezechiele di giacere sul fianco siniftro per trecento novanta giorni per l'iniquità d' liraele, e dopo ful fianco destro per quaranta giorni per l'indegnità di Giuda, che significhi. ivi c. 4. v.4. e fers.p.73.

e fegg. Elogio di questo Profeta, 1. 24. p. 523.

## Fabbricat

Sulla pietra che significhi. t. 24. p. 233. m princ. Faccia .

A faccia Dio ci parla; come bisogna intendere queste parole. t. 6. p. 59. in fin. Facea

Re d' Ifraele ucciso da Ofea, che regnò in suo luogo. t. 12. /. 4. p. 186. in fin.

Fa-

Facela Figlio di Manaem ucciso da Facea Generale delle fue armate. t. 12. 1. 4. p. 185. in fin. e feg.

Falls

Piccoli in certo fenso più da temere de' grandi. t. 24. p. 192.

Fame

Spirituale è una inligné grazia di Dio. t. 30. p.

Fame, e sete di Dio. 1.24.

p. 258.

Non.vi ha che i pigri che non lieno di Lui fameli-. t. 24. p. 258. Fanciullezza

Cristiana in che sia diversa dalla naturale. t. 2. p. 223.

In che consista. t. 25. č.

66. v. 15. p. 467. Differenza di fanciullezza cristiana da quelta naturale . ivi ci 46. v. 3. p.

312-Dio non conduce che quel. che si mantengono sempre fanciulli. ivi . Qual sia il latte con che nutrir dobbiamo i fanciulli di Dio. ivi c. 65.

iv. 10. p. 464. Fanciulli

Educazione de' fanciulli. t. 21. c. 4. v. 3. 4: p.co. Il fanciullo saggio è l'allegrezza di suo padre. ivi e. 15. v. 20. p. 166. 277. in fin. c. 17. v. 21. p. 305- 317

I padri, e le madri puniti per aver male allevati i propri figli . t.21: ĉ. 17. v. 25. p. 319.

Il fanciullo itolto è il dos lore di suo padre. 101 c. 19. v. 13. p. 337. 343. I padri sono disprezzati da' loro figliuoli male educati; ed essi li soffrono tali, quali gli hanno fatti . 101 c. 19. v. 28. 27. p. 349.

Allevarli di buon' ora nela la pietà. 101 C. 201 0. 21. p. 265.

Castigo de figliuoli ribela li ivi a 20. v. 20. b. 365. € [€8.

L'uomo è tale nella sua veechiezza, qual fu nella sua gioventu. ivi e. 22. v. 6. p. 394.

Correggi il tuo figlio, & farà la tua consolazione. ivi .c. 29. v. 17. p. 504 in fin. e feg. 913.

La follia è legata al tuore del fanciullo, e la sferza della disciplina ne la discaccerà, ivi c. 22. v. 15. p. 399. c. 29. v. 15. p. 3121 in princ.

Chi risparmia la sferza, odia il proprio figliuolo. ivi ci 13. v. 24. p. 220s 243.

Correggilo, e non disperse di lui . ivi c. 19. v. 18i p. 33% in prine. 345. in fin. e leg.

Lo percuoterai colla sfera. za, e libererai l'anima

| 140 IND                      | ICE                          |
|------------------------------|------------------------------|
| fua dalla morte. 2.21.       | Fatiga del mondo è inuti     |
| c. 23. v. 14. 7p. 406. in    | le. t. v2. part. 1. c. 1     |
| fin. 414. e seg.             | v. 3. p. 17.                 |
| Prenderli dalle mammelle     | Fatiga de' giusti beata      |
| per conservarli. 1. 25.      | 2. part. 1. c. 1. v. 3. p    |
|                              | 17.                          |
| c. 28. v. 9. p. 178. in fin. |                              |
| Vedi Figli.                  | Fatighe degli uomini pien    |
| Faran                        | d'inquietudini, ed espo      |
| Deserto, e sua descrizione.  | ste all'invidia. ivi c.4     |
| t. 5. p. 102.                | v. 4. p. 64.                 |
| Faraone                      | La fatiga degli stolti li op |
| Nome comune a' Re di E-      | prime. ivi c. 10. v. 15      |
| gitto. t. 1. p. 278.         | p. 151. in fin. e seg.       |
| Suo indurimento. t. 3. p.    | I Solitari vivevano delle fa |
| 130.                         | tighe delle loro mani        |
| Farifeo                      | _ t. 24. p. 406.             |
| * Che disprezzava il Pubbli- |                              |
| cano. t. 24. p. 115. in      | giamo, e perchè. 1.24        |
| fin.                         | <b>p.</b> 69.                |
| Fatiga                       | Interna ed esterna : peni-   |
| La sapienza non si acqui-    | tenza imposta all' uomo      |
| sta, se non con una gran-    | ivi p. 229. in fin. e seg.   |
| de fatica. t. 21. c. 4. v.   | Di mente. ivi p. 408.        |
| 7. 8. p. 86. in fin. e seg.  | Fatigare                     |
| 91.                          | Ed operare, come se tut-     |
| Lavora la sua terra, ac-     | to l'essere dipendesse dal-  |
| ciocchè ti alimenti : ivi    | le nostre fatighe; e spe-    |
| c. 12. v. 11. p. 211. 218.   | rare tutto dalla bonta di    |
| Dove si lavora molto, qui-   | Dio, come se ogni no-        |
| vi si trova l'abbondan-      | thra fatiga fosse inutile    |
| za . ivi c. 14. v. 23. p.    | t. 7. p. 32. 107.            |
| 258.                         | Favori                       |
| Unir sempre l'orazione al    | Di Dio, come temperarli      |
| lavoro. ivi c. 21. v. 31.    | col timore . t. 24. p.118    |
| p. 387.                      | Fede                         |
| Chi lavora la propria ter-   | Vita, della Fede. t. 3. p.   |
| ra, si sazia di pane. ivi    | 233:                         |
| c. 28. v. 19. p. 489. 499.   | Vita della Fede desio del    |
| Vedi Pigrizia.               | Cielo. t. 1. p.71            |
| Spiegazione di queste pa-    | Eccellente immagine della    |
| role: l'uomo è nato per      | vita della fede. t. 3. p     |
| la fatiga, come l'uccel-     | 447. in fin.                 |
| lo per volvre + 16 4         | Fede ed intelligenza. ivi    |
| lo per volare, t. 16. p.     | _                            |
| 94. in fin. e seg.           | <i>p.</i> 164.               |
| •                            | GIL                          |

GENERALE. Fede viva, appoggio della Giudizio della Fede in ogni

cofa . t. 3. p. 297. in fin. Fede criftiana animata dalla carità. t. 2. p. 14.

Unire la prudenza colla ivi p. 226.

Ella ci rende vittoriofi del mondo. ivi p. 228. Fede per cui Dio vuole

falyarci. t. 3. p. 204. Fede, la quale è rara tra i Criftiani . t. 8. p. 56.

La Fede è il lume de' Criftiani , t. 11. 1.3. p. 80. La poca fede degli uomini fa che poco sieno com-

punti de' peccati , che offendono l'infinita Maestà di Dio . t. 12. 1.4. p. 123.

E fa che sieno molto penetrati da' castighi , co' quali Iddio punisce i me-

desimi peccati, t. 12. /. 4. p. 123. La Fede ci obbliga a credere con certezza, che non avvien niente nel

mondo senza l'ordine di Dio . t. 14. part. 2. p. 279.

Tutto il timore, che abbiamo riguardo alle cose postre temporali, è una prova della debolezza di nostra fede . ivi p. 292.

Non è di verun merito un' azione che non abbia la fede per fuo principio, t. 16. p. 354-

Fede addormentata è la pigrizia . 1.17. p. 44. f. 24. p. 229. in fin.

fantità. t. 18. p. 198. Suo primo effetto. D. 184.

141

Sua propagazione. ivi p. 138. t. 19. p.240.

Consolazione degl' innocenti perleguitati . Ivi p. 266. t. 19. p. 240.

Ispira il disprezzo delle cofe terrene. t. 19. p.220. in fin. e fee.

La fede de' Santi, che aveano aspettato con tanta fermezza e pazienza il Messia, è stata ricompen-

fata. t. 24. p. 367. in princ. La fede dà coraggio .

24. p. 38. Preferva da ogni male. ivi

p. 33%. Se balti il credere per averla. t. 27. p. 349. 14

fin. e feg. Bisogna riguardar cogli occhi della Fede qualunque avvenimento, 1.29.

p. 145. 197. Cofa fia propriamente vivere della Fede . t. 30. p. 369.

Quali effetti produca. 31. p. 386.

Cogli occhi suoi rizuardar dobbiamo quanto accade nel mondo. ivi p. 177. in fin.

Fede della SS. Vergine, allorche l'Angelo le annunzio, che diverrebbe madre. t. 5. p. 117. 204.

te di gioja . f.21. c.18. v.

Il Signore propriamente la dà all' uomo . ivi c. 19. v. 14. p. 337. 346.

La femmina stolta distrugge la casa. ivi c. 14. v. 1. p.244. in fin. 248.

In qual tenfo ti dee discacciare o ritenere un'adultera. ivi c. 18. v. 22.

La femmina rissosa è come un tetto, da cui stilla continuamente acqua.

ivi c. 19. v. 13. p. 337-343-E meglio abitare allo scoperto in un deserto, che con una tal femmina. ivi c. 21. v. 9. p. 372-378. c. 25. v. 24. p. 442-454. c. 27. v. 15. p. 472-

in fin. 481. Come dobbiamo dirigerei colla femmina leggiera. fui c.27. v. 16. p. 481.

Permezza
Dell' anima cristiana . t.
3. p. 282.

La fermezza è il frutto della pazienza · t. 24. p.

Non è che nelle persone di senno. ivi p. 233. Un grand' esempio della fermezza nè da Eleazaro. t. 31. l. 2. c. 6. v. 18. p. 320. 328.

Qual' effer ne debba la miiura cercando Dio . 1.27. p. 325.

).

b. 933. prop della 172.

Del veschio Testamento, t. 4. p. 202. Festa de' Tabernacoli . k.

6. p. 165. 166. e t. 13. l. 2. c, 8. v. 13. p. 245. in princ. t. 14. p. 36. 172, in fin.

Feste degli Azimi . 1. 13. 1. 2. 2. 8. v. 13. p. 248.
Delle Settimane . 101.
Feste delle Trombe . 1. 14.

in fin.
Dio odia le feste della maggior parte del Mon-

do. Fico

Perche maledetto da Gesta Cristo. t. 23. p. 377. Fiducia

Speranza. L'estrema nostra fragilità ci obbliga a tutta riporre la nostra sia ducia nel solo Dio. 2.18, p. 87. in fin. e seg.

Grande fiducia di Giobbe ,

Non perdere mai la speranza.

Speranza è il frutto dell' umile confessione de propri peccati . viv p

Fiducia di Dio . 1. 24. 3.

A che paragonata . ivi p. 145. Accrefce il rispetto , the

a Lui fi porta ivi p.

I C E IND Il demonio procura dittruggere la fiducia in Dio .

t. 25. c. 36. v. 4. p. 229. Effa è inseparabile da quella, che abbiamo ne' veri Paltori . ivi c. 37. v. 6 .-

. p. 240. in princ.

Motivi di conndare in Dio. ivi c. 41. v. 17. p. 275. c. 43. v. 5. p. 290. c.49. v. 24. p. 339. c. 66. v. 12. p. 465. c. 50. v. 2. p. 342. in fin. c. 63. v.7. p. 438. in princ.

Ella naice dalla diffidenza di fe medelimo . ivi c.50. v. 10. p. 345.

Quanto ci sia necessaria . 101 c. 64. v. 7. p. 445. Vedi Speranza. Quanto inesausto è l'abisso

delle divine misericordie. 1. 25. c. 63. v. 26. p.

Motivi di fiducia in mezzo a maggiori pericoli t. 28. p. 453. in fin. e feg.

Fiducia di que' che fi convertono . & t. 30. p. 142. Fiducia accompagnata da timore . ivi p. 261. 265.

Perdeli talvolta sotto pretesto di non voler perdere il timor di Dio .

ivi p. 339. Motivi di fiducia in Dio, ivi p. 460. in fine e feg. Fiducia ne' mali è il prin-

cipal effetto della fede . 1vi p. 369.

Schivare, di abbatterfi all' aspetto de' suoi peccati. ivi p. 256. 339.

Falfa fiducia nasce da profunzione . t.30. p. 78.294. Guai a chi in se medesimo ripone la propria fiducia. sus p. 503.

Fiele Mescolato nel vino immagine della perfidia di un amico. t. 30. p. 366.

Figli

Loro rispetto dovuto a' padri . t. 2. p. 263. in fin. e feg. e t. 3. p. 276. in fin. e seg. Figli di padti malvagi . t.

2. p. 277. Figlie che si vendevano fchiave. ivi p. 289. Fatte religiose contra la loro voglia . 1.4. p.184.

e t. 30. p. 559. Figlie di Salfaad sono ammesse alla divisione della Terra promeffa . t. 5. c. 27. p. 274. e feg. e 277.

e feg. Le figlie di Salfaad non avendo fratelli ottengono terre in loro porzione . t. 5. p. 194. in fin.

e fee. Quantità di questa porzione , ivi p. 199. in fin.

Figlie ereditarie non postono maritarli fuori della loro tribil. t.5. p.359. Regole per condurle faggiamente . t. 24. p. 71. Ciò che bisogna offervare per maritarle cristiana-

mente . ivi p. 72. Femmine sagge da preferirG

GENERALE. rirli alle ricche. t.24. p. sottigliezze, e raziocini invece d'ifpirarci la ve-230. Sopra delle figlie bisogna : ra fapienza ci guaftano vegliar molto. t. 24. p. lo fpirito. 278. 420. in fin. e feg. 151. Orgoglio de' Filosofi paga-Come abbiano ad effer moni, che attribuivano all' deite . 101 p. 421. Esattezza per custodir le uom saggio una perfetta libertine . infensibilità in mezzo a' L' amor de' figli serve bepiù atroci dolori . 1.16. ne spesso di pretesto a' p. 52. genitori per diventare Loro ignoranza nella veavari . t.16. p.39. ra morale. t. 21. pref. Procurar di rendersi imitaart. I. p. 4. tori della sua pietà. Non iscrivono se non poche 24. p. 145. perione . t. 21. l. 1. c. Come vegliar si debba sul-1. v. 4. p. 42. la loro condotta. ivi p. Uniscono l'errore alla ve-101 c. 8. v. 8. p. Tenerezza gastigandoli. ivi. 144. arrogano i più eccels. Male educati fono la confusione de' loro genitori. doni di Dio. ivi c. 8. IVI 310. v. 14. p. 146. Filosofia Figli de' peccatori. svi p. Gli antichi fapienti hanno fatto un mondo, di cui Figli stranieri. 1. 3p. p. 297. in fin. hanno ragionato alla lo-Figliuol prodigo. ro foggia piuttosto, che tui p. abbian compreso quello 378. in princ.
I figli non fi debbono lecreato da Dio. t. 22. vare da mani sagge. ivi part. -I. c. 1. v. 8. p. 21. p. 280. Dio ha rinunciato il mon-Non opporfi alla cristiana do alla disputa degli uo-

mini . t. 22. part. 1. c.2. v. 11. p. 52. in fin. e

feg. La verace ragione appartiene a Dio. Eeli non la scopre che a' fuoi amici. ivi .

Fine Rappresentarsi spesso la fine del mondo : t. 24, p.

162. Co-

FHOfof Antichi colle loro vane Sacy T.XXXII.

loro educazione .

loro figli .

Cola figurino.

477.

569. in fin.

Guai a' padri , e alle ma-

dri che trascurano di e-

ducare cristianamente i

Filiftei

101.

sui p.

1. 24. P.

INDICE Cofa avverrà nella fine del mondo . 1. 30. p. 147. Noi stessi per lo più siamo il fine delle nottre azioni , e Dio ne è l'apparenza. Finces Suo zelo . 1. 5. c. 25. v. 7. p. 262. in fin. e leg. Come fu ricompensato il . Fornicazione spirituale che fuo zelo, 1. 10. p. 366. in fin. Suo elogio . t. 24 p. 444. in fin. e feg. Firmamento Sua creazione spiegata. t. 1. p.10. e fegg. Ammirarne la bellezza. t. 24. p. 427. e feg. Fiume Cosa sieno i fiami di Babilonia. t. 20. p. 320. Folgari Tuoni di che ci avvertat. 24. p. 429. Follia Di preserire i beni caduchi z' beni eterni, e di esporsi per un momento , di piaceri a' mali, che non avranno mai fine . t. 12. l. 4. p. 118. in fin. Follia degli uomini che credono che Dio non li vegga, o che li diment. 24 p. 161. ticherà.

li di Dio.

327•

p. 153.

tui p. 393. Follia agli occhi degli uomini è saviezza a quelt. 30. p. Forestieri Si sono considerati i Santi in quelta vita . 1. 7.

Formica Sua prudenza immagine del Cristiano. t. 21. c. 6. v. 6. 7. 8. p. 121. e fee.

Pochi cristiani imitano l'antivedimento di quelto infetto . f. 28. p. 102.

Fornicazione cofa fia . t. 8. p. 251. Fornicazione corporale è talvolta un castigo della Spirituale. t. 12. 1. 4. p. 120.

Si dee arroffirne avanti al padre ed alla madre. t. 24. p. 414.

Fortezza Fortezza che viene dal Ciet. 4. p. 76.

Vera è nel solo Dio. 30. 2. 385.

Forza Forza de' Cristiani consiste nell' orazione, e nell' upione de'fedeli, che pregano per loro, t. 15. part. 1. p. 82. in fin. Alle volte è effetto d' infermità. t. 17. p. 364. Tratta dalla debolezza. ivi

p. 350. Dio solo è la nostra forza. t. 30. p. 385. Forza de' malvagi è una

vera debolezza. 1.16. P. 354.

Frange Cui erano obbligati gl' Ifraeliti di farfi al lembo de' loro manti. t. 5. c. 15. v. 38. p. 156.

t.

Fratello
Nome preso nel Vangelo
per quello di prossimo .
t. 28. p. 527. in fin.
Amicizie de fratelli. t.
24. p. 260.

Frenesia dell'anima.

Frutti bilognano, e non foglie, t. 30. p. 384. in fin.

Ful

Re degli Affiri venne nelle terre d'ifraele, e Manaem col fuo ajuto fi
fiabili ful trono dandogli
mille talenti. t. 12. l.

4. p. 185- in princ. Fuoco

Fuoco fempre ardente sull'
altare . t. 4. p. 59.
Come si debba mantenerlo
acceso nell' anima . t.

Fuoco straniero cosa sia.

Fuoco straniero offerto da Nadabbo e da Abiù. t. 5. c. 3. v. 4. p. 32. in

princ.

Il fuoco, che tormenta i
dannati, li conferverà e li
renderà incorruttibili. t.

16. p. 251.

Fuoco fagro nascosto in un pozzo da Giudei, quando condotti furono schiavi in Persa. 1. 31. 1. 2. c. 1. v. 19. p. 242. 252. in fin. e seg.

Neemia ritornato da Persia in Gerusalemme mando i difcendenti di quei lacerdoti che aveano nafootio il fuoco fagro nel
pozzo per cercario, ed
invece di fuoco vi trovarono un'acqua craffa,
che buttata ful fagrificio
faccefe un gran fuoco
che confumb il fagrificio
che confumb il fagrificio.
31. p. 243. 254.

Fuoco è Dio che confuma i peccati. 1. 6. p. 52. Furor

Furor fanto. Movimento firaordinario dello Spirito Santo. t. 24. p. 397.

## Gabaa

Gabas, città della Tribu di Benjamino. t. 8. p. 254. in fin.

Indirizzo mirabile de' Gabaiti. iui p. 255. Oltraggio fatto da- alcuni

di loro alla moglie di un Levita . ivi p. 246.

Del che domandato avendo inutilmente gl'Ifraeliti foddisfazione, effi vanno ad affalire Gabaz con quattrocento mille uomini. ivi p. 255. in fin. e [eg. 262. in fin. e [eg.

E dopo di essere stati due volte battuti, combattono una terza, e riportano una sì compiuta vittoria, che di tutta la Tribù di K 2 Be148
Benjamino rimafero foli fecento uomini . t. 8.

Gabaoniti

Loro artificio per falvare la propria vita. t. 7. p. 110. e fegg. 115.

Condannati a tagliar legne, e portar acqua pel tabernacolo. ivi p. 114. in fin. 120.

Principio di fede ne' Gabaoniti. ivi. Penitenti da essi figurati.

ivi p. 116. e feg. p. 119.
Gi' Ifraeliti ingannati da
esti per non aver prima
consultato Dio . ivi
p. 117.

Se Gioluè e i Principi del popolo fossero obbligati di osservare il giuramento, ch'eglino avean fatto a' Gabaoniti . ivi p. 118.

Gad
Figlio di Giacobbe è benedetto da lui. 1. 2. p. 356.

Gallo

Intelligenza data al gallo.

Garizim

Monte, su cui furono da Giosuè pronunziate tutte le parole di benedizione, come quelle di maledizione furono pronunziate sul monte Ebal. t. 7. p. 109.

Gebufei

Risparmiati da' Benjaminiti, co' quali essi abita-

no in Gerusalemme. 7. 8. p. 10. in fin.

Geconia

Chiamato pur Giovacchimo trasferito a Babilonia con Ezechiele, Daniele, e molti altri. t. 28. p. 18.

Gedeone

Al quale appare un Angelo, che gli comanda di liberare Israello. t. 8.

Umiltà di Gedeone. ivi.
Egli domanda un fegno,
affin di afficurarfi ch' era
il Signore quegli, che
gli parlava. ivi p.32.
Teme di morire, perchè
ha veduto l'Angelo del
Signore. ivi p. 76. 86.

in fin.

Distrugge l'altare di Baal,
e taglia il bosco, che lo
circondava. ivi p. 77.88.

Domanda un secondo e un
terzo segno. ivi p. 79.

Se egli peccò chiedendo un fecondo fegno . ivi p.

Segno del vello . ivi p.

E che cosa significasse. ivi

p. 93.
Di trentadue mila uomini, che erano nella fua armata, ventidue mila fi ritirano da per loro steffi. ivi p. 101. in princ.
Di dieci mila, che restavano, soli trecento ne ritiene. ivi p.96. 101.

e feg. Egli recasi di nottetempo nel

nel campo de' Madianiquell' efod . t.8. p. 122. ti, ed è incoraggito dal e feg. racconto, che fece un Morte di Gedeone. ivi p. soldato a un suo compa-115. gno di un fogno, t.8. p. Suo tosone. t. 18. p. 292. Gefte vedi Giefte . 98. 104. e ∫eg. In quale foggia Gedeone Gelosia armò i suoi trecento sol-Cosa sia in Dio. t. 3. p. - dati . ivi p. 98. e feg. Come bisogna intenderla. 106. Sconfigge quell' efercito con t. 6. p. 52. Moto passaggiero della gedetti trecento uomini. ivi t. 19. p.118. in princ. losia in Giosuè. t. 5. p. Per quale ragione vuole 118. in fin. Nasce dall' orgoglio, e Iddio, che combatta con sì poca gente. t. 8. p. produce delle contese. t. 10. 1. 2. c. 19. U. 41. 100. Quel che figurasse il picp. 191. in princ. cole numero di foldati. Qual male sia . t. 24. p. 87. in fin. e Seg. che seco avea. ivi p. 101. Disgrazia di una figlia, che in fin. Spiegazione del conflitto di si espone a questo male Gedeone. maritandosi. t. 24. p.87. 101 p. 107. Gedeone figura di GESÚ' in fin. e feg. CRISTO . ivi p. 105. E' il veleno dell' anima. # 107. in fin. e feg. 121. 30. p. 74. Egli colla saviezza della Gemere E' proprio delle fua rifposta mitiga la anime collera degli Efraimiti . lante, e perche. 1. 27. ivi p. 110. 116. p. 118. Rifiuto unito alle beffe de' Gemere sopra i disordini che non fi possono im-pedire. t. 14. p. 66. e Soccotiti. t. 8. p. 111. 117. Loro punizione. ivi p.112. leg. Egli ricusa la corona of-Occupazione principale defertagli dagl' Israeliti . gli uomini da bene in questo mondo è il gemesvi p. 113. in fin. e ∫eg. re innanzi a Dio per gli Fa un efod ; cioè una veloro peccati e per gli alste sacerdotale, che fu trui. t. 28. p. 137. in poscia agl' Israeliti una fin. e seg. occasione d'idolatria. ivi Morivo di gemere per gli

p. 114. 122. 124. Se Gedeone pecso facendo più giusti. t. 19. p.

Gen

237.

GENERALE.

140

GENERALE.

è nato . t.26, v.14. p.222. 227. e feg.

Geremia ha una visione di due panieri pieni di fichi. ivi c. 24. p. 265. 266. in En. e fer.

Sua innocenza fostentita da Aicam figlio di Safan . ivi c. 26. v. 24. p. 287

in fin. 293.

Dio gli comanda di fare ca-. tene, di mettersele al collo e poi mandarle a diversi Re. ivic. 27. p. 294. 298. e feg.

Sua umiltà e mansuetudi-. ne verlo Anania pseudo-

profeta . 101 p. 307. Esorta el'Isdraeliti trasportati a Babilonia a pregar per la pace di quella IVI C. 29. V. 7:

p. 307. 315. e fee. Nascimento di Gesu Cristo da una Madre Ver-

gine predetto da Gereivi c. 32. v. 22. p. 338. 346. e feg.

Detta di fua propria bocca. a Baruch le sue profezie. t. 27. c. 36. v.4. p. 30.

Dio nasconde Geremia e Baruch, che il Re avea comandato di arrestare. ivi v. 26. 33. in fin.

Trattato qual visionario, allorchè predice là rovina del regno di Giuda.

ivi p. 37.

Dio che avea nascosto Geremia, allorche Giovacchino volle arrestarlo, permette che Sedecia lo

faccia imprigionare ad istanza de' Grandi, che sopportar non potevano le sue predizioni . t. 27. c. 37. v. 15. p. 43. in fin. e feg. e c. 38. v. 6. p. 50. Sa. in fin. e feg.

Bonta di Nabuccodonofor per.Geremia, mentre che i Grandi non aveano che durezza per lui. ivi c. 39. v. 11. 12. p. 63. in prince 66.

Geremia tratto di prigione da Nabuzardan Generale di Nabuccodonofor . ivi

c. 39. v. 14. p. 63. Trattato qual menzogniere da coloro stessi, che vengono a confultarlo per fapere la volontà del Signore : ivi c. 43. v. 2. p. 95. 98.

Gerico Il territorio di Gerico è molto delizioso è fertile, e ripieno di palme : t. 8. p. 19. in fin.

Altrimente chiamata la città delle palme.

Gerico, le cui mura cadono al settimo giro fatto dall' Arca nel settimo 1. 7. p. 80. giorno. Presa e saccheggiata in giorno di Sabbato, secondo Tertulliano. ivi p.

89. In tal faccheggiamento Raab sola co' suni fu salivi p. 94. vata. Gerico figura del mondo

K 4

INDICE

corruttibile . t-7. p.31. 38. 86. 88.

Maledizione data contra colui, che riedificherebbe Gerico . ivi p. 88. e

Rifabbricata da Jel, che prende i due suoi figliuoli giustà la predizione di Giosuè. t. 11. l. 3. p.

Cofa figuraffe il riftabilimento di Gerico.

P. 247-

Geroboamo

Eletto Re da dieci Tribù, che si solleva contra Roboamo . t. 11. l. 3. p. 194 in fin. e seg.

La sua fassa politica gli fa stabilire una nuova religione, ed il culto de' vitelli d'oro. ivi p. 196.

Geroboamo innalza due vitelli d'oro. t. 13. l. 2. c. 11. v. 15. p. 265.

Sua empia politica. t. 14.
part.2. p. 246. in princ.

Suo scisma, e sua idolatria. t. 24 p. 454-457. in fin. e seg.

Nell'atto in eui offre eli incensi al vitello d'oro in Betel, un Profeta del Signore parla all'altare, e l'altare si spezza. t.11. p. 203. in fin. e seg. 209. e ses.

Geroboamo comanda che si fermi il Profeta, e subito la fua mano diviene arida, e non resta egli guarito se non mediante

Essendo caduto infermo il fuo figlio, inviò sua moglie travestita a consultare il Profeta Aia, il
quale, quantunque cieco,
la conobbe e le dichiarò
che suo figlio morrebbe.
t. 11. A. 3. p. 218. s feg.

Gerufalemme

Presa dalla Tribh di Giuda. t. 8. p. 8, in fin. Chiamata per l'addietro Gebu. ivi p. 243. in fin. 249. in fin., t. 13. l. 1. c. 11. v. 4. p. 80. in fin.

Ella è il centro della religione giudaica . 1.13. p. 236.

Gerusalemme figura della Chiesa. 1. 14. pars. 1. p. 124.

I Giúdei che la rifabbricavano, lavoravano con una mano, e tenevano coll'altra la fipada. ivi c. 4. v. 17. p. 128.

Gerusalemme affediata da Nabuccodonosor. t. 29.

c. 1. v. 1. p. 17. 21.
Affedio e presa di Gerusalemme fatta da Nabuccodonosor al tempo del
Re Sedecia, predetta da
Tobla più di cent' anni
prima . 1.14. part. 2. p. 372.
in fin. e 15e.

GENERALE. Gerusalemme data in pre- Gesù Cristo figurato da da a un Re pagano, e-Abele . t. 1. p. 157. in perchè . t. 29. c. 1. v. princ. Sua purissima Incarnazione. 1. p. 21. Predizione del suo ristabiivi p. 169. in fin. e feg. limento fotto il Regno Sua umiltà nella sua Gedi Ciro. t. 14. p. 373. nealogia. t. 2. p. 273. Descrizione della celefte Chi fian gli occhi, e i denti

Gerusalemme . part. 2. c. 13. v. 21. 22. p. 376.

Composta di due parti. t. 18. p. 61.

A quale Tribù ne appartenesse la maggior parte. t. 20. p. 292. in fin. e feg. Assedio di Gerusalemme 1. 27. p. 53. levato. Gerusalemme stabilita in mezzo a tutt' i popolit. 28. c. 5. v. 7. p. 82.

Come Gerufalemme è divenuta più rea di Samaria e di Sodoma. ivi p. 232.

Gerufalemme paragonata ad una pentola the si fa bollire con un gran fuop. 325. in princ.

Predizione della rovina di Gerofolima e del suo Tempio. ivi c. q. v. 26. p. 168. 173. e feg.

GESU' CRISTO . Sua morte paragenata ad un fonno. t. 1. p. 82. Suo amor per la Chiefa. ivi p. 85. in princ.

E' la speranza di tutt'i tui p. 194. Tentato infegna a vincere il tentatore. ivi p. 121.

del fuo corpo.

359. 260. Bilogna ardere del fuoco .

che GESU' CRISTO ha portato nel mondo . 1.3. p. 79. in princ.

Figurato dall' agnello pafivi p. 174. quale. Bisogna desiderare la sua venuta. ivi p. 184. Come sia nato dalla Vergine. t.3. p. 189.

Dobbiamo ricordarct sempre di lui. ivi p. 191. La fua fanta Umanità . mi p. 281. e feg. 413. in

princ. Figurata da un paffero . t. 4. p. 127. in princ. Ha voluto piuttofto effere

fagrificio che riceverlo. ivi p. 8. e feg. Ha compiuto i vari fagrifici dell' antica 'legge .

ivi p. 10. 83. Come egli sia mediatore. t. 4. p. 26.

Ha operato qual arbitro della legge . tui p. 178.

Ha lasciato agli Apostoli la cura di governare la Chiesa. IVI P. 206. in princ.

Gesù Cristo venendo al mon.

INDICE 154 mondo non ha fatto altro che adempiere la legt. 6. p. 133: Bel passo di S. Agostino.

ivi p. 134 . Gesh Crifto fi & ritirato dalla vista de' suoi discepoli per dar luogo alla fede di operare nel loro cuore . 1. 7. p. 17. in

fin. e feg. Il suo ministero ha inco-. minciato al Giordano .

ivi p. 51. in fin. Gesù Crifto figurato dall'agnello immolato da Samuele. t.g. l. 1. c. 7. v. y. p. 81. in fin. e Jeg.

Predizione del suo Regno. t. 10. l. 2. 6. 7. v. 12. D. 66.

La morte per Gesù Cristo è gloriofa. ivi c. 15. v. 21. p. 139. in fin. e feg. Progressi del Vangelo di Gesù Crifto . 1. 28. p.

- 56. 293. Sua doppia venuta. ivi

p. 83. Egli è la forgente della giuitizia. ivi p. 293.

Il principio di un mendo ivi p. 298. nuovo. Perchè Cchernito, fiagellato e crocififfo . ETJ#

p. 170. t. 19. p. 32. Argomento tratto dalla fua · Afcenfiene . 1.28. p. 57.

Gesù Cristo debb' effere il fondamento dell' edifizio. che fabbrica ogni Crifliano, e quest'opera fara efaminata per mezzo

del fuoco. t. 14 p. 124. Tre nascite di Gesù Cristo.

t. 17. p. 36. Trionfo della fua morte. ivi p. 172 in fin. e feg.

Sua Passione descritta chiaramente nel Salmo XXI. ivi p. 185. in fin. e feg.

Trasformato nella persona de' deboli . ivi p. 186. in

brinc. Concordanza di due testi Scritturali interno Gesù Crifto. ivi p. 186. in fin. e feg.

Come abbia redento gli uomini. ivi p. 191. e Seg.

Suo filenzio prodigiofo. ivi p. 315. Da chi sia più perseguita-

ivi p. 316. Doppia venuta di Gesù Critto . t. 19. p. 255. e feg. 260. Prima venuta sospirata da . tutt' i Patriarchi . ivi p.

203. Seconda venuta motivo di . allegrezza a' giusti. ivi p. 256.

Assomigliato'a tre uccelli diversi. ivi p. 300. Solo capace di mondarci da' peccati . : ivi p. 101.

e feg. Come abbia vinto il mondo . ivi p. 179. La sola fede in lui può falvar l'uomo.

277. Suo giogo leggiero, ma a

chi.

GENERALE. chi. t. 19. p. 63. in fin. Gesti Crifto, vittima e Sacerdote . . 1. 20. p. 46.

Sacerdote Secondo l'ane di Melchisedecco. ivi. Perchè detto la pietra an-

golare. ivi p. 109. in

Non si è difeso sulla croce, perchè era Dio. t. 22. part. 2. c. 2. U. 18.

p. 207. La fua pazienza è prova infallibile della foa divinità . t. 22. part. 2.

c. 2. v. 18. p. 207.

Figurato dalla rupe da Mosè percossa collà verga. ivs c. It. v. 6. p. 304. Dal serpente di bronzo. ivi c. 16. v. 7. p. 248. in fin. e feg. ..

Dalla manna. ivi v. 20. p. 349. in fin.

Triplice annientamento di Gesù Cristo . t. 22.0. 28. Quando fatta la divulgazione del fuo nome . ivi p.416

Suoi patimenti qual effetto debbano in noi produrre . ivi p. 51. 80.

Figurato dal grappolo di uva portato dalla Terra promeffa . 1bi p. 82. in prince

Perchè chiamato un fior del campo. ivi p. 93. Qual motivo l'abbia indotto a farli uomo. ivi

p. 138. Sua nascita promessa im-

mediatamente dopo il peccato dell' uomo , è

nondimeno differita per lo spazio di anni quattro mille. t.23. p. 152.

in princ. 377. in princ. Gesù Cristo non si forma che a poco a poco nelle anime . ivi f. 156s Per un miracolo Gesà Cri-

sto non sali al Cielo immantinente dopo la Incarnazione. ivi p. 1654 m fin. e feg.

E' come il letto , su cui ripolano le anime fante. ivi p. 168.

E' il vero Salomone. ivi p. 169. e feg.

Il suo sangue è il prezzo

della salute dell'uman ivi t. 194. cenere . Impressione, che far dee fu tutt' i Criftiani la memoria della fua Croivi p. 201. 258. Incomprentibile abhaffamen. to di Gesti Crifto nella. morte della croce. ivi

f. 105: Egli folo ebbe il potere di restituire all' uomo la vita da lui perduta per lo ivi p. 31. peccato. Le sue piaghe i fori della pietta. ivi p. 133. Da che maggiormente risplenda la sua possanza . ivi p. 169.

Gli eletti debbono a luitaffomigliare . 182. 199. 243. 247. 263. e feg.

Simboleggiato dal grano misterioso di frumento. ivi p. 258. e 335.

ICE IND 156 Gesù Cristo ha chiamato Gesù Cristo perche sia paragonato a una piccola piegli Apostoli, suoi fratelli. t. 23. p. 367. tra ec. 0. 29. p. 52. Perseguitato da' Sacerdoti Due venute di Gesù Crie da' Dottori della legfto. ivi p. 51. A che servissero i soldati ivi p. 263. Cosa sia cercar Gesù Cristo. posti alla guardia del suo IVI p. 264. sepolero. ivi p. 130. Sue promesse a quei, che en prenc. La carne di Gesù Cristo lo cercassero e lo seguitaffero. divenuta il germe della tvi . Due colombe furono il immortalità de' nostri prezzo del Redentor del corpi. t. 26. p. 140. Diventato co'suoi patimenmondo. 101 p. 275. Da che si costituisca tutta ti il principio e l'autol'economia della Incarre della salute degli uonazione. ivi p. 288. mini . 1. 27. p. 257. Egli è tutto amabile, ma Ricorrere a Gesù Cristo . per quei che gustano le t. 25. c. 4. v. 1. p. 42. cose del Cielo. ivi p. Gloria della sua Risurre-294. Fu necessario che gli Apo-Gloria della sua Passione stoli fosser privi della e della sua Croce. ivi fua corporale presenza, e perche. ivi p. 308. c. 11. v. 10. p. 94. c. 63. v. I. p. 436. Sguardo di Gesù Cristo pro-E' l'asilo delle anime . ivi duce la grazia. ivi p. c. 4. v. 1. p. 42. Suo Padre l'ha mandato E'asceso il primo al Cieper una grande miserilo, e l'ha aperto alle cordia . ivi c. 7. v. 11. fue membra, che l'hanp. 64. Egli è la luce delle anino seguitato. ivi p. 362. in fin. e Seg. me. tut c. 9. v. I. p. Cosa dir voglia metter Gesù Cristo come un sigil-Diversi nomi datigli dalla lo sopra il cuore e sopra Scrittura. ivi e c. 32. v. il braccio. ivi p. 378. 1. p. 203. e seg. Il regno di Gesù Cristo è Effetti della sua incarnatutto celeste e spirituale. zione. ivi c. 11. v. 4. t. 29. p. 50. 146. p. 92. c. 19. v. 1. p. 130. c. 32. v. 3. p. 204. c. 59. Quando incominciasse e v. 17. p. 410. c. 53. v. quando sarà perfezionato. ivi p. 140. 146. e 2. p. 365. in fin. v. 7. p. feg. 367. in princ. VitGENERALE.

Vittoria di Gesà Critto (ul demonio. t. 25. c. 53. v. 2. 7. p. 365. 307. c. 27. v. 1. p. 171. c. 49. v.24. p. 339.

Egli è Re delle anime. svi c. 32. v. I. p. 143. c.

40. v. 1. p. 262.

Sua tenerezza pe' suoi Eletti. 111 C. 40, U. 11.

p. 264. Egli è il Maestro è il dottor degli Uomini. ivi c. 40. v. 21. p. 265. in fin. e feg. c. 48. v. 17. p. 327. Non arroffir della fua umil-

tà. ivi c. 49. v. 7. p. 336. Sua passione predetta, ivi

c. 50. v. 4. p. 343. Defcritta . c. 53. p. 364. in

fin. e fegg. La sua umità è la regola e la sorgente della nostra.

ivi c. 51. v. 2. p. 350. Eeli è sembrato vile agli occhi degli uomini. ivi

c. 52. v. 14. p. 361. Egli è morto per la sua potenza. ivi c. 53. v. 7.

p. 367. in princ.

Riconoscere ch' egli ha tutto fatte per la nostra salute . ivi c. 63. v. 5. p. 437.

Gest Crifto innalzato fopra la Croce vi ha come partoriti i suoi elett. 28. p. 248. ## princ.

Paragona se al più piccolo feme del fenape. ivi p. 247. in fin. e feg.

157 Le piaghe di Gesà Cristo iono a giula di altrettante fonti, che versano sopra la Chiesa pel canale affaito divino de' suoi Saeramenti le acque della falute. t. 28. p. Sol. in princ.

Gesù Critto è la pietra angolare. t. 30. p. 452. Ha riconciliato i Giudei,

e i Gentili con Dio e fra loro. t. 30. p. 32. Ha patito come un agnel-

lo, ed è risuscitato come un lione . ivi p. 103. 486. 487.

Bifogna star attaccati a lui come al tronco della vite . ivi p. 130. Ha egli distrutto la morte colla fua morte. ivi p.

116. 378. in fin.

E' il padrone delle anime. ivi p. 144. E del bene ch'elleno fan- .

no. ivi p. 504. Qual delitto sia l'affogarlo in un' anima.

p. 166. in fin. Abiterà egli eternamente nella sua Chiesa.

p. 158. 378. 460. Sapienza di Dio permettendo di effer messo a morte. ivi p. 186. Stella mattutina alla fua rifurrezione. ivi p.

Comunica a' fuoi quel che egli è per fua natura. ivi p. 242.

Ha distrutto il regno e l' orgo-

I C E IND 158 za in lui racchiusi. t.24. orgoglio del demonio. t. 30. p. 242. 378. in fin. p. 260. Imitare e seguire Gesù Come Gesù Cristo cresca sempre nelle anime. ivi Cristo come sua guida. ivi p. 283. Egli in noi combatte e ci p. 260. E' la stella mattutina difa vincere. ivi p. 308. ventata un sole. ivi p. E' la chiave di Davidde. 261. E' disceso dopo la sua morivi p. 309. Possanza della Croce di te all' inferno . ivi p. Gesù Cristo. Ha patito per darci l'esem-378. Denderar ch' egli regni nel pio di patire. nostro cuore, siccome re-262. Gesù figlio di Gioladecco gna in tutta la terra. suo elogio. t. 24. p. ivi p. 401. Sua povertà predetta: ei l' ha amata. Gesù Sirach autore del liivi p. bro dell'Ecclesiastico par-496. E' Ke e Sacerdote tutto inla della sua persona, e della sua fatiga. p. 342. ivi p. 418. lieme. I nostri peccati, di cui si 478. è egli caricato, parago-Sua umiltà. ivi . nati ad una veste sordi-Getro da, di cui si è vestito. Sacerdote idolatra. t. 3. p. t. 30. p. 45 t. in fin. Senza lui l'anima non è 283. in fin. Getro suocero di Mosè diche leggerezza, ed incosceso da'Cinei . t.13.p.30. itanza. ivi p. 504. Geu Bellezza della condotta, Profeta minaccia Baasa. che egli tiene sopra i t. 11. p. 237. Suoi effetti . ivi p. 515. Ed è ucciso da Baasa Re d'Israele, perchè l'ain fin. e feg. Gesù Cristo, l'oggetto de' desideri de' Patriarchi, vea minacciato da parte di Dio. t. 11. 1. 3. p. de' Profeti, e di tutt' i 238. Senso spirituale della di lui giusti del vecchio Testamorte. ivi p. 244. e feg. mento. t. 27. p. 327. Gen consacrato Re d'Israe-Fedeltà a Gesù Cristo. t. le da un discepolo di E-24. p. 235. Come egli esista prima di liseo, riceve un ordine tutt' i secoli. di sterminar la famiglia tut p. di Acabbo, e di vendi-255. car il sangue de' Profeti Tutt' i tesori della sapiende' servi di Dio . t.12.1. 4. p. 108. 115. e feg.

Geu uccide Gioram Re d'Ifraele con un colpo di freccia, e fa gettarne il corpo nel campo di Naivi p. 112.

Fa precipitar da una finestra Gezabelle . ivi p.

114.

Artificio di Geu per prendere tutt' i Profeti, i Sacerdoti e gli adoratori del Baal. 101 p. 127. in fin. e feg. 133.

Conduce feco Gionadab perchè sia testimonio del fuo zelo per la gloria del Signore. ivi b.

127. 137. Fa uccidere da quei di Samaria settanta figli di Acabbo . ivi p. 125, 126.

Gezabelle

Suo miserabile fine, t.26. p. 70.

Gezabelle moglie di Acabbo più empia, e più crudele di suo marito. t. 11. l. 3. p. 312. e feg. 318.

Trova giudici così vili. che condannano Nabot.

Vana fortezza di spirito, o piuttosto insensibilità di Gezabelle. t. 12. f. 4. p. 122. e jeg.

E' precipitata dall' alto da una fineltra, calpeltata da' caval li, e mangiata da' cani . ivi p. 114.

p. 313.

Gezi Servo di Eliseo con tutta la sua discendenza punito di lebbra a motivo della fua avarizia .. f. 12. 1. 4. p. 64.

Cosa si debba intendere per la discendenza di Giezi , ivi p. 72.

Giabes

Galaad mandata a fil di spada. t. 8. p. 268. in fine . Eccetto le zitelle. t. 8.

p. 269.

Giabes, perchè così chiamato, t. 13. l. 1. c. 4. v. 9. p. 36. in princ. Generosita e rispetto degli abitanti di Giabes Galaad verso il corpo di Saulle . ivi c. 10. v. 11. e

12. p. 77. Giacobbe.

Benedetto in luogo di Eſaù. t. 2. p. 173. E' esente da menzogna. ivi p. 175. e feg. Figura di Gesà Cristo, ivi

e p.177. in fin. e Seg. Va in Mesopotamia. ivi

p. 182. Sua visione,

ivi . Dorme colla testa su di una pietra; ciò che indichi tal cosa. 185. in princ.

Innocente artificio di Giacobbe verso Labano. ivi p. 204.

Giacobbe, immagine del vero pastore. 218.

Gli vien dato il nome d list INDICE

160 Ifraello . t.2. p. 225. in princ. Giacobbe che lotta contra

l' Angelo è immagine de fedeli . ivi p. 226. in fin.

Giacobbe zoppo, figura de' Giudei . ivi p. 229. in

princ. Onora Elaù. ivi p 234. Va in Egitto co' suoi figli.

ivi p. 334. Adotta Efraimo e Manafse figli di Giuseppe. ivi

· p. 346. Li benedice, preferendo il minore al maggiore. ivi. Benedizioni di Giacobbe,

ivi p. 357. 352. e fegg. Sue virtù fante. 365. € /22.

Spola due forelle. p. 157.

Giaddo Sommo Sacerdote de' Giudei al tempo, in cui Alessandro andò in Gerufalemme . t. 14. pag. 209. in fin.

Giaele Accordie pel suo padiglione Sisara, il quale addormentato fi viene da lei ucciso. P. 49. 57.

e feg. Se si possa scusarla da menzogna, e da tradimento. ivi p. 57. in fin. e feg.

Se fi ferviffe di un chiodo di legno, o di ferro. ivi p. 60.

Col'a figuraffe questa donivi . ma.

Suo porto abbruciato da Giuda Maccabeo . t. 31. 1. 2. c. 12. v. 8. 9. p. 399. in fin. e feg. Quanto Iontana questa cit-

Giair

Di Galaad Giudice d' If-

raello .

145. € Seg. Giamnia 1400

t. 8. p. 141.

tà da Gerusalemme . ivi

p. 400, Giasone

Fratello del Sommo Sacerdote Onia come diventi la cagione di tutt'i mali de Giudei . t. 31. 1. 2. c. 4. v. 7. p. 290. 298.

Giefte Figlio di Galaad, e di una cortigiana è discacciato dalla casa di suo padre .

t. 8. p. 149. 157. Diventa capo di gente, che viveva folo di ladronecci. ivi p. 150. 157. I Senatori di Galaad vanno a pregarlo di voler effere loro principe, affin di difenderli dagli ivi p. Ammoniti.

149. in fin. Per ottenere la vittoria egli fa un voto a Dio. ivi 154.

Sconfigge gli Ammoniti. ivi .

Ritornando dalla vittoria incontra fua figlia, e le dichiara il voto da lui ivi . fatto. Ella acconsente all'adempimento del voto, e do-

man-

161

manda solamente due mesi a piagnere la sua verginità. 18. p.155. Giefte compie il suo voto.

E' un modello della prudenza e della giustizia, con cui debbono i Principi dirigersi prima d'intraprendere la guerra.

Se il voto di Giefte fossa temerario. ivi p. 161. in

I Padri della Chiesa tra loro discordi su tale articolo. ivi p. 161. in fin. e seg.

Se possa scularsi Gieste da ambizione. ivi p. 159. Se egli immolasse effettivamente la sua figlia, oppure se solo la consecrasse a una perpetua verginità. ivi p. 163. Gieste figura di Gesù Cri-

flo. ivi p. 164. 170.

Sommissione di sua figlia, immagine di quella de veri fedeli. ivi p. 165. in fin. e seg.

Gigli
Figura della castità. 1.23.
p. 143.

Gigli figura de' Santi, e perche. 1. 24. p. 397. Gioabbo

Monta il primo sulle mura della fortezza di Sion.
t. 10...c. 5. v. 6. p. 44. e

Fatto Generale dell'armata per effer il primo falito all'affalto della città di Sacy TXXXII.

Gerusalemme . (13. 1. 1. c. 11. v. 6. p. 81.

Oioabbo General dell' armata di Davidde uccide Abner a tradimento. 1. 10. l. 2. c. 3. v. 27. p. 26. in fin. 31.

Era pieno del mondo e di se stesso. ivi c. 10. v.

11. p. 86.

Era un savio del secolo.

ivi c. 12. v. 28. p. 108. e.

seg. e.c. 14. v. 1. p. 128.

Riconcilia Assalonne con Davidde. ivi p. 128. e seg.

Uccide Affalonne contra! ordine di Davidde. ivi c. 18. v. 14. p. 170. in fin. e seg.

Alterigia, colla quale parla a Davidde. ivi co 19. v. 5. p. 184.

Uccide Amala fuo cugino.
ivi c. 20. v. 10. p. 198. e

Gioacaz

Figliuolo di Giosia carica di catene è condotto in Egitto da Faraone Necao. 1. 28. p. 262. in princ.

Gioacchim
Sommo Pontefice viene da
Gerulalemme in Betulia
per veder Giuditta, che
avea falvato il popolo
d'Ifraello tagliando la
testa- al Generale degli
Assiri. 1. 15. part. 1.
c. 15. v. 9. p. 137: 140.

Re di Giuda è uctifo e il fuo corpo gettato ffiori

IND ICE 162 di Gerosolima senza sepio, per farlo allontanare da Gerusalemme. t. 12. t. 26. c. 22. poltura. v. 19. p. 239. 244. e feg. p. 150. 154. e fegg. t. 12. 1. 4. p. 284. Caduta di Gioas, gran motivo di terrore. Gioacchino getta sul fuoco il libro di Geremia, ove E' usciso da' suoi servi. erano icritte le profezie. . 1. 27. c. 36. v. 23. p. 33. t. 12. l. 4. p. 150. in fin. 38. in fin & feg. Gigatam Sua crudeltà verso Uria. Fra settanta figli di Gedeo-2. 26. c. 26. v. 20. p. 287. ne solo si salva dalla crudeltà di Abimelecco . t.S. 202. Gioacchino non regna che p. 126. 134. e feg. tre mesi e dieci giorni. Servesi di una parabola, affine di rappresentare a t. 13. 1. 2. c. 36. v. 9. Sichemiti la follia della 10. p. 447. 453. in fin. E Sedecia suo zio è posto loro condotta nello scein luogo di lui. ivi v. gliersi a Re Abimelecco. 10. p. 447. 454. svi p. 136. e ∫eg. Greakim E' condotto da Nabuccodo-Giobbe Sua cura di purificare per nosor carico di catene in Babilonia, e Gioacchisino i più piccoli mancano suo figlio è posto in menti de' suoi figli. fuo luogo. t. 13. l. 16. p. 80. p. 15. 40. 42. 2. c. 36. v. 6. 8. p. 446. in fin. e seg. 451. 452. Officiva olocausti ogni settimana per gli suoi figli. Gioas Il solo tra i figliuoli di Oivi p. 42. cosia sottratto al furore I luci armenti rapiti da' di Atalia. 1. 12. 1: 4. p. ivi p. 49. Sabei. Il fuoco del cielo cade fo-137. 142. E' nascosto è nutrito pra il suo gregge minunel tempio. ivi p. 50. IVI. Il Sommo Pontefice Gio-I suoi cammelli rapiti da' jada lo fa riconoscer Re Caldei . ivi p. 51. I suoi figli e le sue figlie di sette anni. forto le rovine di una 139. e seg. Regna giultamente, finche cafa. ivi p. 51. Pazienza e sommissione di segue i consigli di Gio-Giobbe nella perdita de' . jada. .. ivi p. 147. 151. Ad Azael Re di Siria da fuoi beni e de' suoi figli. tutto il danaro, che troivi p. 53. Giobbe discendente di Esau va ne' tesori del TemGENERALE.

fecondo alcuni . t. 16.

Giobbe discendente di Nachor fratello di Abramo, fecondo altri . tus .

Giobbe, che vive fantamente fenz' aver ricevuto alcuna legge, confonde i cattivi Giudei e i cattivi Criftiani . ivi in fin. e p. 41. in fin.

Semplicità di Giobbe, ivi P. 38.

Uniformità di vita in Giobbe . ivi p. 42.

Giobbe lodato da Dio per confonder l'orgaglio del demonio . ivi p. 47. Virtù di Giobbe supera quella di tutti gli uomini del fuo tempo. ivi p.

46. 438. Giobbe figura di Gesà Criivi p. 52. 54 68.

74. 78. 92. 104. 105.160. 194 207. 236, 258. 310, 339. 345. 360. Santa attuzia di Giobbe per

risospignere il demonio. Ivi p. 53.

Confidera la fola divina volontà nella fua afflizione . ivi p. 18Q. Giobbe percosso dal demonio ripercuote quest' or-

gogliolo avverfario colla umiltà della fua rispottaivi p. 53.

Virtù di Giobbe irtù di Giobbe, che era l'allegrezza e l'ammirazione degli Angeli insopportabile al demonio . tut p. 58.

Virtà di Giobbe fereditata

dal demonio avanti al Signore per una virtù intereffața e mercenaria .

t. 16. p. 47. 58.

Pazienza di Giobbe proposta a tutta la Chiesa per esortare i suoi figli ad imitarla. 101 p. 59 Giobbe dato in balia del demonio per effer tenta-

to nella fua carne, iffine di convincere più altamente la sua impostutvi p. 60.

Giobbe percoffo di una piaga universale enel suo corpo 2 affinche tutta l'anima lua fosse partecipe del trienfo . ivi p.62. Giobbe fi affide fopra un letamajo, come per annientarsi dinanzi a Dio, che lo affliggeva.

p. 62. e feg. Il demonio non lascia a Giobbe che la fola fua moglie non per confolerlo, ma per abbatterlo,

iui p. 63. Saviezza di Giobbe-tratta-

ta di stupidità dalla conforte. Giobbe coperto di ulceri-fu di un letamajo è più forte che Adamo nelle delizie del Paradifo, ...ivi p. 64.

Ammirabile spettacolo di Giobbe tutto spogliato al di fuori de beni della terra, e tutto pieno di Dio al di dentro, p. 65.

Come bisogna intendere le La.

I C E IND parole di maledizione, In the mode Giobbe abbia pretefo effer giusto dache Giobbe pronunzia contra il giorno della t.16. b. vanti a Dio. fua nafcita. t. 16. p. 73. 398. Giobbe offre fagrifici e pre-Parole di Giobbe, parole ghiere per gli suoi amiprofetiche. 101 p. 490. tut p. 75. Dio restituisce a Giobbe il 79. 84. Giobbe poffedendo sì gran doppio di quanto avea perduto . ivi p. 491. beni riguardavali come alla vigilia di, perderli . in princ. Prova della rifurrezione ivi p. 78. . Dio rende una illuftre terinchiusa nella ricompen-.. stimonianza alla pietà sa data a Giobbe. ivi. puriffima di Giobbe. ivi Giobbe ful letamajo figura del peccatore. p. 10%. Giobbe non esente da al-

ivi p. cune colpe . 124- 488-Giobbe tremava a ciafcuna fua azione , e perchè.

evi p. 140. Giobbe pregando Dio di fargli conoscere , perchè l'affliggesse, domandavalo piuttosto per gli altri che per se medesimo.

ivi p. 145. e feg. Mistero non ignorato da Giobbe della pascita e . della morte di Gesù Crifto . tvi p. 186. in fin. 487. Giobbe fi lamenta che Dio

sia diventato crudele ver-- fo lui. ivi p. 356. e Giobbe riguardato da' Padri come un Profeta.

svi p. 352. Giobbe penetrato da un . continuo timor di Dio.

tui p. 370.

p. 131. Figura di quei che vivono

santamente nel matrimot. 28. p. 204 Confolazione de' giufti tribolati . . f. 20. p. 61. E' una tromba divina.

19. 0. 269. La più forte prova di Giohbe fu il rimprovero della moglie a motivo della fua pietà. 't. 14. p. 271.

Gioele Profeta in qual tempo profetizzaffe .; t. 30. p.

122. - Gingo Bisogna portare quello di Dio o quello del mondo . t. 24. p. 487.

Bella forte di chi porta il giogo del Signore fino dalla gioventà. f. 27 lament. di Geremia c. 3. v. 27. p. 243. 250. 6 Jeg.

Giogo di Gesù Cristo co-

GENERALE.

me si gusti. t. 17. p. 1.67. in princ. Giogo di Gesà Cristo, che porta piuttosto che vuol esser portato. 1. 5. p.

139.

Gioja Unica de' Cristiani consiste nel potere sperare, che il loro nome sia scritto

in Cielo nel libro di vit. 3. p. 81. in fin.

Gioja del cuore si diffonde ful voito . t. 21. c. 15. v. 13. p. 267. e 274.

Dello spirito rende il corpo pieno di vigore. ivi c. 17. v. 22. p. 305. 317. La gioja in Dio rende l'a-

nima libera. t. 9. l. I. c. 2. v. I. p. 32. Gioja dell'altra vita è la

ricompensa delle sante lagrime della vita prefente. t. 14. part: 2.

pag. 380.

La Gioja che non è accompagnata dalla pietà e dal timore Dio, è una falsa ivi p. 381. gioja. Gioja profana sorgente di sciagure. t. 15. p. 177. Vanità delle allegrezze, e delle sodisfazioni umane. t. 15. part. 2. c. 5. v. 11. . Jeg. p. 217.

Giajada Sommo Pontefice fa riconoscere Choas a Re di Giuda, che non avea che sette anni, e fa uccidere Atalia. L. 12. 1. 2. c. 23. v. 3. p. 341. ev.

21. p. 345. Dopo la morte di Giojada

Gioas si lascia pervertire dalle adulazioni de' fuoi cortigiani. 101 1. 2.00 24. v. 17. p. 350. 352. 6

Giona

Il più antico de' Profeti, di cui abbiano gli scritti.

s. 30. p. 243. E' il solo che sia stato mandato a' Gentili. 101 4 E' la figura di Gesû Cristo.

ivi p. 249. 266.

Suo coraggio facendoli gettar nel mare. IUI D.

249. e /eg. Sua dissubbidienza, e sodisfazione della medefima.

ivi p. 263. e feg. Ha egli sperato contra la speranza stessa. 101 Ha 250.

Gionata.

Figlio di Saulle abbatte I Filistei, e ne lascia la gloria a suo padre : t. q. 1. I. c. 13. v. 3. p. 130. 133. in fin. e feg.

Attacca i Filistei seguito dal suo scudiere. c. 14. v. 1. p. 139.

Il popolo impedifce Saulle di farlo morire . ivi c.14

v. 44. p. 147. 151. Fa una stretta amicizia con Davidde . ivi c. 18. v. 1. p. 196. 201. e feg.

Elogio ed effetti di questa

Manda a Roma per confermare l'amicizia co'
Romani. ivi c. 12. v.
1. p. 181, in fin.
Scrive a' Lacedemoni per
confermare l'alleanza con
loro. ivi v. 6. p. 182.
Va a Tolemaide, ove si
erano recati Alessandro
Baleo e Tolomeo Re di
Egitto. ivi c. 10. v.
58. 59. 60. p. 156.
Nero tradimento di Trisone a Gionata. t. 31.
c. 12. v. 44. p. 187.
Gionata, e suoi figli uccisi
da Trisone. ivi l. 1.
c. 13. v. 23. p. 198.

Gioppe
Tradimento fatto da quefta Città a' Giudei . t.
31. l. 2. c. 12. v. 3. 4.
p. 399. 406.

Suo porto arso da Giuda Maccabeo . ivi v. 5. 6. p. 199.

Porto di mare nella Palefina. t. 13. l. 2. c. 2. v. 16. p. 215.

Orribile malattia di questo Re di Giuda. 1.13. 1.2. c. 21. v. 18. 19. p. 334. 18 princ.

Giordano
Si divide al comando sì di
Elia, che di Elifeo. t.
12. l. 4: p. 12- 13.

Sue acque consacrate dal battesimo di Gesù Cristo. ivi p. 67. in fin.

Il Giordano figura del battesimo.

A traverso del Giordano volendo Dio aprire un passaggio agl' Israeliti, comanda loro il giorno avanti di fantificarsi. £. 7. p. 47. in fin. e seg. I Sacerdoti, che portavano

Sacerdoti, che portavano l'Arca, hanno appena posto piede in quelle acque, ch' esse si separano, e lasciano un libero passaggio. ivi p. 49. in fin. e seg.

Le acque della parte di fopra fi levano a guifa di monte, e quelle di fotto fcorrono tutte all'ingià.

Passaggio miracoloso del Giordano è figura del battesimo. 1. 7. p. 51.

Monumento inalzato dagli Israeliti nel luogo, in cui essi accamparono dodo di aver passato quesso fiume. ivi p. 59.

Monumento inalzato nel

Monumento inalzato nel luogo medesimo, in cui si era fermata l'Arca, fino a tanto che surono passati di cono d

ivi p. 60. Circoncisione

Circoncisione comandata dopo il passaggio del Giordano ivi po 64. 68. e feg.

Le sue acque santificate dal battesimo di Gesù Cristo.

ivi p. 51.

Giordano figura di quelli che sono stati lavati nelle acque del battesimo. t. 16. p. 465.

Giorni

Căttivi quali fiano. t. 24. p. 187. Festivi . ivi p. 289.

Cosa sia desiderare il giorno dell'uomo . t. 26.

I sei giorni della creazione spiegati . t. 1. p.5. Ciò che indichino . ivi

p. 51. e seg. Giosabet

Moglie del Pontefice Giojada invola Gioas figlio
di Ocozia alla crudeltà
di Atalia, che voleva
farlo uccidere . 13. 1.
2. c. 22. 2. 10. 11. p.
339.

Giosafat
Re di Giuda. Sua pietà.
t. 13. l. 2. c. 17. p. 303.
E' ripreso da Geu Profeta
del Signore per aver
fatta alleanza con un
empio Re. ivi l. 2. c.
19. v. 2. p. 313. in fin.
316.

Fa pubblicar un digiuno in tutto il suo Regno. ivi l. 2. c. 20: v.3. p. 319. Bella preghiera di questo Re. ivi v. 6. e seg. p.

320. in princ.

Armata nemica, che veniva contra Giofafat disfattafi da se stessa, ivi v.

22. 24. p. 323.

Fa pure alleanza con Ocozia, che era un empio Re, e n'è ripreso dal Profeta Eliezer : ivi v. 35. e seg. p. 325. 329.

e feg.
Giosafat non vuol accompagnar Acabbo, che voleva portarsi ad assediare Ramot, prima di confultare Michea Profeta del Signore; nè lasciò però di andarvi, quantunque il Profeta gli dichiarasse, che il successo ne sarebbe funesto. e-11.

Gioseffo
Istorico: Sua empietà . 1.
3. p. 207.

p. 134. e feg.

Ciofia
Sua nascita predetta più di
trecento anni prima . 2.
11. 1. 3. p. 203. 210.

L4 San-

INDICE 168

Santità del Re Giofia . t. 12. 1. 4. p. 259. '1

- Come Iddio gli prometteffe che morrebbe in pace, fe relto uccifo in una ivi p. 262. battaglia ... e feg.

Inclinato dalla sua infanzia alla pietà . t. 13. 1.2. c. 34. v. 3. p. 428. 434.

e fegg. E' ferito a morte in una battaglia, che diede a Necao Re di Egitto . ivi l. 2. c. 35. v. 22. 23.

p. 440. 444. e feg. Suo elogio . a 1.24. #467. Giofuè

Ha il nome, ed è la figura di Gesti Crifto . s. 4. p. 137. in fin. e feg.

Giofue e Caleb procurano di calmare gl' Ifraeliti, che volevano ritornare in Egitto . ivi c. 14. v. 6. e feg. p. 142. 149.

Tra tutti quelli, che erano usciti dall' Egitto , fono i foli che hanno ad entrare nella Terra promessa. ivi v. 20. p. 150. Ciosuè viene scelto da Dio

per occupare il posto di Mosè. ivi c. 27. v. 18. p. 276. 281. in fin. 1.6.p. 19. in fin. e feg.

Egli, e non Mest dee introdurre il popolo d'Ifraello nella Terra pro-· meffa . ivi t. 20.

E' riempiuto dello spirito di saviezza mediante la imposizione delle mani

ivi p. 387. di Mosè.

Giosuè non fa alcun comando, che prima egli stesso non abbia ricevuto da Dio . t. 7. p. 23. 60.

62. Tutta la sua gloria ripone nel dipendere da Dio mentreche un popolo intero dipendeva da lui -

ivi p. 62. A Giosuè appare un Angelo. ivi p. 66. 74 e

CERR. Il quale gli comanda di levarsi le scarpe. ivi p. 66. in fin. 76.

Giosuè tiene levato in alto il fuo scudo finche sieno uccifi tutt' i nemici . ivi p. 107.

Egli non pregagià, ma co-manda al Sole di ferivi p. 132. Sua fede . ivi. Usa crudeltà verso i Cananei per un effetto della fua pietà. ivi p. 137.

154. Nel che figura quella fanta durezza, che debbono avere i Criftiani per tutt'i nemici di loro saluivi p. 138. Egli è l'ultimo a ricever la fua porzione.

p. 219.

Parla al popolo d' Ifraello un poco prima di morire. ivi p. 251. in fin. e feg. 254-

Sua morte. t. 8. p. 24. f. 7. p. 261. 272. Sua età. ivi .

Suo elogio. t. 7. p. 27?. Per-

GENERALE. Perchè non fia di Giosuè detto quel che era detto di Mosè, il quale dopo la morte fu pianto da tutto il popolo . t. 7. p. 272.

Giosue figura di Gesu Crifto . ivi p. 19. 153. 162. 208. t. 6. p. 47.

Siccome ne ha avuto il not. 6. p. 47. Giolue ovvero Gesh figliuolo di Giosedeco Sommo Pontefice , fotto cui i

Giudei ritornarono schiavitù , condotti da Zorobabele. 1. 14. p.

23. in fin. Giovani

Amar debbono il filenzio principalmente davanti le persone attempate. t. 24. p. 68. 329. S. Gio. Batiffa

Predetto da Isaia . 1. 25. c. 49. P. 334. S. Gio, Grifoftomo

Deposto in un conciliabolo. t. 23. p. 322.

Cioventi E' una ubbriachezza della ragione. t. 22. part. I.

c. 11. v. 10. p. 162. L'ira e il piacere fono le due fonti delle sue fregolatezze . t. 22. part. 1. c. 11. v. 10. p. 162.

S. Girolamo Sua espettazione del giudizio finale. t. 19. p. 38.

Giubbileo Perchè stabilito l'anno del giubbileo . t. 4. p. 222.

In qual modo fi celebraf-

160 fe da' Giudei . t. 29. p. 189. 171. in fin. e fee.

Giude .. Benedizione data da Giacobbe a Gluda. to 2. p.

354. in fin. e feg. Da effa il tempo del Mes-

fia vien indicato . t.2. p.

E'figura di Gesà Cristo.

tui p. 358. Vuol far abbruciar Tamar.

ivi p. 271. Confessa effer Tamar meno rea di lui. ivi .

La Tribù di Giuda alla testa delle altre Tribù per combattere i Ca-

nanei . t. 8. p. 13. Cola fignifichi questo nome di Giuda. t. 18. p. 66.

Giuda Maccabeo spedisce ambasciatori a Roma, e perchè . 1. 31. 1. 1. c. 8. v. 17. p. 124. 129.

Se gli foffe lecito ricercare l'alleanza de' Romani . rvi p. 129.

Rincora i suoi, e con che. svi l. 2. c. 15. v. 11. p.

447-Sua esortazione a' suoi s ivi l. 1. c. 3. v. 18. p.53. 61. e c. 4. v. 8. p. 67. 74

Sue orazioni prima della battaglia . ivi l. 1. c. 4. v. 30. p. 70. 77. c. 7. v. 41. p. 113. l. 2. c. 15. v. 22. p. 443, 451. in fim. e feg.

Suo elogio . ivi l. 1. c. 3. D. I. p. 51.

INDIC E 370 Giuda Maccabeo sconfigge Cristiani . t. 7. p. gli Apollonio . t. 31. l. 1. 153. 162. 293. c. 3. v. 11. e 12. p. 52. Ingratitudine di questo po-In che consista tutta la sua polo, non offante tutt' i fortezza. iv. p. 92. 130. favori che ricevevano Ordina una festa per la dedicazione dell'altare. da Dio. t. 29. p. 442. Il popolo giudaico soggettato agli stranieri per aver ivi l. 1. c. 4. v. 59. p. adorato gli dii stranieri. Manda a Gerosolima una t.26. c. 5. v. 19. p. 80. Conversione de' Giudei algrossa somma, e per qual uso . ivi l. 2. c. 12. la fine del mondo. ivi v. 43. p. 405. in fin. 411. p. 171. in fin. 319. in princ. t.23. p 1 61. Sua morte. ivi l. 1. c. 9. v. 18. p. 133. in fin. 143. Orribile inclinazione di co-- Giuda Iscariote la compastoro per l'idolatria. ivi gnia de SS. Apostoli, e nepp. 198. in fin. L'abborrirono però granpare di Gesà Cristo gli serdemente dopo il loro rivì a nulla per la fua falute, perchè il cuor torno dalla schiavitù bafuo erafi abbandonato all'bilonese. t. 27. 173. in impenitenza . t. 28. p. fin. Induramento de' Giudei 224. in fin. Sonoci ancora parecchi Giuimmagine di quello di molti Crittiani . t. 26. p. da, che dopo di aver partecipato all'altare in-218. in fin. Giudei nel Criftianesimo, degnamente, e a loro adorano Dio nella sola condanna fono posseduti dal demonio, come quelprosperità . t. 18. p. 8. Da' Giudei ebbe princil'Apostolo. . t. 11. l. pio la Chiesa. ivi p. 57. 3. p. 51. Giudea e Seg. Paese montuosissimo, 1.28. Perchè dispersi. ivi p. 161. p. 467. Nel far morire Gesù Cristo simili ad un freneti-Sua edansione. t. 7. p.151. co. ivi p. 193. 266. e leg. Loro accecamento immagi-In ella si è operato il mistero della nostra redenne di quello de' Cristiañi. ivi p. 199. zione . t. 7. p. 184. Ordine del Re di Persia di Giudes Tutto ciò che avvenne al sterminare i Giudei, rivocato mediante il credipopolo giudeo non era che una figura di quel to di Ester. t. 15. part. che Dio dovea, fare per 2. c. 8. v. 5. p. 243. Εď GENERALE.

Ed ordine contrario dato in favore de' Giudei, per isterminare i loro nemici . t. 15. part. 2. c. 6. v. 8. e fegg. p. 244-247. e fegg.

Settantacinque mila uomini uccifi da' Giudei in virtù di quest' ordine.

ivi c. 9. v. 16. p. 258.

Il terrore del nome del popolo ebreo fu tanto grande, che molti abbracciarono la loro religione. ivi c. 8. v. 17. p. 246. 253, in fin. e [cs.

P. 240. 253. In pri. e jeg.
Fetta folenne ordinata tra
gli Ebret, per confervar
la memoria del giorno,
in cui si erano vendicati
de' loro nemici . ivi c.

9. v. 17. p. 258. Eglino li contentano di aver uccifi i loro nemici, fenza voler approfittare delle loro fpoglie, quantunque il Re le avesse ad essi date. ivi

c. 9. v. 16. p. 258.

I Giudei fi aftenevano dal mangiare co' pagani . t.
15. part. 1. p. 112.

Aveano in costume di lavarsi assai spesso per purificarsi dalle iniquità legali, che potessero aver contratte. ivi p. 114.

Condizione, a cui sono i Giudei ridotti per la loro religione . t. 31. l. 1. c. 1. v. 56. p. 26. l. 2. c. 10. v. 6. p. 316.

Che facciano effendo affaliti in giorno di Sabbato . t. 31. l.1. c.2. v. 34. p. 38.

In che modo si preparino al constitto. ivi l. 1. c.

3. v. 46. p. 57. 63. Perchè tanto odiati da tutte le nazioni infedeli . ivi

te le nazioni infedeli . ivi

Dadutt in una orribile miferia per aver fatto morire Ges'i Crtfto, la quale miferia è figura di quella de' Crifitani in questo mondo, e nell'altro. r. 6. p. 307.

In che confiftesse la religione giudaica. t. 19.

P. 343.

Sentimenti di timore, che aver dobbiamo penfando a Giudei. 1. 24. p. 11. Loro accecamento. ivi. Depolitari degli oracoli di

Dio . ivi .

I Giudei sono un gran argomento di timore per noi.

1. 25. c. 65. v. 13. p. 453.

in princ.

Popolo giudeo figurato da'
primi fichi, i quali non
vengono a maturità. ...

23. p. 296.

Il popolo cniftiano figurato da lecondi . ivi p. 131.

I Giudei come accecati dal loro orgoglio intorno il Meffia . ivi p. 155.

La prosperità paffaggiera

de' Giudei non è stato

che un' ombra della Religione Cristiana, e de' progressi del Vangelo. t. 30. p. 239. in princ.

Giudei, che s'impiegano a rifabbricare il tempio di Gerufalemme, ne fono impediti t. 14. pert. 11. l.1. c.4. v. 4. p. 41.45.

Vedendo rifabbricare iltempio di Gerufalemme alcuni tra loro piangevano, altri erano ia gioja, ivi p. 36. e feg.

Leggendo, o ascoltando leggere la legge di Dio, stavano in piedi: 101 l. 2. c. 9. v. 3. p. 174-

Quelli, che avevano prese mogli straniere ; acconsentirono ad abbandonarle. ivi l. 1. c. 10. v. 19.

P. 9511 loro maggior delitto, e
come la forgente di tutte le foro fregolatzaze,
era che confidavano temerariamente in fe fiefi,
e credevano con troppa
facilità di poter efeguire
quanto giuravano di fare i vil l. 2, p. 194Stato de' Giudei fino alla

fine del mondo . t. 30.

Futura loro conversione.

Loro coraggio. ivi p.

Erano la figura di Gesu Cristo. ivi p. 102. in princ.

Giudei depolitari delle Sacre Scritture per gli Criftiani . 1. 9. l. 1. c. 1.

v. 1. p. 18.

I Giudei fi gloriano delle loro opete, ed hanno infultata la Chiefa. ivi p. 19. e c. z. v. 34. p.

Loro cassigo. ivi t. 2.

v. 5. p. 35. Infedeità de Giudei ombra ed abbozzo di quella de Criftiani . t. 27. p. 311. Libertà a' Giudei accordata

da Ciro. f. 29. p. 180.
Vien loro impedito di rifabbricare il tempio ivi.
Le donne giudee ulavano
velaffi il capo. ivi p. 235.

velarli il capo sus p.235s in fin. e feg. Che popolo oggi formino i Giudei . t. 20. p. 31. Non fono che materiali

portatori della sagra Bibbia. sini Siamo Giudei, quando adempiamo i comandamenti senz' amore. sini

p. 60.
I Giudei perche scelti da
Dio . t. 3. prefac.

Loro stati diversi significati dalla verga cangiata in serpente. ivi p. 89. Loro conversione alla fine

del mondo.

466.

Giudicare
Se medesimo, e non altrui. t. 24. p. 114-193.
t. 25. c. 66. v. 15. p.

Giu

121 .

|                                                    | •                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| GENE                                               | RALE. 173 fua ttoria accadesse sotto |
| Giudici.                                           | lua ttoria accadesse sotto.          |
| Saggi quali debbano effere.                        | Manasse Re di Giuda,                 |
| t. 24. p. 96.                                      | e dopo del suo ritorno               |
| Che vogliono violar la giu-                        | da Babilonia, in cui era             |
| stizia, a che paragonati.                          | stato in prigione.                   |
| ivi p. 205.                                        | 15. part. 1. p. 13.                  |
| Schivar la menzogna alla                           | Giuditta si conserva nello           |
| loro prefenza ivi p.                               | stato vedovile, quantun-             |
| 414.                                               | que molto giovane, bel-              |
| I Giudici del popolo di                            | liffima , e ricchiffima .            |
| Dio . Loro elogio . ini                            | ivi c. 8. v. 7. p. 71. 76.           |
| p. 450.                                            |                                      |
| Qualità de Giudici . I.                            | La lua vità, dopo che ri-            |
|                                                    | mase vedova, su una vi-              |
| 3. E. 439.                                         | to di titizo di orazione             |
| Depositari della potenza di<br>Dio. ivi p. 277. in | ta di ritiro, di orazione,           |
| £ 101 p. 277. 18                                   | di digiuno e di peniten-             |
| fin.                                               | za. ivi c. 8. v. 5. 6.               |
| Sono chiamati dii. ivi                             | p. 71. 76. e feg.                    |
| p. 288                                             | Era della Tribu di Simeo-            |
| Giudici secolari sono spes-                        | ne. ivi p. 75.                       |
| lo più dissinteressati di                          | Sua vita modello di una              |
| quei della Chiesa. t.                              | fanta vedova. iui p. 76.             |
| 30. p. 291.                                        | Si è in lei anticipatamen-           |
| Sciagura de' Giudici ingiu-                        | te verificato quel detto             |
| fti. t. 25, c. 10. v. 1.                           | di San Paolo, che Iddio.             |
| p. 85.                                             | · fi compiace di scegliere           |
| Non si faccia giudice chi                          | nel mondo quanto vi ha               |
| non ha la forza diffiaç-                           | di più debole, per con-              |
| care gli sforzi dell' ini-                         | fondere quanto vi ha di              |
| quità: t. 28, p. 52.                               | più forte. ivi p. 79.                |
| Giudici stabiliti alle porce                       | Come effendo castissima po-          |
| di ciascuna città. 1.6.                            | tè formar disegno di ser-            |
| p. 170.                                            | vir d'inciampo colla sua             |
| Si debbono scegliere per                           | bellezza ad Oloferne?                |
| giudici uomini savi e ca-                          | ivi c. 9. v. 13. 88. e feg.          |
| paci, e di una nota pro-                           | Dio aggiugne uno splendor            |
| bità. t. 6. p. 13.                                 | nuovo alia bellezza di               |
| Debbono considerare se stef-                       | Giuditta, allorchè va el-            |
| si come incaricati di e-                           | la a trovar Oloferne. ivi            |
| M COME INCALICAN OF C.                             | la a liuvai Oluiciuc. Iui            |

sercitare la giustizia di

Giuditta

t. 13. p. 318.

Dio.

Giudicio Vedi Giudizio. ivi p. 97. E' più probabile, che la Non suol mangiare i cibi di

Se vi sia stata qualche men-

zogna nelle sue parole.

p. 90.

N D CE di Oloferne, e si nutre debolezza, ma il prindi quanto la sua serva cipioi d una grande foraveva feco portato . t. 15. L. 15. part. 1. p.123. Giuditta è un' eccellente part.1. c.10. v.5. p. 93. in princ. c.12.v.2. p.109.112. figura della Santissima Giuditta ottien libertà di Vergine .. INI. e p. 129. uscire in tempo di not-Protelta di non confidare in te, sotto pretetto di anse stessa, non conoscendar ad invocaré e a predosi altro che debolezza, gar il Signore. ivi c.12. ma nel braccio del Dio v. 5. e 6. p. 110. 113. e onnipotente. legg. 124. La sua umiltà e la sua fe-Le sue armi per vincere Oloferne furono la cade si sostengono icambievolmente. ivi p. 113. stità . l'umiltà, l'ora-La sua umiltà la rende dezione, e il digiuno. ivi gna di effere scelta da p. 125. Dio per liberar Ifraele, Essendoli spogliata di tutta la gloria della grande amediante la morte di zione, che dovea fare. Oloferne, ivi p. 128. Le fa superar la superbia, ne rende a Dio dopo di che poteva sollevarsi nel averla fatta, tutto l'osuo cuore per una così nore. IVI p. 124. Fa sospendere in alto sulle illustre vittoria riportata fopra un nemico così fiemura di Betulia la testa ro e così formidabile ... di Oloferne. ivi p. 139. part. 1. c. 14. V. 1. p.130. Si prepara coll'orazione, colle vigilie, e co'di-Offre a Dio le armi di Ogiuni a rendersi degna di loferne, che il popolo le avea regalate. ivi c. procurare la falute di tut-16. v. 23. p. 144. e p. to il suo popolo. 153. p 115. Sua preghiera nel momen-Dopo di quest'azione illuto, che andava a tagliar stre riprende il suo prila testa ad Oloferne, ivi mo modo di vivere, che c, 13. v. 5. p. 118. 123. era una vita di ritiro, di orazione, e di digiuferve della sua propria no . ... 101 p. 154. Dona la libertà alla serva icimitarra. jui c. 43. che l'aveva seguita nel -v. 8. e 10. p. 118. 124.

campo di Oloferne.

p. 144. in fin. 154.

15. part. 1. c. 16. v. 28.

Muo-

Sua preghiera accompagna-

ta dal pianto, ch'era

non un indicio della fua

GENERALE. Muore Giuditta in età di anni centocinque. t. 15. 144. in fin. e 154.in fin. . Suo elogio .. P. 155. Giudizio Finale dee desiderarsi. t. 3. p. -184. Rimprovero di Gesà Cristo a chi non avrà usata misericordia. t. 4. p. 165. Giudizio finale quanto fia terribile, t. 21. C. I. v. 26. p. 49. in fin. Al Giudizio finale pensarci spesso, t. 24. p. 162. Il Giudizio finale temerlo. t. 25. c. 2. v. 40. p. 33. Cosa richieggasi per andarvi con animo ficuro. ivi e u. 17. p. 34. Quanto sarà terribile. ivi c. 13, v. 6. 9. p. 101. e Segg. c. 16. v. 5. p. 117. ç. 26. p. 117. e feg. Quello che dee accadervi incomincia tutto di nella ivi c. 14. v. Chiela. 1. p. 108. Come Dio farà allora conoscere la sua gloria. ivi c. 45. v. 23. p. 308. e Jeg. . Prepararvisi. ivi c. 56. v. 1. p. 384. I veri Pastori debbono spesso farvi pensare le loro pecore .

121.c. 58. U. 7. p. 400. Immagine orribile del giudivio. ivi c. 66, v.15. p. 465. in fin. e feg. Descrizione delle armi di

175 Dio, e della moniera, con cui egli combatterà contra gli empinel giorno del luo giudizio. t. 22. part. 2. c. 5. v. 18. e seg. p. 238. in fin. Jegg.

Il giudizio finale giustificherà la condotta di Dio, che sì spesso condanna si in quelta vita. ivi e. 6. v. 9. p. 248.

La meditazione di questo novissimo utile a peccatori e a giufti . t. 22. part. 1. c. 12. U. 14. P. 316.

Giudizio finale, quanto farà tremendo. A 30, p. 95. 140. 242. 393. e Jeg. 582.

Rappresentarlo agli uomini per distaccarli dal monivi p. 130. e feg. 579.

Il giorno se ne avvicina. ivi p. 140. 580. in fin. c leg.

Vien paragonato ad uno frettojo, in cui si pigiano le uve. ivi p. 157-E' paragonato a una grande carnificina. Segni che lo debbono precedere .

Coprirà i malvagi di con-. ivi p. 289. fulione. Sua descrizione . . . . v. p.

Prevenirlo giudicando noi ivi p. 394-576. E' uno de'principali oggetti della nostra tede, sui D. 409.

Scon-

IND ICE Sconvolgimento, che nel della loro condotta, e giorno del Giudizio si della loro fede. fa:à de' pensieri e de' giup. 250. Compiagner coloro, su cui dizi degli uomini. t. 30. cadono i giudizi di Dio. p. 488. Dobbiamo paventare il rit. 30. p. 60, gore de giudizi di Dio. Trarne motivo di far sent. 30. p. 351. in fin. no una volta. Giudizi temerari frequen-409. tissimi . t. 24. p. 112. Giudizi segreti impercetti-Quei che rovinano altrui bili a coloro stessi, che fono poscia rovinati e-Dio gastiga. ivi p. glino steffi. t. 24. p. 143. 218. 219. in fin. e seg. Giudizi tremendi di Dio. Vedi Maldicenza . tul p. 94. E' difficile il giudicar de' Balta per gastigarci che Giusti. t. 25. c. 39.p. Dio ci abbandoni a noi 257. in princ. steffi. ivi p. 120. in Consolazione contra i giufin. dizi degli uomini. Considerare spesso quanto 808 e. 51. v. 4. p. 350. in fin. sieno severi. Giudizi temerari con indi-338. 356. scretezza e disvantaggio Il demonio ce ne toglie lo del proffimo. t. 2. p.57. ipavento. ivi p. 338. in princ. in fin. e feg. Adorare dobbiamo i giudi-L' uomo usa precipitazione zi di Dio , benche non ne' giudizi. 101 p. 57. in princ. 59. li comprendiamo. Giudizio temerario fopra p. 358. un falso rapporto si con-Giuliano Apostata. Suo memorabil danna un innocente. t. 21. c. 12. v. 17. p. 221. t. 31. p. 376. detto . in fin. e feg. Giuramento Chi disprezza o chi con-Non giurare, perchè il giudanna facilmente , sarà ramento conduce allo anch' egli trattato nello spergiuro . t. 24. p. 243. stesso modo. 101 6.13. Quante colpe in effo si riv. 13. p. 236. in fin: ivi p. 244. trovino. Giudizi ingiulti e maligni Quanto detestabile. 101 intorno il segreto del p. 288. cuore de' nostri fratelli . Giuramento degl' Israeiiti

non ostante la fincera protesta da loro fatta di non dare le loro figlie

in mogli ad alcun Ben-

jami-

GENERALE. t. 8. p. 273. Frudenza di Giuseppe verjamita. so i suoi fratelli . t. 2. e feg. La facilità, e l'imprudenp. 325. in fin. e feg. . za di un giuramento non Sua conformità con Gesù fono ragioni, che esen-Cristo. t. 2. p. 326 tino, dall' adempierlo. Presenta i suoi fratelli al 101 p. 272. Re . ivi p. 340, in fin. Non giurare se non nella Acquista a Faraone tutto l'Egitto. verità e con un motivo Giuseppe benedetto, come legittimo. t. 26. p. 64. Giuseppe lia figura di Gesù Cristo Da chi fosse sigurato. ivi p. 363. 19. p. 348. Immagine delle virtù di Giuleppe . ivi p. 372. Figura Gesù Cristo. Giuseppe grande senza in-6. p. 379. in princ. Giuseppe invidiato da' frateresse. Giuseppe in Egitto, cittatelli. t. 2. p. 260. dino del cielo. 265. Venduto. ivi p. 265. in P. 375. fin. Suo elogio. t. 24. De Tentato fugge . . IUI p. 469. Vedi Giofeffo . Lunga serie de' suoi mali. Giulti Afflitti tal volta con pene ivi p. 282. in fin. e seg. Sua viva fede, e sua cotemporali. t. 7. pa stanza. ivi p. 284. in 16. in fin. fin. e feg. Se il giusto si allontana dalla giustizia e com-Sua condotta tutta fanta. mette l'iniquità, morrà ivi p. 286. Giuseppe paziente immanella sua iniquità, e tutgine di Gesù Cristo. ivi te saranno dimenticate p. 287. in fin. e feg. le sue opere buone. . t. 28. c. 18. v. 24. p. 252. Suo matrimonio. in fin. p. 296. Sua elevazione nell' umi-Spiegazione di queste parole : ucciderò in te il liarfi. 101 p. 299. 11 giusto e l'ingiusto. ivi fin. e Seg. Umile nella sua grandezp. 290. e feg. Nissun giusto dee appogivi p. 300. Gloria di Giuseppe immagiarsi alla sua giustizia. gine di quella di Gesù ivi p. 410. ivi p. 301. Nissun giusto si dee assicu-Cristo. Fa mangiare i suoi fratelli rare infallibilmente sulseco lui . ivi p. 314. la certezza, che gli dà

M.

Sacy T.XXXII.

.177

ICE la sua giustizia. t. 11. fto. t. 22. part. I. c. 7. v. 27. p. 266. Le opere de giulti sono in 1. 3. p. 235. I giulti paragonandosi alla mano di Dio.. ivi c. giustizia di Dio si riconoscono peccatori. 9. v. 1. p. 281. in fin. e 12. l. 4. p. 228. Jeg. Potenza e ricchezza del Come il giusto lavi le sue · Giusto . mani nel sangue del pect, 20, p. 60. 6z. catore. t. 10. 1. 2. C. Le ali de' Giusti sono il Motivi che il Giusto di sempre tremare. doppio amore. 24 P. 45. Giusti, sono nubi viventi. c. 1. v. 17. p. 43. ivi p. 187. Giudicano se stessi per non A' giusti tocca il lodar Dio. essere giudicati. ivi p. 150. c. 12. v. 5. p. 215. Dio gastiga qui i loro pec-Cadono fette volte al giorno, e si rialzano. cati. 101 p. 172. Loro umiltà. ivi p. 267. c. 24. v. 16. p. 433. in I giusti ed i peccatori sofin. e feg. no in certo modo neces-Giusti che cadono paragosari gli uni agli altri, nati a un arco ingannacome i ricchi a' poveri. t. 30. p. 74. Caduta de' gran giusti . ivi t. 14. p. 144. Le anime de giusti sono in p. 384. L' anima del giusto è il tromano di Dio. t. 22.part. 2. c. 3. v. 1. p. 212, no di Dio. Bisogna vincer Dio per 45. in princ. Giulti oppressi qual abbiavincere loro stesse. ivi . I giusti scintillerano qual no conforto. fuoco in un canneto; giu-102. dicheranno le nazioni . Giusti sono umiliati in queivi v. 7. 8. p. 214. e sto mondo. t. 2. p. leg. 235. Tutt' i giusti della legge Il giusto compie in breve una lunga carriera. ivi vecchia appartenevano 6. 4. v. 13. p. 226. in alla nuova . t. 27. p. 302. in fin. e seg. fin. Il giusto è colui che fa I giusti che sono oppressi, debbon effer certi, che giustamente le azioni di giustizia. ivi c. 6. v. Dio non l'abbandona giammai. tvl p. 101. 11. p. 249. Non voler effer troppo giu-Giu-

IND

GENERALE. 179 falvare da effa . Giultificazione t. 30. Per cui bisogna aggiugnere p. 250. La mitericordia di Dio non le opere alla fede . 7. P. 35. dittrugge la fua giuftizia. Gradi vari della giustificaivi p. 282. zione dell' uomo pecca-Dio da noi prende i motivi della fua giuftizia. tore . t. 28. p. 444. in fin. e feg. e da Lui quella della sua bontà. Giultizia sus p. 505. In che consita. t. 24. p. in princ.

204 Combattere per la giustizia fino alla morte.

24. p. 20. Dell' uomo paragonata a

quella di Dio non è che una ingiultizia. ivi p. 176. in princ. Quanto dobbiamo stare ad

essa attaccati. tui p. 286. in fin.

Giustizia amministravasi alle porte della città. 16. p. 343.

La vera giudizia dell'uomo confifte nell' abbaffamento di uno spirito annichilato davanti a Dio. ivi p. 213.

Giustizia de' Cristiani effer dee più abbondante quella de Farisci.

27. p. 330. In che confilta la vera giuftizia . 1. 25. c: 60. u. 21. p. 418.

Tutta la nostra giustizia sopra la terra e mista di impurità. ivi c. 64.

v. 5. p. 443. e feg. Non combatter la giustizia di Dio, ma sottoporvisi . t. 30. p. 101. in fin.

La sua sola bontà ci può

Giultizia reale , non im-

putativa. t. 2. p. 12. Giustizia cui bisogna rendere in vilta.

p. 171, Giuttizia verace deriva dalla fede e non dalla legge . ivi p. 68.

Giuftizia esteriore, ed interiore . t. 12. 1. 4. p. 136.

La bellezza della giustizia non fi vede, fe non cogli occhi del cuore.

11. l. 3. p. 94. in fin. Giustizia falfa qual sia . t. 3. p. 317.

Gloria La grazia di Dio è la fua t. 5. p. 149. gloria. Dovuta al solo Dio.

24 p. 111. La vera gloria di quelli . che fono in autorità, consiste nel farsi amare. t. 14. p. 146.

Non fi può alla gloria pervenire, se non mediante la Croce. P. 504.

Godolia

Godolia, che era stato costituito Governatore della Giudea dal Re di Ba-M 2

IND ICE bilonia, è ammazzato da Grandi del Mondo . t. Ismaele. t. 28. p. 21. c. 23. e feg. p. 405. e 265. CRR. ( Goffredo Due storie raccontate da Goffredo Vescovo dí

Chartres. t. 3. p. 310. in fin. e feg. Gog

Profezia contra Gog, e Magog . t. 29. c. 38. 39. p. 458. a 478. Governo

Delle anime, nel quale la Non aver riguardo alla sola carità ci dee impegnare, e regolare, t. 5. 2. 279.

Gradi Vietati per gli matrimonj.

t. 4. p. 155. Ragioni di tal divieto. ivi. Granati

Del fommo Sacerdote, che cofa fienificaffero. 3. 2. 368. Grandezza

Di Dio. t. 24. p. 162. Vanità di tutta la grandezza umana , che va a terminare nel fepoleto. t. 16. p. 49. 77. 94 in fin. e feg. 114.

Grandezza vera confifte nell' effer sommessi a Dio . . t. 11. 1. 3. p. 42. in fin. e feg.

E' unico mezzo di innalzarsi sopra le creature è il tenersi sempre umiliati fotto il Creatore. ivi .

Grandi Con quanta circospezione dobbiamo accostarci a' Quanto abbiano da temere i Grandi di abusare della loro possanza. 1. 25. c. 17. v. I. p. 121. in princ.

Elogio de' Grandi . . t. 2. p. 233.

L'onore , che si rende a' Grandi , a chi si riferifca. t. 24. p. 43.

qualità delle persone per peccare. sus p. 46. Il solo Dio può ritenerli . ivi p. 49. in fin.

Non contender feco loro ivi p. 79. per danaro. Giudizio tremendo di Dio fopra di loro .

102. Si ricercano, perchè si ama d' ingrandirfi .

131. Si dovrebbero fuggire, perchè si diventa loro schiavo. ivi. Pericolo di accostarsi ad es-

ivi p. 132. Talvolta i Santi fteffi per, effersi loro troppo avvicinati hanno abbandonata la difesa della verità. ivi.

Dir poco alla loro presenivi p. 329. Sono più degli altri lacerati dalle passioni. p. 404. in fin. e feg.

Grandi ricchi del mondo quanto fieno infelici. ivi p. 412. in princ.

Ca-

| GENE                                                                         | R  |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| GENE<br>Caduta de' Grandi è una<br>grande tentazione per                     | -, |
| grande tentazione per                                                        |    |
| quelii che da loro di-<br>pendono. t. 13. l. 2.<br>c. 12. v. 1. p. 269. e p. | 7  |
| pendono. 1. 13. 1. 2.                                                        | I  |
| c. 12. v. 1. p. 209. e p.                                                    | I  |
| Grandi, quanto tremar deg-                                                   | •  |
| giono avanti a Dio. t.                                                       |    |
| 30. p. 360.                                                                  | _  |
| Grandi sottomessi allo stabi-                                                | I  |
| limento della fede. ivi                                                      |    |
| P. 379.<br>Vedi Re.                                                          |    |
| Grandine                                                                     |    |
| Piaga di Egitto. t. 3.                                                       |    |
| p. 131.                                                                      | 1  |
| Figura della collera. ivi                                                    |    |
| p. 174.<br>Grappolo                                                          |    |
| D' uva recato dalla Terra                                                    | 1  |
| promessa, figura di Gesù                                                     | 6. |
| Crifto . t. 5. p. 152.                                                       | _  |
| Grasso<br>Perchè Dio vietasse il man-                                        | I  |
| giarne. t. 4. p. 36.                                                         |    |
| Grazia                                                                       |    |
| Sua ubbriachezza spiritua-                                                   | (  |
| le. t. 23. p. 244. e seg.                                                    | 6  |
| 353.                                                                         | S  |
| Mirabile virtù della grazia.  t. 20. p. 173.                                 | -  |
| Errore de' Calvinisti intor-                                                 |    |
| no la grazia . t. 17.                                                        |    |
| p. 277.                                                                      | J  |
| Cirazia di Dio un puro et-                                                   |    |
| fetto della sua misericor-<br>dia. t. 28. p. 445.                            | 1  |
| Grazia di Adamo non era                                                      | •  |
| più una grazia di pace,                                                      |    |
| ma di combattimento e                                                        | 1  |
| di forza. 1. 24. p. 169. in fin.                                             |    |
| 169. in fin.                                                                 | (  |
| L'amicizia per esser Cri-<br>stiana dee passare da'sen-                      | •  |
| thema use patrate watere                                                     |    |

ALE. timenti della natura a quei della grazia. p. 266. a grazia ci converte. t. 21. c. 2. v. 19. p. 63. ' necessario attingerla come l'acqua a un pozzo profondo. 101 C. 12. v. 2. p. 213. e feg. Dobbiamo operare come se dipendesse tutto da noi; ed appoggiarci fulla grazia, come le non potelsimo nulla. 101 C. 21. v. 31. p. 387.

In ome del Signore ci è come una torre fortiffima. ivi c. 18. v. 10. p. 327. in fin. e feg.

fira ficurezza e il nostro
riposo. ivi p. 328.
La Grazia è l'essenza ed il
cuore della legge nuova.
t. 9. l. 1. c. 1. v. 1. p.

Grazie esteriori inutili senza la carità. ivi c. 19. v. 18. p. 212.

Senza il lume della grazia non si conosce il suo peccato. t. 10. l. 2. c. 12. v. 1. p. 103.

Bisogna implorar la grazia coll'affaticarsi. ivi c. 10. v. 11. p. 85.

La Grazia è quella che de pera tutto il bene in noi. t. 1. p. 71. 81.

Le Grazie ricevute sono il pegno di quelle, che si sperano. 1. 19. p. 208. Qual debito abbiamo di gratitudine. ivi p. 245.

M 3 Gra-

182 -IND ICE Grazie ricevute da Dio, La grazia a che sia parale quali non debbono gonata dalla Scrittura . mai effer dimenticate. t. t. 25. c. 26. v. 17. 166. 7. p. 60. Le Grazie c'impegnano ad E' paragonata al vino. ivi estere sempre più fedeli. c. 55. v. 1. p. 379. E al latte. t. 18. p. 99. La Grazia di Dio è di un Le grazie grandi ci accemerito infinito, perchè ha cano. ivi c. 39. v. I. costato la vita al Figliuop. 255. Aver cura di nasconderle. lo di Dio. t. 11. 1.3. p. 280. wi v. 2. p. 255. . Quanto terribile sarebbe Non si stimerebbe mai quanto merita, se l'ottenerla l'abuso, e il dispregio, non costasse fatiga. ivi. che se ne facesse. I doni del Cielo non sono c. 52. p. 362. in princ. Non vi ha che la grazia per quelli, che di riguardano con freddezza. t. che parli al cuore. ivi 12. 1. 4. p. 69. . c. 40. v. 1. p. 262. Dio non la dà, che a quei Per ricevere la grazia bifogna vuotare il cuote che sono assetati. ivi c. dall'amore delle creatu-55. v. 1. p. 378. e feg. re e di se stesso. Questa sete non è sempre 12. l. 4. p. 50. sensibile. 101 . Benche sia gratuita, fati-Cognizione della grazia. t. gar bilogna per acqui-3. p. 183. 219. 222. Suoi effetti nell'anima. ivi. starla. ivi p. 379. La differenza della grazia Si dee aspettare tutto dalla di prima e dopo il peccato. grazia. ivi p. 363. 1. 22. part. 2. c. 10. v. 2. 369. Grazia e merito. p. 290. e seg. tus p. 419. in fin. La virtù ne' maggiori pec-Dio dà la grazia a quelli catori. t. 22. part. I. che lo temono. c. 8. v. 4. p. 122. t. 4. La grazia è il sole dell' ap. 232. Non fruttifichiamo che a nima, che senza di essa è un vacuo tenebroso. proporzione che fiamo noi inaffiati dalla graivi part.1. c. 1. v.5. p.19. Vedi Riconoscenza. zia. t. 25. c. 61. v. 11. La virtù della Grazia onp. 425. nipotente apre l'ingres-Quanto sia rara, e per conso del cuore, ed ammolseguenza preziosa. c. 17. v. 10. p. 121. in lisce la sua durezza. fin. 30. p. 65. E'

GENERALE.

La Grazia è una pioggia volontaria, da cui dipendono le virtà. 1. 30. p. 121. 145.

Implorare il suo ajuto per rialzarsi, e per non cadere. ivi p. 120.

E' soave siccome la luce nelle tenebre, e la pioggia in un tempo di siccità.

E' già un averla, il desiderarla: ivi p. 131.

Esser persuaso che la medesima tutto fa in noi . ivi p. 315. 400.

Essa sola ci rende forti. ivi p. 309. Tosto s'illanguidisce, se

non abbiamo cura di farla crescere. ivi p. 400. in fin.

S. Gregorio
Nazianzeno ingannato dal
filosofo Massimo.

24. p. 125. in fin.
Guarigione miracolofa del
Padre di S.Gregorio Turonefe, che ha qualche relazione con quella di Tobia. 1. 14.

part. 2. p. 354-Guancialetto

Cosa dir voglia: mettere guancialetti sotto i gomiti, ed origini sotto il capo: t. 28. p. 193. Guarigione

Dell' anima succede a quella del corpo di Naaman Siro. 12. l. 4. p. 61. 66.

Convien riceverle dalla

mano divina. 183 \$\int\_{\text{399}}\$.

Guida

E' cosa importantissima per la salute avere una guida fedele . r. 13. p. 354.

H

Haiti

O Hajesi cui vengono refpinti gl' Israeliti, e perchè. L. 7. P. 90. 94-Haran Vedi Aran. Altre parole e nomi che principiano cols' H ritrovansi nelle loro lettere come se non ci susse s' H.

A.

Idolatria

Espressa fovente nella Scritatura colla parola fornicazione. t. 7. p. 266. t. 13. l. 1. c. 5. v. 25. p. 46. 48.

Idolatria del danaro. 1.
24. p. 141. f. 26. p. 50.
Il fole e la luna i primi
obbietti dell'idolatria degli uomini 1. 1. 10. p.

371. e feg. In che guifa gli uomini l'adoravano

E' una specie d'idolatria il lasciarsi abbagliare dalle vane grandezze del mondo. ivi p. 372. Vanità dell'idolatria, sua

follia, empietà e sue fu-M 4 ne-

NDICE t. . idoli nostri . t.25. c.

neste conseguenze . 22. part. 2. c. 13. 14. e 15. p. 318. e 342.

Idolatria Spirituale di quei, che deificano i delideri de' loro cuori, non vo-· lendo servir Dio che alla loro foggia. c. 13. v. 10. p. 324. in

princ. Quella degli avari, degli

ambiziosi ec. più rea del culto deal' idoli. c. 14. v. 8. p. 331. c. 15. v. 19. p. 342.

Paragonata alla prostituzione di una femmina.

E' stata abbattuta collo stabilimento del Vangelo . ivi p. 367.

Idolatria spirituale. 101 p. 114. 171.

Idolo Amor delle creature è ido-· latria . t. 25. 6. 1. v. 29. p. 28.

False massime sono veriidoli . . ivi t. 2. v. 9. p. 33. c. 65. v. 2. p.451.

in fin. Rigettar ciò che ci fa le veci d'idolo . IVI C. 30. v. 22. p. 195. c. 31. v. 6. p. 200, c. 40, v. 21.

p. 266. in princ. Non trattar con Dio come cog!'idoli : 101 C. 43. v.18. p. 290. in fin. e feg.

Culto degl' idoli è una stra-Vaganza. 101 C. 44. V. 6. p. 200.

Le nostre passioni sono gli-

65. v. 2. p. 451. in fin. Differenza tra Dio e gl'idoli. ivi c. 45. v. 19.

p. 308. Vanità degl' idoli . ivi c.46.

v. I. p. 311. Amor di fe stello idolatria

pericoloía. ivi c. 46. v. 5. p. 312.

Follia degli uomini di adorar gl'idoli che sono opera delle loro mani. t. 26. c. 10. v. I. fino a 16. p.121. e ∫egg. 125. e

feg. Nullità ed impotenza degli idoli e de'falfi dii.

27. part. 2. p 334. fino alla fine del Tomo. Idumea Gran gelosia fra gl'Idumei

discesi da Esau, e i Giudei discesi da Giacobbe.

t. 28. p. 335. Gl'Idumei scuotono il giogo del Re di Giuda fotto il Regno di Gioram, e restano in quello stato fino al tempo di Giovanni Ircano, che li foggiogo di nuovo. t. 12, l. 4. p.

100. 106. Loro abitazioni. p. 117. lefte , vedt Giefte .

Jezabel Vedi Gezabele. S. Ignazio

Suo bel detto. 251. Suo ardore pel martirio,

t. 29. p. 261.

Igno.

Ignoranza -Fuggir quello di cui è prosontuoia, l'ignoran za . t. 24. p. 80. Peccati d'ignoranza. 4. p. 44. e feg. Combatter l'ignoranza come la concupiscenza. ivi P. 45. Ignoranza volontaria. ivi p. 46. Ignoranza ne' giusti stessi. ivi . Ignoranza volontaria indegna di perdono. 20. p. 218. in fin. Illusioni Dell'anima durano spesso per tutto il corso della t. 30. p. 393. Immagine Di Dio cosa sia. t. I. p. 50. Non sfigurarla in noi. 24. p. 105. Immagini fante s'impugna no dagli Eretici . 1. 3. p. 272. Siccome è stata calunniata dagli Eretici degli ultimi tempi. t. 7. p. 250. in princ. Non proibite agl' Israeliti. t. 11. l. g. p. 114. t. 12. P. 224. Venerazione dovuta alle" fagre immagini. t. 27. p. 348. in fin. e Seg. Immodestia Indecenza. L'anima casta non guarda con immodeitia, non tenta alcuno e non fa nulla d'indecente.

t. 24. c. 41. in fin. p.415.

185 Impazienti Chi sieno nella Scrittura; si guardan dietro. 2. p. 77. Impazienza E' naturale all' uomo. 30. p. 368. 370. Quale ne sia la cagione. 101. Quanto disonori Dio. ivi. Impenitenza Irrita Dio più di tutti gl' altri eccessi. t. 11. l. 3. p. 18. Peccatori che invecchiano senza pensare a convert. 30. p.72. Quanto essa ci resterà colivi p. 259. pevole. Nasce dall' incredulità. ivi Imperators Che hanno abbracciata la Fede. - t. 30. p. 379. 380. in fin. mpero Qual sia il primo di tutti gl' Imperie " 1. 29. P. 46. De' Babilonesi distrutto da quello de' Persi. De' Greci, il terzo. P. 47-De' Romani, il quarto, che ha distrutto i tre primi. 101 . I quattro Imperi da che figurati nella vision di Daniele: ivi c. 7. V. 3. p. 134. 140. De' Caldei, da che significato. ivi v. 4. p. 141.

De' Persi e de' Medi, da

che

INDICE che significato . t. 29. v.

5. p. 141. in fin. e feg.

Impero de' Greci, da che fignificato . 1v1 v. 6. p. 142.

De' Romani, da che significato . ivi c. 7. v. 7. p.

142. in fin. e feg. De' Perfi da che fignificato. ivi c. 8. v. 20. p. 152.

1554 De' Greci da che significaivi v. 21. p. 152. 155. e feg.

Imprecazioni De' poveri , ascoltate da Dio. 1. 24. p. 43.

Impudenza Santa della Peccatrice del Vangelo. t. 23. p. 158.

L' impudenza va congionta " all' empietà . t. 30. p. 58.

Impudenza fanta qual fia . 1. 18. p. 260. Impunità

Non abusare dell'impunità per peccare ogni ora . t. 30. p. 409. 411. Impurità

Dell'anima, che si contempla innanzi a Dio . t. 3. p. 89. in fin. e feg. Quanto sia difficile ad e-

mendare l'impurità. t. 24. p. 246. Incamminarfi

Chi è incamminato in una vita criftiana non dee voltare il capo indietro. 1. 5. p. 113. in fin.

Incantatori Che fi lasciano mordere dal ferpente . t. 24 p. 126. Incantesimo

E' delitto grave . 1. 3. p. 300.

Incarnazione

Di Gesti Crifto . p. 365. Sciagura de' Cristiani, che poffeggono con tanta indifferenza ciocchè era stato desiderato . 1.24. p.

Il fangue solo di Gesù Cristo ha potuto cancellare i peccati degli uomini.

t. 18. p. 73. in fin. e feg. 96. Dio si è per puro amore incarnato. ivi p. 50. Incarnazione, motivo con-

tinuo della riconoscenza de' Cristiani . . 2. 17. p. 242 Il mistero della Incarnazione del Figliuol di Dio

predetto dal Profeta Baruch . t. 27. p. 313. Effetti prodotti dall'Incarnazione. t. 30. p. 401. 425. \$ 429.

Incenso Figura della preghiera . t. 4. p. 27.

Che bisogna offrire a Dio. ivi p. 53. Incenso figura della Divinità. . t. 23. p. 205.

Sua collina che fignifichi . ivi e p. 216. Inclinazione

Al male. t. 24. p. 21. In-

GENERALE. 187 Inclinazioni naturali che fembrano buene . 4. 25. 137. c. 60. in fin. p. 418.

Incredulità Di un Duce punita di morte . t. 12 1. 4. p. 94 In che modo fi cada nella incredulità . t. 30. p. 369.

Incoffanza Dell'uomo in questa vita.

t. 24. p. 185. Indifferenza

De' Mondani per la Religione . t. 30. p. 109. Indigenza

Continua riconoscerla . t. 24. p. 104. in fin. e feg. Indipendenza

Peccato de' nostri primi Padri . f. J. p. 112. Per amor dell' indipendenza effendofi l' uomo perduto , non rientrerà in grazia con Dio, fe non se mediante una continua , e volontaria di-

pendenza . t. 6. p. 133. Indipendenza da Dio è la maggiore di tutte le difgrazie . f. 12. l. 4. p. 228.

Defiderio dell' indipendenza, che orribili effetti abbia prodotti. t. 20. p.

Indifcretezza Sopportare l' indiscretezza negli amici. t. 24. p. 196.

Indulgenza Crudele . t. 30. p. 330. Induramento

Del cuore , come a per-

metta da Dio. t. 3. p.

Tre gradi d' induramento di cuore. t. 25. c. 22, v. 12. p. 143. in fin.

Caufa dell' induramento del cuore, ivi c. 24. v. 5. p. 155.

Coll' orgoglio si cade nell' induramento. ivi c. 34.

v. 5. p. 218. Gesù Cristo ci ha liberati dall' induramento di cuo-

re . ivi c. 64. v. 1. p. 343. in princ. Induramento è la pena del

peccato. t. 30. p. 67. Induramento del peccatore espresso figuratamente . ivi p. 464.

Che male ba l'effere indurito . ivi p. 479. in fin.

Infanzia Rea de' cattivi . t. 21. c. 1. v. 22. p. 46. e c.g. v. 6. p. 156.

Gradi dell' infanzia, e della follia di coloro , che non temono Dio . t. 21. c. I. v. 22. p. 47. in princ.

Infedeltà Immagine dello stato deplorabile di un' anima nata nell' infedeltà . 1.28. p. 225. e feg.

Inferno Eternita delle pene dell' inferno . t. 19. p. 105. Da che figurato l' inferno. t. 22. part. 2. c. 17. v. S. p. 386.

Specie d'inferno che il de-

I C E IND 188 Ingiustizia degli uomini demonio forma nelle in cui fempre è nascosta anime. t. 24. p. 313. Descrizione dell' inferno. la giustizia di Dio . 1:30. t. 25. c. 30. in fin. p. p. 340. Il mondo insulta i buoni . 196. c. 34. v. 6. p. 218. e i buoni un giorno inin fin. fulteranno il mondo . 2. Sue fiamme tui. Timor dell' inferno. t. 25. 30. p. 327. in fin. Immagine della ingiusta c. 33. v. 14. p. 212. in maniera, con che fi opfin. e Seg. c. 34. in fin. p. pressero i primi Cristia-I dannati vi faranno come ni . t. 22. part. 1. c. 4. un sagrificio a Dio. ivi v. 1. p. 62. Ingratitudine r. 34. v. 6. p. 218. in fin. Tutto è quivi senza ordi-E' mortale all'anima . 1.4. ne , e nel tempo stesso ₽• 37• con ordine. ivi c. 34. v. Ingratitudine degli uomini verso Dio . t. 6. p. 129. Ingratitudine de' Cristiani · 11. p. 219. c. 66. v. 24. p. 468. I supplici de' dannati sapiù rea di quella degli ranno a' Santi un moti-Ifraeliti. ivi p. 131. vo di lodar Dio. ivi c. Ingratitudine verso Dio . . 66. v. 24. p. 467. in fin. t. 24: p. 47. Verso coloro che ci hanno Dio ci mostra talvolta l' inferno spalancato, perfatta plegieria . ivi p. chè in esso non precipi-303. tiamo. 10. t. 30. p. 259. Infingardaggine Ingratitudine, quanto Dio l'abbia in orrore. t. 25. La mano dell' infingardo c. 5. v. 1. p. 49. c. 17. farà tributaria. t. 21. c. v. 10. p. 121. in fin. 12. v. 24. p. 212. 225. 42. v. 13. p. 283. c. 65. Vedi Pigrizia. v. 1. p. 450. in fin. e feg. Ingiurie Essa rovina tutto il bene Perdono dell' ingiurie . t. in noi . ivi c. 17. v. 10. p. 121. in fin. c. 27. v.2. 3. p. 292. . Ingiusti p. 171. E' difficile non invidiare Veder ne' giudei quanto la potenza degl' ingiusti. sia da temere. ivi c. 52. t. 24. p. 90. in fin. p. 362. in princ. Ingiustizia ... c. 65. v. 13. p. 450. e Contra al prossimo quanto .. castigata da Dio. t. 24. Essa è ordinarissima. ivi p. 64. 6, 63. v.7. p. 438. L

L'ingratitudine è più infopportabile in quelli che hanno più ricevuto . . 25. c. 65. v. 1. p. 450.
Ingratitudine , detestata da Dio . t. 22. part. 2. c. 16. v. 28. 29. p. 351.
Che sarà della speranza dell'ingrato . ivi.
Ingratitudine figlia dell'or-

Ingratitudine figlia dell'orgoglio, forgente di molti peccati. 1. 9. l. 1. c. 12. v. 8. p. 125.

Inaridice la forgente della grazia. ivi c. 14. v. 35.

p. 151. Ingratitudine è la causa

principale della riprovazione. t. 30. p. 108. Quanto essa ci rende colpevoli. ivi p. 178.

Dimenticanza delle opere di Dio. ivi p. 406. Essa è indegna di miseri-

Dimenticanza delle grazie di Dio. ivi p. 557. in

princ.

Quanto Dio voglia che fuggiamo la ingratitudine. ivi p. 313. in fin. e len.

feg.
L' ingratitudine è propriamente l'empietà, ivi p.
465.

Ingresso

Difettoso de' sacri ministri.

Innocenza

In quelli che vengono efaltati nella Chiefa . t. 24. p. 267.

Certe cole pajono innocenti, e fono ree ivi p.

Inquietudini

Da fuggirsi. t. 24. p. 286. Inquietudine castigo di Dio.

t. 4. p. 232. Insetti

Come abbia ad adorarli Dio, veggendo gl'insetti. t. 1. p. 20. e seg.

Insidie
Se sono nella guerra permesse.

t. 7. p. 105.

Infabilità

De' pensieri . t. 24. p. 233. Instruzione . Vedi Istruzio-

Infulto -

Di cui Dio si servi riguardo al primo uomo dopo del suo peccato . t. 11. l. 3. p. 274. in fin.

È che usa Elia riguardo a quattrocentocinquanta
Profeti del Baal ivi p.
275.

Intelligenza

Ricompensa della Fede. t.
1. p. 164.

Intemperanza

Come vietata da Dio . t.4.
p. 37. 147.
L'intemperanza uccide una

moltitudine di persone.

Intenzione

Rettificata l' intenzione, quando non è diritta.
t. 25. c. 40. v. 3. p. 263. c. 44. v. 1. p. 298. c. 62. v. 10. p. 430. in fin.

Dio giudica le opere dall' intenzione ivi c. 58. v. 1. p. 398.

Averla pura nel bene che si fa. c. 30. p. 74. in fin.

feg. Non

199 I N D I C E Non conosciamo quel che prese di

Non conoleiamo quel che ci faccia operare l'intenzione . f. 30. p. 393.

Esaminar bene qual sia il nostro fine in quel che facciamo. ivi p. 419.

Come ponga in discordia le famiglie, e gli amici. t. 1. p. 2y2. in fin. e

feg.
Interesse occulto ci rende
schiavi de' potenti del
mondo . r. 24. p. 219.

Dobbiamo ipesso rientrare in noi itessi . t. 24. p. 330.

Inverno
Di che figura, t. 23. p.
125. 130.

Invidia
Caino non poteva fopportare la virtù di Abele.
5. 24. p. 101.

L' orgoglio produffe nel demonio l'invidia. ivi, La fantità defta l'invidia, l'invidia finità defta l'invidia, l'invidia fufcita nemici, contra i faut i, i nemici li travagliano, i travagli gli formano la loro fantificazione e la loro corona. 1.22. par.l.1.

p. 65, Invidia è una passione, da cui sono attaccati per sino i Santi. f. 5. p.127. e seg.

Bei tratto di S. Bernardo, su tal proposito. ivi p. 129. in princ.

Quei che dobbiamo fare per liberarei dalte forprese di una tentazione tanto pericolosa. t. 5. p.

Pretendere che i Santi non fiano invidiati, è defiderare che non fiano Santi. 6. 22. part. 1. 6. 4. v.

4. p. 65. Effetti dell'invidia . r. 9. l. 1. c. 18. v. 11. p. 203. c. 26. v. 19. p. 250.

L'invidia e la putredine delle offa. t. 21. c.14. v. 30. p. 202. in fin. Qual effetto produca l'in-

vidia nell'anima . 1.30. p. 155.

Per l'invidia i figli di Giacobbe vendettero Giufeppe loro fratello. 1.22. part. 1. c. 14. v. 4. p.65. Per l'invidia Saulle perfe-

guito Davidde. ivi e t. 9. p. 203. 280. in princ. Per invidua i Giudei crucifillero Gash Crifto. 102.

fissero Gesù Cristo. 1.22. part. 1. p. 65. L'invidia è nemica della carità. ivi part. 2. c. 6.

v. 25. p. 25.5. Essa ha reso i Giudei figli del demonio, e come le mani del demonio per commettere la uccisione di un Dio. 1. 22. part. 2. c. 2. v.24.

p. 209. Inseparabile dall' orgoglio, che la produce. ivi c. 10. v. 3, p. 292. e part-1. c. 4. v. 4. p. 64.

Per l'invidia Caino ammazzo Abele, ivi p. 64. in fin, e seg.

Per

GENERALE. L' ira è prodotta dall' or-

Per invidia Esau concepì un mortal odio contra Giacobbe . t. 22. p. 65. Inumanità

Il farsi beffa della miseria altrui . t. 4. p. 180. Invocazione

Qual effer debba per effer vera. t. 24. p. 28. t.37. p. 148, 409.

Joppe Vedi Gioppe . Iperbole

Figura ordinaria nellaScritt. 16. p. 102. Ed affai confueta ne' Profeti. t. 28. p. 399. Ipocrifia

Dello spirito, e del cuore. t. 22. part. 2. c. 1. v. 2. 5. p. 16. 19.

Ippocrisia del cuore più che dello spirito . £, 24. p. 22.

Ipocriti

Paragonati agli struzzoli, agli spinosi e agli avvoltoi . t. 25. c. 34. v. 11. p. 219.

Il cuor dell' nomo fi maschera a se stesso. IUI . c. 66. v. 15. p. 466. Ira

D' impazienza e di zelo. t. 22. part. 1. c. 7. v. 4. p. 97.

ultima è migliore del ivi . L' ira nasce dall' orgoglio .

ivi c. 7. v. 10. p. 102. in fin. e Jeg.

Ripola nel feno dello stolto. ivi. E' la rovina dell' uomo.

s. 24. p. 21.

goglio . t. 24. p.21. L' ira di Dio lungamente ei la conferva. ivi p. 50. Rimettersela spesso avanti

ivi p. 70. gli occhi. Ira delle donne. IVI D. 102

Nasce dall' orgoglio. p. 295.

Ira di Dio sopra i malvagi. ivi p. 399. Ira di Dio . Ringraziario

per essersi adirato contro di noi. t. 25. c. 12. v. 1. p. 96.

La maggior ira di Dio è il non adirarli più . ivi c. 26. v. 10. p. 165.

Dio si ricorda della sua mifericordia nel furor dell' ira sua. ivi c. 16. v. 1. p. 116. c. 27. v. 2. p.

Giultizia e sapienza di Dio ne' suoi gastighi. ivi c. . 18. v. 4. p. 125. c. 23.v. 1. p. 149. c. 28. in fin. p. 179. c.34. v.11. p.219. c.37. in fin. p.243. c. 48. v. 10. p. 326.

Quanto sia tremenda l' ira di Dio. 101 C. 42. U. 13. p. 283.

Per sua misericordia soltanto la fa cessar da noi. ivi c. 48. v. 9. p. 325. in fin. e fer. Ira di Dio ne' suoi gasti-

ghi. 1. 30. p. 61. in princ. 381. Egli abbandona gli empi a loro stessi.

183. in fin. s feg.

Quanto sia spaventevole . l' ira . t. 30. p. 227. I veri pastori la rappresentano come terribile; i falli al contrario. 101 t. 337. in fin. e feg.

Il demonio ci fa credere che Dio mai non si adiri. t. 30. p. 338.

Essa è sempre accompagnata dalla mifericordia . ivi p. 374. in fin. Ira di Dio su i buoni è lieve e paffeggiera. sus p. 441.in princ.

Iride Immagine di Gesù Crifto. e della fua grazia. 1. p. 245. in fin. e feg.

Ifacco Suo nome significa gaudio. t. 2. p. 95. Viene spoppato . ivi p. 97.

Immolato ful Calvario. ivi p. 105. Non è meno ammirabile

di Abramo. ivi p. 113. Sua immolazione, immagine del SS. Sacramen-

to. ivi p. 114. Come s' immoli Isacco in ivi p. 116. in ilpirito .

princ. ivi p. Spola Rebecca.

Suo amore per Esau. ivi p. 156. E' ricco in beni, ma più in virtu. ivi p.

164 Sua morte, fue virtu. ivi

p. 246. e feg.

Ifaia -Paragonato con Mosè nella fua vocazione. 3. p. 106. in fin. Ifaia Profeta di stirpe rea-

le. t. 12. 1. 4. p. 197.

Antica tradizione riferita da' Padri , che sia egli stato segato in due parti con una sega di legno per comando di Manasse Re di Giuda. 254.

Pentimento di Manasse di aver fatto legare per luo comando quelto Profeta in due parti con una fega di legno. f. 15.

p. 32. Isbolet

Figlio di Saulle è fatto Re d' Israello. t. 10. 1.2. c. 2. v. 8. p. 20. Ifdraeliti Vedi Ifraeliti.

Ifmaello Isacco, legge vecchia, leg-ge nuova. t. 2. p. 93. Morte d' Ismaello. p. 149. in fin. e feg.

I/maeliti Nominati poscia Saracini. t. 26. p. 40.

Ifopo Che cola figuri. p. 320.

I/raeliti Moltiplicati nella perfecut. 4. p. 127. zione. Dell' Egitto, figura della Chiefa. t. 3. p. 58.

in fin. e feg. Prendono in prestito l' oro degit

GENERALE. degli Egiziani . t. 3. p. 167. in fin. e feg.

Gl' Ifraeliti di chi sono figura sortendo ricchi dall' Egitto. ivi p. 171. Quanto tempo dimerarono

nell' Egitto . ivi p. 172. e feg.

Numero degl'Ifraeliti ufciti dall' Egitto . ivi p. 172. Come Dio li guidava nel

deserto. tut p. 193. Non andarono tolto nella Terra promessa. sus

p. 218. in fin. Loro ingratitudine contra ivi p. 201. Mosè.

243-Tutto Ifraello formato dalla fola famiglia di Giacobt. 19 p. 349.

Se nell'uscire dall' Egitto abbia potuto feco portare le ricchezze degli Egiivi p. 350.

Schiavità del popolo Ebreo in Babilonia predetta ne' suoi salmi da Davidde . t. 28. p.

18. Ifraeliti dimorano quafi un anno intorno al Monte Sina. t. 5. p. 102. in

princ. Per le loro mormorazioni sono condannati ad andare erranti quarant' anni nel deserto . ivi p. 10. in fin. e feg.

Desiderano di mangiar carne, e fospirano le cipolle, e i pesci di Egitto. 1.5. c. 11. v.5. p. 106. in fin e feg. 112.

Sacy T.XXXIL

193 Gl' Ifraeliti fi naufeano della manna.

112. in fin. Dio fa loro calare de cotorni, e poscia li punifce . ivi p. 111. 120. Vogliono scegliersi un Ca-

po che li riconduca in Egitto. 'ivi c. 14. v. 4. p. 142. 147. e feg.

Sono disfarti da Arad Re de' Cananei. ivi c. 21. p. 216.

La nuova mormorazione è punita con morficature di ferpenti. ivi p. 217. 221.

Cadono nella fornicazione, e pell'idolatria. e. 25. p. 257. 259. e feg. Non effendo più di dodici-

mila tagliano in pezzi i Madianiti , i quali da prima gli aveano messi in fuga, benchè fossero secentomila. 318.

Ifraeliti fono dati in preda a' loro nemici, affin di far loro sovvenire di aver abbandonato Dio. t. 8. p. 30. 144.

Effendog imparentati co' Cananei, cadono poscia nell' idolatria. ivi m 34.

Indulgenza degl' Ifraeliti verso i Cananci è per effi un' occasione di caduta, e di rovina. 101 p. 22.

Gl' Israeliti in numero di quattrocentomila fono due volte battuti da'Benjapaminiti, che non erano che venticinque mila. t. 8. p. 262. in fin. e

Jíraeliti usciti dall' Egitto a motivo delle loro mormorazioni condannati ad andare vagabondi per lo spazio di quarant' anni nel deserto, ed a quivi morire . 1. 6. p. 18.

Non affalgono gli Amorrei fe non dopo di aver chiesto loro il passaggio.

ivi p. 30.

Sembra che eglino fiano ftati affezionati a' beni terrestri meno di una moltitudine di Cristiani.

Gl' Israeliti dandosi al bel tempo e all' idolatria, mentrechè Mosè era sul monte, in cui conversava con Dio e intercedeva per loro, figuravano i cattivi Cristiani. ivi p. 100. in princ.

Cola fignificasse il cibarsi che facevano di una parte degli animali da loro offerti in sagrificio...ivi

Quel che dovea fare un liraelita, e quel che dovea far fare a una donna da lui presa in guerra, prima di fposarla. ivi p. 128. e seg.

La loro religione non era che un passaggio alla religione crissiana. ivi

p. 287. in fin.

I C E
Ifraeliti cadono nella fornicazione, e poscia nell'
idolatria . t. 7. p.
246.

Israello chiamato il pris mogenito di Dio.

26. p. 42. in fin. Ifraeliti originari dalla Cal-

dea . t. 15. part. 1. c. 5. v. 6. p. 43.

Indio apre ad essi il mare dopo che furono usciti dall'Egitto. ivi c. 5.

Non furono abbandonati

in potere de loro nemici, se non quando irritarono Iddio co'loro peccati. ivi c. 5. v. 18.

p. 37. in fin. e feg.
Furono fempre disposti a
mormorare contro di
quelli che li conduce-

vano ivi p. 66.

Esti figuravano in questo un gran numero
di Cristiani che perdono
il coraggio ad ogni menoma tentazione. ivi

p. 66.

Ifraeliti condotti nel deferto da una colonna di nube nel giorno, e da una colonna di fuoco nella notte.

1. 14. part. 1.

1. 2. c. 9. v. 12. p. 176.

Cibati colla manna pel corfo di quarant' anni ivi v. 20. p. 178. in princ. I loro abiti non fi logora-

rong in tutto questo tem-,
po. ivi v. 21. p.
1784

GENERALE. Istacar dote de' Giudei . t. 31. Benedetto da Giacobbe . t. v. 27. p. 184. 2. p. 356. Ladri Significato di questa bene- Cosa signification nel lindizione. ivi . guaggio della Scrittura. t. 30. p. 306. 465. Se lecito sia uccidere i lat. 3. p. 338. Labano Lagrime Incessante sacrificio delle Inganna Giacobbe dandoorazioni e delle lagrime gli Lia in vece di Rafante. t. 4. p. 42. in chele. t. 2. p. 193. fin. Accordo tra lui e Giacob. Sante. Piagner più la perivi p. 204. dita delle anime che de' Sua ingiustizia verso Giat. 25. c. 16. v. cobbe . 101 p. 215. € 9. p. 117. in fin. e fel. E' immagine degli amatoc. 24. v. 16. p. 156. Forza di queste lagrime. ri del mondo. ivi p. ivi e c. 33. v. 7. p. 212. Dio consola quei che pian-21. Labbra gono. ivi c. 25. v. 8. Cosa faccia la bellezza delp. 160. c. 54. v. 9. p. 374. le labbra. t. 23. p. c. 61. v. 1. p. 423. in. 192. in fin. e feg. princ. Della Chiesa. ivi p. Gemere per gli peccatori. Dello Sposo paragonato a' piagner gli abusi del maggigli. ivi p. 280. in gior de Sagramenti . ivi fin. e feg. c. 66. v. 3. p. 463. Lagrime sante de peniten-Lacci Innumerabili tende il det. 30. p. 131. 395. monio alle anime. Colle lagrime lante, che si 20. p. 254. in princ. 353. in fin. e seg. 359. seminano in questa vita, fi raccoglie l'allegrezza Il demonio, ed il mondo eterna. ivi p. 276.in fin. di continuo ci tendono Sono una semenza. lacci. t. 24. p. 89. p. 340. Lacedemoni Piagnere i disordini della Da chi discesi. t. 31. /. Chiesa. ivi p. 277.

Dobbiamo sempre piange-re e temere all'aspetto

delle nostre colpe, delle N 2

I. c. 12. v. 21. p. 191.

Lettera di Dario loro Re ad Onia fommo Sacer-

INDICE rentazioni e de' giudizi. lo alimentavano se stessi, ma supplivano il bisoche Dio ci minaccia. t. gno degli altri colle lo-24. p. 223. Non impiegar le lagrime, ro astinenze. . t. 24. D. che a piangere i fuoi pec-406. in fin. Ognuno è obbligato a la-- t. 28. p. 138. Tamech vorare. 101 p. 408. 118 Introdutte, la poligamia. princ. Lamech animazza Caino. Vedi Fatiga . Lebbra De' Giudei diversa da quel-101 p. 7143. la de' tempi nostri. Lamich lara vendicato fettanta volte serte che si-4. p. 114. 10: p. 148. Immagine del peccato. iui gnifichi. Lana Figura della sensualità. t. I Sacerdoti ne erano i giudici . 28. p. \$32, Lebbra dell'anima è il pec-Latte Liquor proprio a conciliare cato, e il maggiore de'. peccati, cioè l'eresia e il fonno. t. 23. p. lo scisma. 242. t. 6. t. Figura mirabile della gra-258. ivi . Lecito Zia . Lavar Ci dobbiamo privare vo-Le mani nel sangue de'pec-Iontariamente delle cose carori cola fignifichi . . lecite per timore di non cadere nelle illecite. t. 18. p. 153. Lavoro 15. p. 113. in princ. Dio vuole che gli uomini Legare fuggano l'ozio, e si dia-Legare la bocca a' buoj. Spiegazione delle seguenno ai lavoro. ti parole : Non legheras p. 69. Dio impose per pena ad Adamo, e a tutt' i suoi 6. p. 267. successori il lavorare. ivi. Legge L'agricoltura dee preferirli Vecchia, e legge nuova. tra gli altri lavori, che t. 2. p. 98, 272. l'avarizia, e la vanità, Legge vecchia abolita dalper la morbidezza degli la nuova. t. I. pa uomini ha introdotti nel Legge proporzionata a'Giumondo. t. 24. p. 69. Lavoro umile. t. 1. p. 80. dei . 1. 3. p. 15. Col lavoro delle loro mani Sua utilità. 101 p. 21. gli antichi Solitari non soin fina e Jeg. DifGENERALE.

IVE

Differenza della vecchia e della nuova legge. t.g. p.

Legge di timore.

1. 281. in princ. Legge eterna di Dio. ivi p. 254. in fin. e feg.

Legge giudaica in che difettola. t. 20. p. 130. Legge cristiana opposta all'

amor proprio dell'uomo. ivi p. 162. e feg.

La legge nuova è impressa nel cuore, dove che l'antica non era scolpita che sulla pietra. t. 26. p. 349. in princ.

La legpe antica non prometteva che beni temporali ; la nuova promette beni eterni. IVI

p. 363.

La maggiore di tutte le sciagure è quando non ci ha nè legge nè Profet. 27. p. 236. in princ.

Quando giovi la cognizione della legge.

Cercar la legge di Dio non per conoscerla sola mente, ma per praticarla . t. 24. p. 30.

Dispregio che si fa della legge di Dio: t. 30. p.

La legge senza l'unzione della grazia non fa che de' prevaricatori. ועו

p. 3-8. La legge da se medesima non è stata che una occasione a un maggiore aumento del peccato. t.

27. p. 298.

Legge nuova è una legge tutta di spirito e di fede. t. 7. p. 17.

E' d' uopo meditare continuamente la legge Dio. 101 p. 14. 20. Dio siccome superiore alle

leggi può ad esse fare eccezioni, quando a lui piace. 101 p. 34.

Legge e Profeti, cui Gesù Cristo non è venuto 2 distruggere. t. 6. p.

Legge vecchia scolpita sopra pietre, e legge nuova scolpita ne' cuori. ivis p. 287.

Quella comandava ciò che non poteva far adempieivi p. 289: in fin. e feg.

Legge di fuoco è la legge di amore. ivi p. 375.

in princ. Legge non si compie se non portando gli uni il peso degli altri. t. 14. p.

132. La legge nuova era occulta nella legge vecchia. la legge vecchia le stata scoperta nella nuot. 23. p. 361.

Lo spirito della legge vecchia era il timore, e lo spirito della nuova è l' amore . . t. 12. 1. 4. p. 213. in fin. e feg.

Leggerezza Dio vuole che si schivino la negligenza e il can-N<sub>3</sub>

195 INDICE giamento, che vengono da leggerezza. t.-24. p.

Di mente, vuoto di cuore. Quali ne siano i contrasfegui. ivi p.

224. Contra quelli, che non hanno alcun principio nel cuore. ivi p.

339. Non bisogna per leggerezza secondar la corrente.

t. 3. p. 305. e feg. Dio odia la leggerezza, e l'incostanza. t. 4. p.

Legione

Cristiana cognominata la fulminante, e perchè. t. 7. p. 130. in princ.

Leoni Da cui sono tormentati per la loro idolatria i popoli dell' Affiria spediti da Salmanazar ad abitar la Samaria in vece degl'Ifraeliti . t. 12. 1. 4. p. 207. in fin. e feg. 213.

e feg.

Letti Spiegazione morale di quelle parole : Dio mio tu hai tutto rivoltato il fuo letto in tempo della sua infermità . 2. 17. p. 383.

Coltume degli Antichi di di mangiare coricati su i t. 15. p. 174. Ciò era provenuto dalla morbidezza. ivi .

Descrizione del modo, con

cui gli Antichi fi cori-

cavano per mangiare. t. 15. p. 174. Lettura De' libri santi è l'effetto

di una verace pietà. t. 3. p. 60.

Levatrici Vedi Menzogna . Levi

La tribù di Levi non ebbe terre a sua porzione, ma il Signore fu la fua eredità. f. 7. p. 248. Ogni sua occupazione doveva esfere consecrata al servizio del Signore. ivi. Si assegnarono a' Leviti in ciafcuna tribù cerre città da abitare ivi e p.

231. Delitto di Levi riguardo a' Sichimiti riparato da' luoi discendenti. 1. 12.

D. 41. e feg. Leviathan

Che cola tienifi.hi nel fenso litterale, e nel fenso Spirituale. t. 16. p. 466. 473. e feg.

Leviti Loro zelo. t. 3. p. 403. Levita taglia in dodici parti il cadavere di fua moglie oltraggiata da' Gabaiti, e ne spedisce una parte a ciascuna Tribù. t. 8. p. 247.

Leviti non erano ammesti al ministero del Tempio fe non a l'età di anni t. 12. l. 1. c. 23. v. 24. p. 159. 251. Leviti. La loto tribu è de-

stinata al culto del tabernacolo , 8. 5. p. 23. Ra-

GENERALE .. Ragione di una tale scel-

t. 5. p. 40. ta. Sono presi in luogo de'primogeniti degl'Ifraeliti.

sus c. 3. p. 40. Non pallano se non se di anni trenta, all'esercizio

delle funzioni del loro ministero . ivi p. 48. e fee.

Come fi dee intendere quel che è detto al capitolo 8. versicolo 24., cioè che di anni venticinque entreranno nel tabernacolo, ivi p. 86. 87. e feg. 48.

Confecrazione de' Leviti .

Relazione de Leviti dell' antica legge co' Diaconi della nuova. ivi p.

87. Dio vuol effer la loro porzione, che essi non entrino parte della Terra promessa. wi c. 18. v. 20. p. 184. in

princ. 186. in fin. e feg. E' loro destinata la decima de' beni degl' Ifraeliti . ivi v. 21. p. 184. 188.

Loro ministero è un'immagine di quello della Chiefa. ivi p. 186. e feg.

Esti debbono pagare al Sommo Pontefice le decime di tutte le loro decime . tui p. 186. e feg. Lia

Matrimonio di Lia e Rachele è pieno di misteri, 6, 2. p. 194. e feg.

Giacobbe teneva in difpregio Lia. t. 2. p. 193. in fin. e feg. "

Partorisce de' figli, ed el la gli da i nomi . ivi p.

194.

Liberta Dio rende libera l'anima da lui convertita.

30. p. 299. Libertini

La cui forza di spirito d una forza vana , e un indizio di debolezza. & 8. p. 207. in princ. Libro

Qual motivo dee indurre a compor libri . . . . .

31. p. 271. in princ. Secondo libro de' Maccabel rigettato per apocrifo dagli Eretici. ivi p. 272. 411. 453.

Vedi la prefazione del t. 31. p.4. e Segg.

Regole, che seguir debbo-- no coloro, che compongono libri . t. 22, part. 1. c. 12. v. 11. p. 175. in fin.

Non si finisce mai di moltiplicar i libri . ivi v. 12. p. 176.

Libro de' vivi cosa sia. t. 18. p. 269. in fin. e feg. L'bri Santi . Come bisogna lezgerli . t. 24. p. 12.

Uomini grandi della Chiefa riserbati nel compor t. 24. 2. 206.

Lievito

Preso in buona parte significa la carità, o sia l'a-N 4

INDICE 200 . me- di Dio . . s. 4. p. no in peccato . f. 25. p. 302. Lievito preso in mala par-

te figura la corruzione, doppiezza , P acerbità. Di malizia; pani senza lie-

t. 3. p. 177. 190.

Limbo Luogo, dove le anime degli antichi giusti afpettavano la venuta di Gesù Crifto . t. 16. p. 185. 220.

Limofina Bisogna cercare con diligenza quelli che hanno bifogno del nostro foccorfo. t. 10. 1. 2. s.

17. v. 29. p. 162. Vedi Poveri .

Vedi Elemofina . . . Limofina . Accompagnar. dee il digiuno . t. 25.

c. 58. v. 7. p. 400. Limoline orgogliole rigettate da Dio. ivi p. 401.

Limolina spirituale . ivi c. 58. v. 10. p. 401.

Vantaggio della limofina. t. 24. p. 39.

Necessità di farla. . ivi . p. 123. e feg. Limofine alle persone di

. pietà. ivi p. 194. Regole per ben fare la li-· molina · tvi p. 142. Tre vantaggi della limofina. ivi p. 172. 301.

in fin. e Jeg.

Limofina di quelli, che fo-

La limofina effer dee proporzionata al fuo bene.

ivi p: 142. 322. Di quelli che afpettano a far limolina alla morte.

ivi . Moltiplicar le limofine se-

condo i peccati. p. 143. I due danari della Vedo-

va del Vangelo furono più accettevoli a Dio, che non i gran doni de' ricchi . . f. 26. p. 138. Due condizioni per la limofina fi richieggono.

t. 28. p. 256 ... Motivo della limpfina . t. 12. 1. 4. 2. 50.

Sua forza per distruggere il peccato. ivi l. 4. p.

Daniele configlia Nabuccodonofor a redimere i fuoi peccati colle limofine. t. 14. p. 287.

Come la limofina liberi dal peccato. Iddio efige che i ricchi affistano i poveri , perchè si rendono degni della divina sua misericordia.

ivi p. 359. E' un gran tesoro nel giorno della necessità . 14. part. 2. c. 4. v. 10.

p. 283. 287. Dobbiamo farla di un be-

ne che fia nostro, e non male acquistato . ivi p. 286.

GENERALE. Virtu della limofina . 1.14. Ciò che dee ritener la linc. 12. v. 8. 9. p. 356. gua . 1.24. p. 242. in 360. fin. Lingua

Divisione delle lingue . t. 1. p. 351. 359. Lingua ebraica. 101 P.

350, La lingua corrompe tutto il corpo. t. 4. p. 135.

in fin. Lingua, sua intemperanza; peccati di parole. ive

p. 135. in fin. e feg. torno alla lingua. t.

18. p. 105. in fin. Causa della divisione delle lingue . ivi p. 139.

Chi custodisce la lingua custodisce l'anima sua. . t. 21. c. 13. v. 3. p. 231. in fin. e feg.

Il Signore dee governarla. ivi c. 16. v. 1. p. 289. in princ ...

Le viscere dell' uomo saranno riempiute del frutto della fua bocca, ivi c. 18. v. 20. p. 332. in fin. e Jeg.

La morte e la vita fono in fuo potere. ivi c. 18.

v. 21. p. 333. Chi la custodisce, custodifce l'anima fua da' maggiori mali, ivi c. 21. v. 27. p. 386.

Vedi Parlar poco.

Lingua. Quanto fia da temere . f. 24. p. 193. e feg. 235. in fin.

Pefar le sue parole. svi p. 225. # 30%.

Peccati della lingua. p. 244. 268. La lingua eccita, o acche-

ta le contese. p. 295

Tutto dipende dalla lingua o feorretta o castigata. ivi p. 374.

La lingua ben regolata è la ricompenía della virivi p. 486.

Bel detto di S. Jacopo in- Il linguaggio effer dee così cristiano come la Fede. t. 9. 1. 1. c. 2. v. 3. p.

> La lingua uccide tal volta più persone che la spada . f. 10. c. 20. v. 1. p. 108. in princ. t. 24. c. 28. v. 16. 22. p. 205. s Seg.

Lino E' immagine della purità. t. 28. p. 532.

Lifimaco Sostituito a Menelao suo fratello, e perchè. 31. 1. 2. c. 4. v. 29. p.

294. Odiolo per gli fagrilegi, ed uccifo in un tumulto populare. 101 C. 4. v. 39. p. 295. in fine a

Liti Perisolofe . f. I. p. 201. . & feg.

T.ode Di Dio : l'allegrezza del giusto compreso da gratitudine è il vedere lodare

| 202                         | I C E                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| dare Dio colle parole e     | forgente de' suoi mali                           |
| colle opere. 1. 17. p.      | t. 1. p. 294.                                    |
|                             | Las Colva Cagan a same                           |
| 224.                        | Lot salva Segor, e teme                          |
| Le lodi degli uomini sono   | perirvi. 1. 2. 70.                               |
| un laccio pericolosissimo.  | Se abbia potuto esporre le                       |
| t. 16. p. 161.              | proprie figlie . ivi p.                          |
| I di Dia gampariana         |                                                  |
| Lodi di Dio occupazione     | 72.                                              |
| de' Beati. t. 19. p.        | Moglie di Lot, i fuoi i-                         |
| . 126.                      | Moglie di Lot, i suoi i-<br>mitatori. ivi p. 75. |
| Lode seguace dell' amore.   | Sua ubbriachezza non è                           |
|                             |                                                  |
| t. 20. p. 223.              | senza colpa. ivi p.                              |
| Donde il costume di lodar   | 78.                                              |
| - Dio sette volte il gior-  | Lot giusto ivi p. 79.                            |
| no. ivi.                    | e seg.                                           |
| Se mai sia permesso lodar-  | Sua poca prudenza, sua                           |
| Consola Consola ini h       | oua poca prudenza, iua                           |
| se medesimo. ivi p.         | poca fede, e sua poca                            |
| ~284.                       | vigilanza ivi p. 82.                             |
| Cosa tia lodar Dio con tut- | E' immagine de' Solitari                         |
| to il cuore. ivi p. 51.     | funerhi ini n. 82                                |
| in Galacian                 | fuperbi. ivi p. 83.<br>Sue due figlie. ivi.      |
| in fin. e feg.              | oue cue figue.                                   |
| Cosa richieggass a lodar    | Lot salvato dall'incendio                        |
| Dio degnamente . ivi        | di Sodòma                                        |
| p. 67. e Seg.               | part. 2. c. 10. v. 7. p.                         |
| Ti lodi un altro non la     |                                                  |
|                             | 294                                              |
| tua bocca. t. 21. c.        | Moglie di Lot convertita                         |
| 27. v. 2. p. 475.           | in statua di sale. ivi                           |
| Prova gli uomini, come      | in fin. e p. seg.                                |
| il fuoco l'oro. ivi c.      | Luce                                             |
|                             | Sua creazione spiegata. t.                       |
| 27. v. 21. p. 484.          |                                                  |
| Lode di Dio non istà bene   | I. p. 9.                                         |
| nella bocca del peccato-    | Separazione della luce dal-                      |
| re. t. 24. p. 150. in       | le tenebre. ivi p. 9.                            |
| fin.                        | e Seg.                                           |
| Non appoggiarsi sulle lodi  | Dio chiamo la luce giorno.                       |
| Non appoggiath fulle four   |                                                  |
| altrui, ma sul testimo-     | · ivi p. 10.                                     |
| nio della propria coscien-  | Luce, che illumina l'ani-                        |
| 22. ivi p. 219. in fin.     | ma di un uomo da be-                             |
| e feg.                      | ne, da anteporsi alla lu-                        |
| 7.4                         | and del come 4 14.                               |
| Lot                         | ce del corpo . 14.                               |
| Poca discrezione nella sua  |                                                  |
| condotta, t. 1. p.          | Cristiani figli di luce.                         |
| condotta. t. 1. p.          | 16. p. 79. in fin.                               |
| Sua Separation de Abrama    | I malvagi nemici della lu-                       |
| one refererion de untertios | T maisagi memici dena                            |
| ,                           | 66.                                              |
| 4                           |                                                  |

8 1.

GENERALE. 303 ce . 1.16. p. 292.297. in cofa fignifichi. 1. 30. princ. D. 148.

Lucifero

34. Sua caduta. ivi p. 36. Perchè abbia Dio permesfa la fua caduta.

p. 131. Lume

Poco lume col timor di Dio è meglio di tutta la mondana sapienza . t. 24. p. 198.

Lume proprio. Non dobbiamo ad esso fidarci. ivi p. 332.

Lume de' Santi . Nasce dal funco del loro amore. svi p. 427. in fin. e ∫eg. 431.

Non defiderarne fe non quanto occorre per condurfi paffo paffo conforme al voler di Dio .

ivi p. 37. in prine. Lumi di Dio non sono annessi alle grandi ecclefiaitiche dignità .

p. 376. Luna

Come debbasi intendere : che lo stolto è simile alla luna. t. 24. p. 287. Descrizione della sua bellezza . ivi p. 428. Luna figura della Chiefa.

ivi e t. 23. p. 315. in fin. e fee. Luna, sua creazione. .. 1. p. 16. 44.

Ciò che figuri la Luna. ivi p. 45.

Luna cangiata in fangue.

Lungo Sua eccellenza. t. 1. p. Ciò che sembra lungo all' uomo , effer non dee riguardato come un ritardo rispetto a Dio. 28. p. 473.

Luffo Dio ci dà le sostanze pe' bisogni e non pel lusto. 1. 3. p. 230. in fin.

## Maccabes

Donde denominati . t. 3. P. 214. Coraggio de' Maccabei predetto da Zaccaria.

30. p. 522. e fegg. Maccabei martirizzati infieme colla loro madre. t. 31. 1. 2. c. 7. p. 333.

4.356. Riconoicono di non foffrire quello che meritano i loro peccati. ivi l. 2. c. 7. v. 18. p. 336. 347. . v. 32. p. 339.

Animati dalla speranza della rifurrezione. ivi p. 343. Predizione fatta da uno di

ivi 1. 2. c. 7. U. 38. p. 349. in princ. Maddalena

Sua intrepidezza. 23. p. 158. Maddalena fua conversione. t. 30. p. 141. in fin. 's

fue.

Ma-

Madianiti Sono tagliati in pezzi dagli Ifraeliti . f. 5. c. 31.

p. 309. e feg. 315. e feg.

Madri

Eccellente modello delle madri cristiane. 1. 9. 1. 1. c. 1. v. 18. p. 22. in fin. e feg. l. 2. c. 21. v. 10. p. 209. in princ.

Madre de'Maccabei suo coraggio : 1. 24. p. 163.

in fin. e feg.

Madri criffiane tosto che nascono i figli debbono officirli a Dio. t. 1. p.

Loro dovere verso i figli.

Madri crittiane obbligate
a purificarli, affin di
meritare a loro figli la
grazia del battesimo. s.
8. p. 177. es. 10. l. 2.

Madri che affiggono le loro figlie ad abbracciare loro malgrado lo stato religioso. t. 30. p.

559.

. Maesta

Di Dio, quanto formidabile. 162.

Maghi

Di Faraone. t. 3. p.

Danno maggior risalto alla potenza divina. t. 3. p. 113. 122.

Magia

Quanto abbominevole. t. 3. p. 299. e seg.

Magistrati
Quali siano i doveri de'
Magistrati. . . . . 3. p.
259. e seg.

Magistrati, amate la giustizia voi che siete giudici della terra. 1. 22. part. 2. c. 1. v. 1. p. 189.

e seg.

Magistrati . Giudici . Chi assolve l'ingiusto, e chi condanna il giusto, sono egualmente abbominati da Dio . t. 21.

c. 17. v. 15. p. 313.
Il malvagio riceve i doni
per pervertire l'ordine
della giustizia. ivi c.

17. v. 23. p. 318.

Di quelli, che per aggradire le persone corrompono la giustizia. ivi c. 18. v. 5. p. 325. in fin. c. 24. v. 23. p. 436, in fin. e seg.

Non opprimere il povero in giudizio. ivi c. 22. v. 22. p. 401. e seg.

Oppressione de' poveri.
Sollectazioni ingiuste e
giuste . t. 21. c. 28. v.
21. p. 500.

Il giulto s' informa delle caule de' poveri; il malvagio non s' informa di nulla. ivi c. 29. v.7.

p. 508.

Si dee sostener il giusto quanto si può secondo Dio. ivi c. 29. v. 10.

Magnanimità
Nell'afflizione è il vero

GENERALE. contrategno della carità. Profeta in qual tempo vivelle. 1. 30. p. 550. Etimologia del suo nome. ivi. Predice con chiarezza il. Precursore di Gesà Ci ivi e p. 559 3. Malato Non dee dar legge al Me-Carità dovuta a' Malati. dico. t. 24. p. 74. in fin. e Ter. Nella malattia si deggiono far vedere i progressi, che si son fatti nella virtà. ivi p. 184. Regole per gli malati. ivi p. 384. Sentimenti, ch'eglino debbono avere . 1712 . Malattia La più incurabile è quella che si piglia per la sanità. t. 24. p. 57. 64. Le malattie vengono dal peccato. "t. 24. p. 385. Ciò che debba farsi. ivi. Malattie dell'anima figurate da quelle del corivi p. 386. po. Pronostico di morte è la insensibilità nelle malattie. t. 17. p. 351. in fin. Mulattie di cui il peccato è la cagione. t. 13. p. 302. in princ. Sarebbe talvolta a' malati

più espediente il morire

che il guarire. 1. 25, c. 39. v. 6. p. 256.
Confolazione per gli madlati i ivi c. 43: v. 1. p. 289.
Malattie interiori volute ed amate da noi., c. 9. v. 18. p. 79. in fin.

204

## Maldice ze

Beati quei che fuggono questo peccato . t.25.c. 33. v. 14. Maldicenza difficile da fchivarsi ancor dal Giusto. t. 21. p. 99. Ultimo laccio del demonio. ivi c. 4. v. 24. p. 99. Chi condanna il Giusto è abbominevole avanti a Dio. 101 c. 17. v. 15. p. 313. Il maledico avvelena i suoi ascoltatori . ivi c. 18. v. 8. p. 326. in fin. e feg. Egli è l'abbominazione degli uomini. ivi c. 24. v. 9. p. 430. E' uno strale, una spada, una freccia. 451. Ei commette un triplice omicidio. ivi c. 25. v. 18. p. 452. in fin. e Seg. Il volto austero dissipa la maldicenza. 101 c.25. v. 23. p. 454. Le parole del maledico sono a guisa di un uccello,

che vola, e che non

polla

INDICE

possa esser più ritenuto. Mali temporali, che venit. 21. c. 26. v. 2. p. 459. in fin. e feg.

La calunnia turba il faggio . t. 22. part. 1. c. 7. v. 8. p. 100. in fin. e

eg. La restituzione dell' onore non è meno giusta di quelia del danaro. ivi.

Il soffrire le segrete maldicenze rende l'anima più forte contra la violenza delle pubbliche perfecuzioni. ive p.

Opporre bisogna il silenzio e il dispregio alle maldicenze distrutte dal buon testimonio della coscienivi c. 7. v. 22. 23. p. 110. e feg.

Il maledico è un ferpente che morde fenza itreniivi c. 10. v. 11.

p. 151. in princ. Quelli che amano la maldicenza faranno difono-

t. 24. p. 193. Quale ne sia la forgente.

tut p. 242.

Quanto sia rea e nel tempo stesso artificiosa la maldicenza, ivi p. 296. in fin. e feg.

Maledici quanto rei . ivi p. 193. in fin. e feg. Maldicenza ; credulità : re-

te del demonio . t. 2. 2. 62. Male

Afflizione , bontà di Dio ne' mali de' Santi. 1. 2. p. 285.

vano minacciati a S.Ambrogio , non facevano che imprimergli un' idea più viva de' mali eterni . . . . t. 12. l. 4. p. 201.

Non è permesso fare il male fotto pretesto di qualunque bene , che polla derivarne. t. 8.

p. 250. Gli uomini fono fensibiliffimi a' mali del corpo, e infenfibili a quelli dell' anima. 1. 15. p. 304.

Necessità de' mali di queita vita. . t. 20. p. 189. Da quali mali Dio guarda i fuoi Fidi . 241.

Aver cari i mali pelle loro qualità, nelle loro circoltanze, e nella loro durazione. f. 24. p.

27. in princ. In vece d'indebolirci debbono consolarci. ive p. 45. in princ.

Bilogna allora far vedere la fua virtù . ivi p.

Dio li manda. ivi p. 396.

Sono un principio d'inferno per gli malvagi . ivi P. 399.

Mali dell' anima da temersi incomparabilmente più che tutt' i mali del corpo. ivi p. 483. in fin. e feg.

Ricevere i mali come provenienti da Dio e non dagli

dagli uomini . t. 26. p. 82. Tutt'i mali degli uomini vengono da' loro pecca-

t. 26. p. 148. ti. Motivo 'di confolarsi ne' mali sì per gli Giusti, che per gli peccatori .. t.

31. p. 326.

Che far dobbiamo ne' mali che ci accadono. 30 p. 115. 178. 204.

in fin. e . feg.

Mali pubblici debbono af fliggerci . tui p. 275. Preghiera de' Santi in quel ivi p. 374. tempo. Considerare quale ne possa essere stata la causa. ivi

p. 417. I buoni si consolano ne' mali di quella vita, perchè soffrendoli umilmente sperano di scansare il rigore de' mali dell' altra vita. 1. 16, p. 241. in fin. e feg.

I buoni non sono a compiagnere, perchè si acquistano un' eterna felicità co' mali passeggie-101 1. 400.

Maledici

Il superbo perchè invidioso è maledico . t. 3. p. 152.

Non bisogna credere ad esti, ne ascoltarli. ivi.

D. 305.

Maledizione

Non rendere maledizione per maledizione. Z. 34. P. 225.

Malizia

Con cui i cattivi vogliono commettere il male, appartiene a loro foli; ma il potere con cui fanno una cosà piuttosto, che un'altra appartiene a Dio t. 5. p. 249.

Malvagi

Paragonati al roveto ardent. 3. p.78. Come Dio si serva di loro ivi p. 131. pe' buoni. Malvagi come possono es-fer chiamati amici de' buoni. t. 16. p. 237. Malvagio in punto di mort. 17. p. 300. t. 18. p. 76. I Malvagi paragonati alla

paglia. . t. 17. p. 334.

Menzogna

Se mai lecita. p. 56.

Punizione de malvagi. t. 19. p. 328. Come saranno disprezzati.

un giorno i malvagi. t. 20. p. 278. 386.

Malvagi voginono che si approvi tutto quello che fanno. t. 24. p. 91.

Ciò che accresca le loro tenebre . ivi p. 190.

Pensieri estravaganti che hanno eglino di Dio. ivi p. 161.

Sono paragonati alla stoptul p. 220.

Vogliono effere ingannati, e lo fono. ou p. 331.

La loro generazione è in abbominio. ivi p. 413. Niuno uomo è sì malvagio,

ICE IND La conversione di Manasse che non bisogni pregar è di conforto a' più gran Dio per lui. · 1. 26. peccatori. t. 12. 1. 4. **».** 138. p. 249. in fin. e feg. 254. Colui non è buono quanto Manasse empissimo. dee, che ricula di lop-13. 1. 2. c. 33. p. 417. e portar i malvagi . 28. p. 39. Il castigo de' malvagi è un condotto schiavo in Bamotivo di gloria pel Sibilonia. 101 c. 33. V. ivi p. 368. gnore: 11. p. 419. La misericordia a cui si I malvagi adempiono la trova ridotto lo fa rienvolontà di Dio, quando non pensano, che a sotrar in se stesso, e gli fa conoscere le sue emdisfare se medelimo. pietà. Ivi v. 12. p. 30. p. 30. IVI Morte de malvagi. 422. Dopo la sua schiavitù in p. 395. Babilonia viene ristabili-Dio toffre lungamente con to nel suo regno. t. 26. pazienza. ivi p. 156. p. 179. e feg. .sn fin. -382. Manasse Re di Giuda vis-Sono eglino come un rafojo in mano di Dio. fe come un penitente dopo del suo ritorno da 30. p. 179. Babilonia . t. 15. p. 31. Riconosceranno troppo tardi la loro follia. ivi p. Mandragora Sua proprietà., t. 2. p. 327. in fin. La maggiore loro pena è 206. e t. 23. p. 359. la loro impunità. ivi Mani Vuote, che non bisogna rep. 340. La loro proprietà fa stupocare dinanzi a Dio. re a' buoni. ivi p. 358. 3. p. 311. 419. Il demonio se ne serve co-Nè bisogna comparir colle me un cavaliere del suo mani vuote. cavallo. . ivi p. 383. p. 357. Vedi Lavoro. in princ. Malvagi chiamati stolti nel-La prosperità figurata dalla mano destra, come l'avla Scrittura. t. 18. p. versità dalla sinistra. 74. in fin. 23. p. 110. Mana [e Re di Giuda. Sua empie-Manichei Confutati intorno il peccatà . t. 12. 1. 4. p. 247. to di Adamo. 251. Sna crudeltà . ivi p. 219. p. 130. e feg. in fin. e Seg. 254. ManGENERALE.

Maniuetudine nell' operare, Manna Suo gusto soprannaturale . e sua regola. 1.24. p.36. t. 3. 232. in princ.

Figura dell' Eucaristia . ivi p. 233.

Ed è una delle più belle figure dell' Eucaristia. s. 6. p. 85.

Manna cessò di cadere, quando gl' Israeliti ebbero incominciato a mangiar frutti della Terra promessa. .t. 7. p. 66. 73.

Figura ammirabile di due verità . 101 p. 73, 18 fin. e feg.

Iddio nutrì per quarant'anni gl' Ifraeliti della manna, che pioveva ogni giorno nel deferto . t. 15. part. I. C. 5. V. 15.

P. 37. Mansuetudine

Dio ama la mansuetudine, e la carità . t. 4. p.101. Correggere quel che vi ha di aspro nella nostra indole . t. 25. c. 40. v. 3. p. 263.

La mansuetudine propria de' Cristiani . IVI C.

42. v. 1. p. 281. Naturali alpri paragonati alle fpine. EN C. 55.

p. 381. Dio annunzia la fua parola a' mansueti . ivi c.61. v. 1. p. 472. in fin. e

ſeg. La mansuetudine ci fa amar dagli uomini. 8. 24. p. 22. 109-

Sacy T.XXXII.

La foia mansuetudine acquista i cuori.

Mansuetudine nelle paroivi p. 57.

Talvolta diventa vilta. iui

P. 65. Mansuetudine ne' mal trattamenti . t. 4. p. 168. Dobbiamo procurare di a-

quistare la mansuetulit. 30. p. 400.

La mansuetudine , e l'umiltà fono la porzione . della pazienza.

p. 183. Manue

Padre di Sanfone domanda all' Angelo il suo nome. t. 8. p. 175.

Egli crede di dover morire , perche ha veduto Dio. ivi p.175.in fin. Santa inquietudine di lui

per sapere in qual modo dovea dirigersi riguardo al figlio promeffogli dall' Angelo. ivi p. 173- 179-

Maozim

Chi fosse. t. 29. c. II. v. 38. p. 195. Significato di questo nome secondo S.Girolamo. ivi

> p. 206. e seg. Maraviglia

Di Dio in tutte le opere fue dopo la creazione del mondo. t. 24. p. 163. Occupariene spesso la menivi p. 330.

Mara

Mardocheo

Era del numero degli Ebrei trasportati in Babilonia da Nabuccodonofor. t. 15. part. 2. c.
2. v. 6. p. 184. in fin. e
seg.

Santa educazione da lui data ad Ester. ivi p. 317. e seg.

Sua premura per Ester sua nipote. ivi c. 2. v. 11. p. 186. in fin. e seg.

Bella figura della sollecitudine de' Pastori per le anime alla loro cura affidate. ivi p. 187.

Congiura de' due Eunuchi contra la persona di Assuero scoperta da Mardocheo. ivi c. 2. v. 21. e seg. p. 182. in fin. e seg. 192. e seg.

Era della Tribu di Benjamino ivi p. 184.

E' il solo, che non piegò il ginocchio dinanzi ad Amanno. ivi c. 3. v. 2. p. 193. in fin. 198. e

Ragione, che egli aveva di così fare.

Non resta atterrito dal male, che prevedeva potergli quindi avvenire, ivi p. 201. in prime.

Avendo veduto l'editto, che Amanno aveva col fuo credito ottenuto dal Re per isterminare tutta la nazione Ebrea si veste di ruvido panno. ivi c. 4. v. 1. p. 207. in fin. e seg.

Mardocheo fa informare
Elter di quelto editto e
l'avverte d'impiegarli
apprelso del Re in favore degli Ebrei. 1. 15.
part. 2. c. 4. v. 8. p. 206.
in princ.

Le fa dire, the non creda di effer sicura a motivo della sua dignità di Regina; che se non procura d'impiegarsi a savor degli Ebrei, Iddio saprà ben salvarli senza di lei, ma che debb'essa temere e la propria perdita, e quella della sua famiglia. ivi c. 4. v. 13. 14. p. 212. in fin. e seg. Abbiamo il lui un raro e-

fempio di un' umile coftanza. ivi p. 222.
Figura di Gesù Crifto. ivi
p. 231. 253. in princ.
Sua ammirabile modera-

zione dopo l'onore straordinario, che aveva ricevuto. ivi p. 232. E' Autore del libro di E-

fter. ivi c. 9. v. 20. p. 266. in fin. e feg. Visione, ch' ebbe in so-

gno. ivi c. 10. v. 5.
e seg. p. 271. in princ.
Sua preghiera. ivi c.13.
v. 8. e seg. p. 293. e seg.

Ammirabile sua disposizione riguardo ad Amanno. ivi v. 13. e 14. p. 294. 297. in fin. e seg.

Ma-

Mare
Immagine del mondo. t.
1. p. 47-

Mar rosso, perche così denominato. r. 3. p.

139.

Suo passaggio . ivi p. 202.

L'acqua del mare di getto figura del battesimo e della penitenza.
11. 1. 3. p. 128.

Mare o valca di getto pofta sopra di dodici buoi. t. 13. l. 2. c. 4. v. 2. 3.

p. 222.

Mare immagine della grandezza infinita di Dio. t.

Tempestolo figura delle persecuzioni del fecolo.

Mare quanto mirabile . t.

24. p. 430.

E' figura delle tempeste della Chiesa . ivi p.

Mar rosso cosa sigurasse. t. 25. c. 51. v. 9. p.352. in princ.

Mare rosso, possanza di Dio in aprirlo in due.

t. 30. p. 376. Maria

Profetessa sorella di Aronne . Suo cantico . 1. 3.

p. 215. s feg. Etimologia di Maria. ivi p. 216.

Maria forella di Mosè forpresa da lebbra . t. 5. p.

Per cagion della sua mor-

morazione è scacciata dal campo. 1.5.p. 123.in princ.

Maria sorella di Aronne, vien guarita per mezzo delle preghiere di Mosè suo fratello . ivi p. 123.

Motivi della sua mormorazione contra il fratel-

lo. ivi p. 123. e feg. Sua morte. ivi c. 20.

v. 1. p. 198. 203. MARIA

La B. Vergine ha convertito in gloria il disonore della donna. t. 22. part. 1. c. 7. v. 29. p. 116.

Marito

E Moglie, regole per vivere insieme con buona intelligenza. t. 24. p. 88.

Loro amicizia. ivi p.

Dovere del marito. t.
14. part. 2. p. 344. in
princ.

Dio gastiga le fregolatezze de' mariti con quelle delle loro mogli . t. 30. p. 53. in fin.

Mariti e mogli che vivono in discordia ivi p.

Avvertimenti alle persone collocate in matrimonio.

Marta

E Maria figure della vita attiva, e contemplativà. t. 2. p. 206.

D I C E Il martirio è il vero argo-Martino ( Cardinale ) Istoria che di lui si racmento dall' amor di Dio. t. 3. p. 310. t. 25. c. 52. v. 15. p. Mirtiri 361. in fi 1. Paragonati ad Adamo. t. Significio dei corpo a Dio. I. p. 134. I Martiri consideravano come il colmo della felicità il poter foffire la morte per Gesa Crifto. p. 332. Coraggio de' Martiri. t. t. 15. p. 23.

Martiri allegri fra i più crudeli tormenti. 19. 2. 238. 264. Martiri invincibili, perchè . le anime loro erano in

mano di Dio. t. 22. part. 2. c. 3. v. I. p.

Il martirio è un olocaufto, e il più perfetto sagrificio della creatura. ivi c. 3. v. 6. p. 214.

Martiri loro fede, e loro fermezza paragonati ad Adamo . 160. in fin.

Passo osservabile di Tertulliano intorno i Martiri. 1. 26. p. 126. in princ.

Dolcezza interiore gustavano i Martiri in mezzo a' più aspri tormenti . 1. 23. p. 293.

La prova più ordinaria de' primitivi Cristiani. ivi p. 360.

Martiri figurati da' Soldati di Gedeone . 1. 25. e. 9. v. 3. p. 77.

Cola li rendelle invincibili ne' mali. ivi c. 51. D. 7. p. 351.

ivi c. 55. v. 5. p. 385. Martiri del vecchio Tellamento non inferiori a quei del nuovo. s. 31.

30. p. 235. Loro dolcezza ne' tormenivi p. 428. ti .

Masfa Che luogo foffe. t. 31. 1.1. c.3. v. 46. p. 63. Lungo vicino a Silo . s. 8.

p. 262. Maffime . Corrotte quanto pericoloſe. 1. 24. p. 64.

Matania Stabilito Re di Giuda da Nabuccodonofor) che gli cangiò nome e gli diede quello di Sedecia.

28 p. 243. Sedecia vien preso volendo fuggire, e carico di catene è condotto in Babilonia. ivi p. 263.

Matania Zio di Giovacchino Re di Giuda, assunto al trono fotto nome di Sedecia. f. 27. p. 45.

Matrimonio Regola per gli matrimoni. t. 4. p 155. e feg.

Matrimonj incestuoli . ivi. Matrimonio, che è obbligato un Ifraelita di contrarre colla moglie del fratello morto fenza figli GENERALE.

prole. 1. 6. p. 263.

Santità del matrimonio. s.

Matrimoni fregolati,

Scelta che far debbono i Santi di un marrimonio regolato . ivi p. 207.

f. 2. p. 137. e feg. Matrimonio preferito un sempo allo itato di ver-

gine. t. 8. p. 163.
Se uno muore senza figli,
la legge ordina, che il
più prossimo di lui parente sposi la vedova,
attin di suscitargli prole.

vi p. 302. Quel che far dovea il più proffimo parente, allorchè ricusava di sposarla.

Belli avvertimenti per chi penfa a collocarfi in matrimonio . ivi p. 309.

ll padre e la madre danpo le abitazioni e le ricchezze ne' matrimoni . t. 21. c. 19. v. 14. p.

t. 21. c. 19. v. 14. p.
34?
Ma il Signore dà propriamente all' uomo una

moglie savia. ivi.
Qual sia il fine di un matrimonio cristiano. t.
14. part. 2. p. 276. c. 8.
v. 9. p. 325.

Non vi è cosa più rara di un tale matrimonio. ivi

Quale lia la causa di tante

1.

funelle discordie ne' matrimonj. I.14- p. 322il demonio ha potere sopra coloro che nel matrimonio artivano a sbandire Iddio da' loro cuori. ivi c. 6. v. 17. p. 306. 312. in fin. e jeg.

Matrimonio quando sia felice. 1. 24. p. 268. 273. e 276.

Circospezione che vuole aversi nel fare il matrimonio. ivi p. 357. in fint e seg.

Disunione, Mogli difficili a sopportarsi . 1. 24 p.

270. in princ.

Matrimonio umile da anteporsi alla superba virginità . t. 25. c. 56. v. 5.

Colpa di quelli che abbracciano il matrimonio fenza confultar Dio. 1.

30. p. 80, in fin e feg. Qual sia il fine del matrimonio . ivi p. 569. Mattatia

Sua vita addolorata, e perchè. s. 31. l. 1. s. 2. v.7. p. 35. 42. in fin. e feg. Uccide due uomini per zelo. ivi v. 23. e feg.

p. 37. 46. Si ritira ne' monti colla fua famiglia, e perchè. ivi v. 27. e feg. p. 37. in

fin. e feg.
Elortazione da lui fatta a'
fuoi figli prima di morire . ivi v. 49. p. 40.

Disceso da una famiglia

INDICE 214 sacerdotale. t. 31. c.2. v. 1. p. 34. 43. in princ. Mediatore GESU'CRISTO è l'unico nostro mediatore. t. 16. p. 490. ∫eg. Medici

Non riporre ne' Medici la nostra fiducia, e perchè. 4-24 p. 384. Medicina

Viene da Dio . t. 3. p. 216.

Non bisogna disprezzar la medicina . t. 25. c. 38. v. 2. p. 248.

Maffime di Medicina talvolta discordi da quelle della pietà . t. 20. p.228. Melagrane

Che figuri . 1. 23. p. 207. 239. 387.

Melchifedech Chi sia stato . r. 1. p. 304. Gesh Crifto Sacerdote di Melchisedech . ivi p.307. Figura del Santiffimo Sagramento in Melchise-

dech . ivi p. 309. Memfi Città di Egitto . t. 16. c. 2. v. 18. p. 43.

Memoria Della grazia di Dio. 1.30.

r. 315. Che produca in noi la memoria della morte. 1.24. p. 75. 142.

Ricordarsi del male nel dì felice, e del bene nel dì Tciagurato. ivi p. 119.

Mendicità Effetto dell' czio . t. 24. p.

407. in fin. e feg.

Menelao Come tolga al fratel suo il fommo Sacerdozio -1. 31. 1. 2. c. 4. v. 24. 25. p. 293. 301. in fin. e

Suo gastigo. ivi c. 13. v. 3. e feg. p. 413. in fin. e

feR. 419. Mentitori Peggiori de' ladri . t. 24.

p. 211. Menzogna

Mente chi si appropria i doni di Dio . t. 24. p. 267.

Quanto sia pericoloso l'asfuefarli alle menzogne ivi p. 68.

leggiere . Menzogne di opere . ivi p. 150.

Menzogna anche nelle cose leggiere è un pessimo ivi p. 211. indizio. Quei che non hanno che una mediocre virtù, non l'odiano che mediocreivi . mente.

Menzogna non mai permessa. t. 2. p. 175.

Menzogna non mai lecita. t. 3. p. 63.

Menzogna delle levatrici ivi. in Egitto. Menzogna non può effer lecita per qualunque immaginabile ragione . s. 7. p. 35. 106. 116.

Menzogna e finzione, le fi poffano ufare . t. 12. l. 4. p. 133. e feg.

Menzogna non è mai permeffa. 1. 15. p. 97. Se ve ne sia stata alcuna nelle

GENERALE. nelle parole di Giuditta.

1.15. p.96. e feg. Menzogna detestata da Dio. t. 21. c. 11. v. 22. p.203. Ce ne facciamo uno scher-

zo nel mondo. ivi . Sempre ci ebbero dottori di menzogna, che fi opposero a dottori della verità. t. 26. p. 306.

Menzogna non è permessa t. 14. p. 57. Si può tacere la verità,

ma non si può dir mai niente di falso . ivi p. 151.

Non siamo sempre obbligati a dire il principal motivo del nostro opeivi p. 152. Mercanti

Quanto soggetti ad ingant. 24. p. 279. Mercenario

Che dee pagarsi lo stesso giorno. t. 4. p. 164. e Jeg.

Non si dee fraudare il mer cenario della fua ricompenfa . t. 14. part. 2. c. 4. v. 15. p. 264. 288. Meriti

De' Giusti . t. 3. p. 419. in fin.

Merito delle nostre azioni donde provenga. it. 18. p. 220,

Mesopotamia Paese chiamato così , 'perchè era tra due fiumi, dell' Eufrate e del Tigri. t. 15. p. 43. Mella

Con quale disposizione deb-

ba ascoltarfi . t. 4. p. 68. Il fagrificio della Santa Messa predetto dal Profeta Malachia . t. 30. p.

Con qual rispetto dovremo affiltere alla Messa . 1.30.

P. 576. Mezzi

Umani, che Dio non disapprova negl' incontri pericolofi. 1. 12. 1. 4. p. 116.

Samuele gli adoperò nella confacrazione di Davidde. ivi .

Iddio fi abbaffa fovente 2 mezzi umani per adempiere le sue promesse. ivi l. 4. p. 144.

Egli ha salvato in tal modo Gioas dal furore di Atalia. ivi p. 144. in fin. e feg.

GESU' CRISTO da quello di Erode . ivi. Mezzodi

Lo Spirito Santo figurato dal vento del mezzodi t. 23. p. 125. in princ. Spiegazione del mezzodi della Cantica. ivi p. 63.

e feg. Mica

Sua idolatria . t. 8. p. 225. e fcg. 228.

Egli trattiene in fua cafa un giovane Levita, e lo fa facerdote. ivi p. 227.

e feg. 229. Michea Profeta in qual tempo vit

veffe. t. 30. p. 269. Egli dà in sua persona il

| 216 I N D                                      | ICE                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| modello di un vero Pro-                        | Ministri                                          |
| feta. t.30; p. 290.                            | Di Dio, a quali Dio<br>muove il cuore e la lin    |
| feta. t.30. p. 290. Conformità di quel che     | muove il cuore e la lin-                          |
| Michea ha' scritto con<br>Isaia ivi p. 294, in | gua. t. 3. p. 90.                                 |
| Ifaia . ivi p. 294. in                         | Sono chiamati dii . ivi p                         |
| fin.                                           | 299•                                              |
| S. Michele                                     | Loro qualità espresse negl                        |
| Sua umiltà. t. 1. p. 36.                       | abiti del Sommo Sacer                             |
| 133.                                           | dote. ivi p. 362<br>Doveri essenziali di un       |
| Micol                                          | Doveri essenziali di un                           |
| Figlia di Saulle sposa Da-                     | ministro di Gesù Cristo                           |
| vidde . t. 9. l. 1. c. 18.                     | t. 4. p. 84.                                      |
| v. 27. p. 201.                                 | Descrizione di un vere                            |
| Salva Davidde dalle mani                       | Ministro . ivi p. 78.84                           |
| di Saulle. ivi c. 19. v.11.                    | Potestà di legare e di scio-                      |
| p. 207.                                        | gliere . ivi p. 115                               |
| Deride Davidde, ed è pu-                       | I ministri santificano co'sa                      |
| nita colla sterilità. t. 10.                   | gramenti visibili, e Dic                          |
| 1. 2. c. 6. v. 23. p. 56.                      | colla sua grazia invisibi-                        |
| in fin. e Jeg.                                 | le. ivi p. 185. e feg                             |
| Miele<br>Rigettato da Dio ne' sa-              | Come chiami Gesù Cristo                           |
| maifine t + + 08 a fam                         | quei Ministri, che s' in<br>trudono nel ministero |
| grifizi. t. 4. p. 28. e feg.<br>E perchè. ivi. | della sua Chiesa. t. 29                           |
| Figura della sensualità.                       | p. 255. in fin. e seg.                            |
| ivi .                                          | Ministri dell'altare debbo-                       |
| M:fibofet                                      | no vivere dell'altare,ma                          |
| Calumiato da Siba . t. 10.                     | non cercare in effo la                            |
| 1. 2. c. 16. v. 3. p. 143.                     | crapula . t. 6. p. 267. in                        |
| in fin. 148. in princ. c.                      | fin.                                              |
| 19. v. 27. p.180. in princ.                    | Sono i depositari e gl' in-                       |
| Milizia                                        | terpreti della verità. ivi                        |
| Guerra del Cristiano . 1.24.                   | p. 337.                                           |
| p. 134. in princ.                              | Ministri di Dio debbono                           |
| Ministero                                      | evitare tutto ciò, che                            |
| Non ammettere mai al                           | può far in loro sospetta-                         |
| ministero persone novel-                       | re il menomo interesse.                           |
| lamente convertite t.                          | t. 12. l. 4. p. 72.                               |
| 14. p. 164. in fin. e Seg.                     | Ministri della legge nuo-                         |
| Ministero di nomini, per                       | va, depositari delle cose                         |
| cui Dio può dispensare                         | sagre , dispensatori de mister, di Dio, ed inter- |
| il suo soccorso. t. 3. p.                      | mitter, di Dio, ed inter-                         |
| 259.                                           | petri della sua verità.                           |
| * /-                                           | t. 5, p. 23.                                      |

GENERALE. E' ufizio de' Ministri di Dio rimuover dalla terra lo sdegno del Cielo, e il riconciliar Dio cogli uomini . f 5. p. 24.

Ministri della Chiesa, sottoposti all' avarizia . t.

Di Gesù Cristo con che libertà debbano operare.

ivi p. 305. in princ. Loro dovere in compendio. ivi p. 386. Quanto amar debbano, e

ricercare la verità. ivi p. 396. Autorità piena di tenerez-za, ch'eglino hanno su

quelli, che da loro si guidano. ivi p. 436. Miracoli

Che si debbono desiderare, fono quei delle anime . t. 24. p. 365.

Miracoli della legge antica non erano se non se ombre e figure di quelli della legge nuova . t. 7. p. 51. in princ.

Sarebbe orgoglio e temerità trascurare le vie ordinarie e legittime per attendere un miracolo . t. 14 p. 80. in fin. e feg.

Iddio ricopre grandi miracoli fotto rimedi naturali . t. 14. c. 38. v. 21. p. 252. in princ.

Miracoli invifibili, che fi fanno continuamente nella Chiefa . ivi c. 43. v. 18. p. 291. in princ.

Dio fa miracoli per gli

Cristiani non per gli Giu-

217 dei . t.14. c. 51. v. 9. p. 351. in fin. e feg. · Mirra

Che cola figuri . t. 18. p. 41. in princ.

Mirra figura della mortificazione . 1.23. p. 79. 257.

in fin. e feg. Montagna della mirra cofa ivi p. 205.

Che significassero la mirrae l'incenso che effrirono i Magi a Gesù Cristo. ivi p. 166.

La mirra rappresenta le persone ritirate dal mondo per servir Dio. 1: 24p. 257. in princ.

Mileria E' il non soffrire miseria alcuna in questa vita. t.

6. p. . 140. La miseria qual effetto produca. 1. 27. pr 289.

Mifericordia Divina quale sia la maggiore . f. 27. p. 302. Ha in se gran miseria chi implora gran mifericor-

dia . 1. 18. p. 102. La misericordia che si usa a' Giusti tribolati è un mezzo eccellente di meritare quella di Dio . t. 25. c. 16. v. 1. p. 116. c. 47. v. 6. p. 319.

Grandezza della divina Misericordia. ivi c. 50. v.2. p. 342. e /eg.

Ricordarsi delle divine mifericordie . ivi c. 63. v.7. p. 437. in fin. e feg.

Misericordia migliore del lagrificio . t.4. p.17. in fin. Con-

IND ICE . 218 Convien che usi misericor-Moltitudine Se la moltitudine de' predia chi vuol ricevere varicatori fcufi la viomifericordia . 1.25. p. 166. Abbandonarsi alla divina lazione della legge . f. infinita Misericordia. t. 31. P. 45. Momenti 30. p. 284. Mifura Alpettare i momenti di Delle iniquità . 1. 2. p. 9. Ďio. Mondani Moderazione Nell'uso de' beni della vi-Sapienti nel male. 1. 13. S' .c . 67. t. 24. p. 321. 17 ispirano reciprocamente princ. Modeltia l'orgoglio come gli ap-Il frutto della modestia è pestati la peste. il timore di Dio, le ricp. 173. 201. chezze, la gloria e la vita . t. 21. c. 22. v. 4. Quanto pericoloso. P. 393. 24. p. 37. in fin. La modestia è il regola-Falla semplicità di quei, mento de' pensieri, delche vogliono in esso dile parole e delle azioni vertirfi innocentemente. dell' uomo . 1.25. c.23. v. ivi . L' amiamo fenza credere 15. p. 150. La modestia è l'ornamento "di amarlo. della gioventù. t. 24. p. 69. E' la difesa della castità. ďο. ivi p. 90.

Mogli

Mola

Del molino non poteva

alla violenza.

p. 183.

ivi.

ivi p. 84. Vanità . Follia di tutto quel che accade nel monivi p. 119. Compagnia de'mondani peivi p. 130. ricolofa. Che istigano i loro mariti L' aspetto solo de' mondani nuoce . z. 30. Mondani timidi nello stef-Spese a cui le mogli obso tempo e arditi. bligano i loro mariti. p. 233. Ubbriachezza de'piaceri del

Tutti gli affari del mondo

mondo.

Mondo

t. 24. p. 118.

t.

non fono che una illueffere impegnata. z. 6. p. 178. fione. ivi p. 349. Moloch Vanità di tutto quel, che fi ama nel mondo. ivi. Idolo a cui si bruciavano fanciulli . Speranze del mondo, fan-8. 4. p. 157. in fin. e feg. talime. Vita de' mondani è una lun-

ivi p. 323.

lunga menzogna. t. 24.

Inquietudini de' mondani.

Mondo, affemblea de' fuperbi. ivi p. 359. in fin.

Due mondi, l'uno de'buoni, l'altro de' cattivi.

ivi p. 341. I Giulti superiori alle mon-

dane vicende . 1. 25. c. 65. v. 21. p. 455. Tutte le cose mondane pa-

ragonate a tele di ragniivi c. 59. v. 4. p. 408. Suo contagio pericolofo.

ivi c. 6. v. 5. p. 57. c. 52. v. 1. p. 358. c. 65. v. 2. p. 452. in princ.
Amiamo il mondo mal-

grado i dispetti che ci fa. ivi c. 57. v. 10.

Servi di Dio, che tornano ad ingolfarli nel mondo. ivi c. 13. v. 19. p. 101.

in fin. e seg. Il demonio autore de' divertimenti del mondo.

ivi c. 13. v. 19. p. 102. Quanto fi foffra per acquiflare cotai piaceri . ivi c.55. v. 2. p. 379. in fin. c. 57. v. 10. p. 392.

Coloro che amano tai piaceri, non fono veramente convertiti. ivi c. 49. v. 8. p. 337.

I giusti debbono compiagnere gli amatori di tai piaceri. ivi c. 13. v. 19. p. 102.

Non possiamo servir Dio

ed il mondo. t. 25. c.
59. v. 19. p. 410.
Dio talvolta fa uscire le

virtù più pure di mezzo

2' popoli più corrotti

vi c. 16. v. 1. p. 116. in

fin.

Il mondo è la città de' fuperbi . ivi c. 26. v. 5.

p. 165.

Quanto Dio detesti quei che si appoggiano al mondo. ivi c. 30. v. 3. p. 193. in fin.

Dispregio del mondo. ivi c. 33. v. 14. p. 213. c.

40. v. 6. p. 263. Serviamo il mondo, più fedelmente che Dio. ivi c. 42. v. 18. p. 283.

Amor del mondo, adulterio spirituale. ivi c.

L'odio del mondo è per gli discepoli di Gesti.

Cristo come un pegno dell'amor di Dio. t. 25. p. 181.
Fuggire il commercio del Mondo. t. 4. p. 135.

Mondo non fu fatto dal caso. t. 1. p. 6.

Creato in fei giorni.

p. 123.
Affetto al mondo.

Uomini del mondo che difpregiano i Santi.

p. 98. e feg. Gloria del mondo. iv p. 235.

Grandezza del mondo difpregiata da Dio. ivi p. 254. QuanQuanto sieno pericolosi i Il torrent

trattenimenti del mondo. t. 21. c. 1. v. 10. e seg. p. 40.

In qual fento divori gli nomini vivi. ivi c.

1. v. 12. p. 41. in fin.

I fuoi amatori fono ftoliti,
e la loro infanzia è volontaria. ivi c. 1. v.

22. p. 46. e f.gg. Figurato da una profitura. ivi c. 7. v. 10. p. 135. in

fin. e feg.

Ispira il disgusto delle cose di Dio. ivi c. 2. v.6.

Uccide col suo esempio.

ivi c. 5. v. 8. p. 106.

Come dobbiamo ritrar-

cene . ivi c. 5. v. 8. p. 106.

Sua immagine spaventosa dipintaci dallo Spirito Santo. ivi c. 9 v.18. p. 163. in fin. e seg.

Compagnie, divertimenti ed ubbriachezze del mendo. ivi c. 23. v. 21.

P. 4:7.

Ama il mondo, e cerca
ardentemente ciò che l'
uccide. t. 22 part. 2.
c. I. v. 12. pag. 195. in

Ingiustizia del mondo. Follia di quelli che fondano in esso la loro spe ranza. t. 22 part. 1. c. 9. v. 11. p. 139. v. 16. p. 140. in fin.

Fasc no delle inezie, e del commercio del mondo.

t. 22. part. 2. c. 4. v. 12.
p. 226.

Il torrente del mondo scorre impetuoso, chechè focciano gli uomini per affrenatio. 1.22. part.2. c. 5. v. 8. p. 236.

Non basta uscir dal mondo, se guardiam pure addietro dopo esserne usciti. ivi c. 10. v. q.

p. 294. in fin.
Gli amici di Dio, e gli
amici del mono e gli
amici del moli elembiano fioliti gli uni agli
altri. ivi part. 1. 6.
10. v. 1. p. 146. in fin.v.

3 p. 147. Non si può effere amico del mendo senza diventar nemico di Dio. s.

Tutto intero non è che une notte. ivi p. 152. in fin. e seg.

Un cuor pieno dell'amore del mondo non può guftar le cose del Cielo.

Il Mondo volge la sua religione secondo i suoi interessi. t. 30 p.

Dà un vino attofficato, che fa dimenticar Dio. ivi p. 129.

Ci addita un'altra via fuor di quella di Dio, e ci feduce. ivi p. 284. Diventa nemico di quelli, che diventano amici di Dio. ivi p. 326. Le fue attratti ve fono incantefimi. ivi p.

Spirito del mondo quanto

|                                                                  | *                                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GENE                                                             | RALE. 221                                        |
| sia pericoloso . t. 3.                                           | fteffi. t. 22. part. 2.                          |
| P. 351.                                                          | c. 1. v. 11. p. 195.                             |
| Il solo vedere il male, che                                      |                                                  |
| si fa nel mondo, è una                                           | Morte                                            |
| persecuzione . ivi                                               | De' Santi . t. 25. c.                            |
| P. 445.                                                          | 09 41 19 4 371                                   |
| Nel mondo regna l'orgo-                                          | 38. v. 18. p. 351.<br>La temono i più giusti. c. |
|                                                                  |                                                  |
| glio. ivi p. 467. in                                             | 38. v. 1. p. 248.                                |
| princ.                                                           | Come allora si consolino.                        |
| Dispiaceri, amarezze del                                         | ivi.                                             |
| mondo: Dio se ne serve                                           | I Giusti anelano a morire,                       |
| utilmente. ivi p.                                                | perche . ivi v. 12. p.                           |
| 299.                                                             | 349•                                             |
| Montagna                                                         | Morte pena de' peccati. t.                       |
| Figura della Chiesa. t.                                          | 1. p. 103. in fin. e Seg.                        |
| 19. p. 279.                                                      | Morte di Gesù Cristo chia-                       |
| Montagna della Mirra cosa                                        | mata un fogno. * t. 17.                          |
| fia . t. 22. p. 205.                                             | p. 48.                                           |
| fia . t. 23. p. 205.  Montagna figura di Gesù Cristo . t. 18. p. | Gesù Cristo ha insegnato a                       |
| Crifto to 18, to                                                 | far orazione in morte                            |
| 242.                                                             | ivi p. 265.                                      |
| Montani                                                          | Perche non ne sappiamo il                        |
| Che cosa significatio. t.                                        | giorno ini a ara-                                |
|                                                                  | giorno. ivi p. 353.<br>Sorpresa de' perversi al  |
| 1. p. 114.<br>Monti                                              | Sorpreta de pervetti al                          |
|                                                                  | punto della morte. 2-                            |
| Valli, senso spirituale. t.                                      | 11. l. 3. p. 159.                                |
| 25. c. 49. v. 8. p. 337.                                         | Morte con cui può un pec-                        |
| Moria                                                            | catore dare sodisfazione                         |
| Montagna sopra di cui A-                                         | a Dio riguardandola co-                          |
| bramo voleva immolare                                            | me una giuitissima pena                          |
| fuo figlio. t. 13. p.                                            | de' suoi peccati 5.                              |
| 146.                                                             | p. 214.                                          |
| Su questa montagna eravi                                         | Il mezzo di morire, la                           |
| l'Aja di Ornan. ivi.                                             | morte de' giusti, e il                           |
| Sopra di essa pure Salomo-                                       | vivere la vita de giusti.                        |
| ne fabbrico di poi il                                            | ivi p. 240.                                      |
| tempio. ivi e l. 2. c.                                           | Morte dell' anima, che so-                       |
| 3. v. 1. p. 218. in fin.                                         | la si dee temere da' Cri-                        |
| Mormorazioni                                                     | stiani . t. 15. p. 255.                          |
| Contra Dio nell'afflizione.                                      | in princ.                                        |
| t. 24. p. 104. in princ.                                         | Alla morte potevano con-                         |
| Hannoci segrete mormora-                                         | dannare i Pontefici della                        |
| zioni, che passano fra                                           | legge vecchia, ma non                            |
| Dio e noi, e che appe-                                           | poisono già quelli della                         |
|                                                                  | nuova. t. 6. p. 178.                             |
| na si discernono da noi                                          | 1. 0. p. 170.                                    |
|                                                                  | A-4                                              |

INDICE 222 E' profittevole a' servi suoi. La morte entra spesso per gli occhi. t. 28. t. 20. p. 93. Sorpresa de' Reprobi alla p. 99. La morte uguaglia tutti gli morte. ivi p. 346. in uomini. 101 p. 400. princ. Pensier della morte utilis-Non bisogna aspettare la ivi p. 401. morte per convertirsi a La morte è terribile per Dio. t. 3. p. 238. Rendersi la morte tuttora quelli che abusano della lor postanza. ivi p. presente. 1. 24. p. 402. 75. 118. Pensier della morte, rime-Ma la morte è piena di consolazione per queldio contra l'avarizia. li che si abbassano preivi p. 142. sentemente, e che non La morte è più una grazia cercano di esaltarsi se non che una pena. colle umiliazioni e co' 169. Quanto sembri amara a' patimenti. ivi . Morte de? Cristiani è un ricchi. ivi p. 311. fonno. t. 30. p. 116. in fin. e feg. 412. La memoria della morte è Avere i orrore della morte spirituale delle anime . il rimedio a tutt' i noivi p. 167. in princ. stri mali. ivi p. 406. Comprende anche i morti Come debbasi riguardar la nella nostra carità. ivi morte. ivi p. 317. p. 74. Sagrificio de' Cristiani alla Non piagnerli con eccesso. ivi p. 387. loro morte. 318. Sentimenti che aver dob-Qual giudizio faremo delbiamo veggendo gli amile nostre opere buone alci nostri morire. ivi p. la morte. Morte de' buoni . Piagnere i peccatori che t. 21. muojono nell' anima . ivi c. 31. v. 25. p. 385. La sposa riderà nell'ultip. 231. in fin. e feg. mo giorno. ivi c. Il giusto morto condanna gli empj. t. 22. part. 31. v. 25. p. 385. Morte spirituale. Morire 2. g. 4. v. 16. Inonorata è la morte degli per timore di morire. t. 9. l. 1. c. 2. v. 6. p. empj. ivi c. 4. v. 19. 36. in fin. e feg. p. 228. Morte de Santi è preziosa Follia di quelli, che aspetagli occhi di Dio . tano alla morte a riparar le colpe della loro

vita.

t. 20. p. 93. "

vita. t. 22. part. 1. c. 9. v. 10. p. 151.

Sorpresa alla morte. ivi

Da qualunque lato caggia l'arbore, ivi rimane . t. 22. part. 1. c. 11. v. 3.

p. 158.

Dio non ha fatto la morte. t. 22. part. 2. c.1.

v. 13. p. 196.

Gli empi l'hanno chiamata, hanno fatto alleanza con lei, e ne fono flati confumati. ivi v. 16, p. 197.

L'aspetto della morte immerge l'infedele nelle delizie, spaventa per l' opposito il fedele, e lo rende moderato. ivi ç.

2. v. 6. p. 202.

La morte entrata è nel mondo per l'invidia del diavolo. ivi v.24. p.209. in princ.

Non tocca le anime de' giusti . ivi c. 3. v. 1.

p. 212.

La morte de' giusti sembra un colmo di tribolazione agli stolti. ivi c. 3.

v. 2. e feg. p. 213. Beatitudine di questa morte.

Niente è precipitato nella morte de' giusti . ivi

C. 4. v. 9. p. 225. Una pronta morte è la ricompensa della purità della loro vita. ivi c. 4. v. 9. e seg. p. 225.

Il giorno della morte è migliore di quello della nascita. t. 22. part. I. c. 7. v. 2. p. 95. e seg.

La morte precipitata è la pena di quei, che inforgono contra Dio, o contra i Servi suoi . ivi v.18. p. 108.

La più utile meditazione è quella della morte. ivi c. 7. v. 3. p. 97.

La sola fede ci fa ad essa pensare utilmente . ivi c. 7. v. 3. p. 97.

Vani sforzi degli empj per liberarsi dal timor della morte . ivi c. 8. v. 8. p. 124. in princ.

Vi ha un tempo di nascere, e un tempo di morire. f. 22. part. 1. c. 3.

v. 2. p. 45.

Sorpresa, e ilupore de'malvagi all' ora della morte. 1. 16. p. 114. 197. in fin. e seg. 259. 266. in fin. e seg. 323. 328.

Pensiero della morte utilifsimo . ivi p. 206. 358. Piagnere i morti è un dovere di umanità . t. 24.

p. 386.

Mortificazione

Violenza per far penitenza. t. 24. p. 145. Del corpo e dello spirito.

Mortificazione interiore ed esteriore. 1.3. p. 328. Figurata dallo scarlatto.

ivi .

Figurata dalla composizione de' profumi. ivi p. 386. in fin. e feg.

Mortificazione de' sensi e

del

IND del corpo come si acquifti . 1. 21. c. 2. v. 8. p.

La mortificazione santifica l'orazione. 801. C. 3.

v. 27. p. 81.

I più deboli in questa virsù debbono amare i più forti. ivi c. 3. v. 27. p. &I.

La mortificazione del corpo è a guifa di ballamo che lo preserva dalla corruzione della volont. 23. p. 79.

Bisogna congiungere mortificazione de' fenfi all' orazione. ivi p. 168. 206.

Mirro figura della mortificazione. ivi p. 80. in princ. 258, in fin. 282.

Vedi Montagna . Mosche

Piaga. t. 3. p. 123. Figura della curiofità, ivi p. 150. in fin. Mosè I cui pensieri erano fissi al

Cielo. 1. 5. p. 39. Sua carità industriosa verso Obab fielio di Raguele.

ivi c. 10. p. 98. in fin. e feg. o v. 29. p.104. e feg. Sua preghiera quando ve-niva levata l'arca. ivi

c. 19. c. 35. p. 99. in fin. Implora da Dio, che lo faccia morire a cagione

delle mormorazioni del popolo . ivs c. 11. v. 15. p. 103. 116. in fin. Per ordine di Dio sceglie

fettanta personaggi, affin

ICE di alleggerirfi di una parte del grave incarico, che le aggravava . t.5. c. 11. v. 16. e fegg. p. 108. 118. e /eg.

Relistenza di Mosè prima di accettare il governo degli Ifraeliti , ammirata e proposta per esemplare da' più gran Santi . ivi

p. 115. Sua incredulità al percuoter la pietra per cavare acqua. ini c. 20, v. 8. e feee. p. 199.203. in fin.

e fegg. Mosè il più mansueto di tutti gli nomini. ivi c. 12. v. 3. p. 121. 124. in

for e feg.

Parlò di le stesso, come parlato avrebbe di un altro . ivi p. 124. Ottiene da Dio la guarigione di fua forella . ivi c. 12. v. 13. p. 122. in fin. e feg. 132. in fin. e

feg. Di qual modo abbia veduto Dio faccia a faccia .

ivi p. 126. Spedifice dodici pomini ad offervare, e riconoscere

il paele di Canaan . ivi c.13. p.134. e feg. 138. Prega per gl' Ifraeliti , che Dio voleva sterminare a cagione delle loro mormorazioni. ivi p.

149. Riceve un ordine da Dio di falire ful monte di Abarim per quindi offervare la Terra promessa,

e poscia morire . t. 5. c. 27. v. 12. e feg. p. 275. in fin. e seg. 278. e seg. Mosè non altro domanda a Dio, se non che scelga un uomo agl' Ilraeliti, che li conduca dopo la fua morte, ivi v. 16. p. Presenta Ghosuè a tutto il popolo, e gl'impone le mani . 141 v. 22. p. 277. Mosè anche egli Sacerdote come Aronne . t. 19. p. Differenza tra Mosè e Gesù Cristo . t. 24. p. 259. Suo elogio. 101 p. 442. Mose confessa umilmente il suo fallo dinanzi il popolo. t. 6. p. 20. Preghiera, che egli fa a Dio, di entrare nella Terra promesfa. ivi c.3. v. 24. p. 33. in princ. e seg. 38. in fin. e seg. Per quale ragione egli dimostri un sì gran desiderio di quivi entrare. iqi Egli e mediatore tra Dio e Israello. ivi p. 59. Spezza le tavole di pietra scritte dal dito di Dio. ivi p. 92. Placa Dio sdegnato contra Aronne suo fratello e contra il popolo. 101 . Fa in pezzi il vitello di oro, lo riduce in polvere, e lo getta in un torrente. ivi . Egli è stato una delle pù

Sacy TXXXII

nobili figure del Salvatore. 1. 6. p. 97. Se Mose abbia pallate due o tre quarantene senza mangiare e senza bere ivi p. 99. Egli benedice gl'Israeliti . sul c. 33. p. 366. Perchè non benedice la tribù di Simeone . ivi p. 371. Muore in età di centoventi anni. ivi c. 34. v. 7. p. 387. Luogo della sua sepoltura . ignoto , e perche vivi p ivi p. 391. Suoi encomp. Mosè non è generato da un incesto. t.3. p. 69. Esposto sul Nilo. ivi . Adottato dalla figlia di Fa-Istrutto nella sapienza di ivi p. 70. Egitto. Uccide un Egizio. 1U!. Abita quarant anni nella solitudine. ivi p. 77. L'Angelo gli parla a nome di Dio. Sua umilià nella sua vocazione. ivi p. 80. 91. Dio gli lascia la difficoltà di parlare. 1vi p. 90. Innalzato al di fopra di Aronne. 101 p. 918 Un Angelo gli minaccia la morte. ivi p. 92. Sefora sua moglie non lo ivi p. 93 leguita. Egli è il Dio di Faraone. ivi p. 111. e feg. Come Dio lo vendica degli Egizi. 101 p. 115.

fin. Musica

Die ama il concerto de' cuori più che di quello delle voci. t. 30. p. 197. in fin. e Jeg.

L'armonia de' suoni esser dee congiunta ad una vita regolata. . ivi p. 198. in princ.

guarito dalla lebbra nel corpo, e dalla infedeltà nell' anima'. 1. 12. 1. 4.

paese di Eliseo, affin di

Naaman e Giezi fono una prova di quelle parole del Vangelo : I primi saranno gli ultimi, e gli ultimi saranno i primi.

Re degli Ammoniti vuol levare l'occhio destro agl' Israeliti . t. 9. l. 1.

la figura del demonio. t. 9. l. 1. c. 11. v. 1. p.

E' sconfitto da Saulle . ivi t. 10. l. 2.

Nahot Non vuol vendere la sua

vigna ad Acabbo, perche era l'eredità de' fuoi maggiori. t. 11. 1.3. p. 311. 316. e fegg.

Cofa figurava la vigna di Nabot. 101 p. 342. Morte di Nabot imputata ad Acabbo, quantunque

Gezabelle l'avesse sollecitata . s. 11. l. 3. p. 318.

Nabot figura dell' umittà. t. 23. p. 84.

Nabuccodonofor

Re di Babilonia ridotto allo stato di bestia a motivo del suo orgoglio. t. 15, p. 329.

Nabuccodonosor Re degli Assiri, che vinse Arfaxad, sembra lo stesso, che Saosduchin siglio di Assaradon, e nipote di Senacherib. 1. 15. p. 14.

Vanità di questo Principe. ivi p. 19 in princ. e c. 3. v. 13. p.21. in fin. e seg.

25. e ∫eg.

Nabuccodonosor chiamato il Grande, ridotto per sette anni allo stato di bestia a motivo del suo orgoglio. ivi p. 47.

Nabuecodonosor, come fosse da Dio gastigato il suo orgoglio. 1. 20. p. 18. Nabuccodonosor adombrato

fotto la figura di un' aquila. t. 28. c. 17. v. 3.

e ∫eg. p. 243.

Non diventò potente contra Gerosolima se non per la iniquità stessa di quella Città. ivi p. 295. Chiamato il Re de' Regi. ivi c. 26. v. 7. p. 241. in fin.

Nabuccodonosor Re di Babilonia il stagello di tutti i Re. 1. 26. p. 283.

Sua bontà verso Geremia. t. 27. c. 39. v. 11. 12. p. 63. 66. Nabuccodonofor, suo orgoglio punito con mirabili proporzioni t. 30. p. 359. e seg.

Nabuccodonofor. Sogno da lui dimenticato, e fpiegatogli dal folo Daniele. t. 29. c. 2. v. 6. a 30. p. 30. e feg. 38. e

Descrizione di questo sogno. ivi v. 31. e seg.

p. 35. Sua spiegazione. ivi v. 37. e seg. p. 36. 46. e

Fa erigere una statua d'oro alta sessanta cubiti. ivi c. 3. v. 1. p. 54. in fin.

Fa gettare in una fornace ardente i tre fanciulli Ebrei per non aver voluto adorarla. ivi v. 16. e feg. p. 57. e feg. 70. in fin. e feg.

Riconosce la possanza di Dio ivi v. 95. p. 67. in fin. e seg.

Pubblica nel suo Regno un Editto per sar rispettare il Dio degli Ebrei. ivi v. 96. p. 68. 94. a

Altro fogno di Nabuccodonofor. ivi c. 4. p.

87. e feg. 93.

Vien discassiato dalla compagnia degli uomini, e passe l'erba alla soggia di un bue per lo spazio di anni sette. ivi va 30. p. 91. in fin. e seg.

Ricapera il senno, e risa-

|                              | a C B                        |
|------------------------------|------------------------------|
| le sul trono. t. 29. c.4.    | bia profetizzato. 2.         |
| v. 31. e fegg. p. 92. 100.   | 30. p. 331.                  |
|                              |                              |
| e jeg.                       | Nazareo                      |
| Se folle fincera la conver-  | Questa parola cosa signifi-  |
| fione di Nabuccodonosor.     | chi. t. 8. p. 177.           |
|                              | Due forte di Nazarei. ivi    |
| ivi p. 102.                  |                              |
| Nacor                        | p. 178.                      |
| La Scrittura non fa men-     | I Crittiani divengono Na-    |
| zione dell'uscita di Na-     | zarei mediante il batte-     |
|                              |                              |
| cor dalla Caldea. t.         | fimo. ivi.                   |
| 1. p. 269.                   | Se eravi qualche immon-      |
| Nadabbo                      | dezza ne' cibi vietati a'    |
| Ed A biu perchè castigati da | Nazarei. ivi p.              |
|                              |                              |
| Dio. t. 4. p. 90.            | 172.                         |
| Natanaele                    | Nazarei chi erano, e che     |
| Condotto a Gesù Cristo da    | cosa significaffero . t.     |
|                              |                              |
| Filippo t. 23. p.            | 5. p. 65.                    |
| 296.                         | Ve ne erano di due sorte.    |
| Natano                       | ivi in fin.                  |
| Profeta rimprovera a Da-     | Quel che, offervavano. ivi   |
|                              |                              |
| vidde il delitto, che ha     | c. 6. v. 2. e feg. p. 61.    |
| commesso. t. 10. l.          | E da che si astenevano. ivi. |
| 2. c. 12. v. 1. p. 97. 103.  | Erano figura de' Santi A-    |
| E' i                         | nacoreti, e de' Santi Re-    |
| S' inganna acconsentendo     | nacoreti, e de danti ke-     |
| alla proposizione di Da-     | ligiosi. ivi p. 66. in       |
| vidde di far fabbrica-       | princ.                       |
|                              | Loro capelli fono figura de' |
| re il tempio. ivi c.         | Continue Continue Inguit     |
| 7. p. 58. 64.                | fanti pensieri . ivi p.      |
| Natano salvò l'anima di      | . 67. in fin.                |
| Davidde liberamente di-      | Nazioni                      |
| cendordi la verità e os      | Fredità di Gesù Crifto . t.  |
| centroon la venta. 1. 20.    | Literia di Ocad Cimo         |
| <b>p.</b> 60.                | 17. p. 37. in princ.         |
| Natines                      | Nebbia                       |
| Questa parola che signifi-   | Figura dell' avarizia.       |
| chi + 14 + 00                | 30. p. 128. in fin.          |
| 77 14. p. 29.                |                              |
| Natura C                     | Necestario                   |
| Come bilogna confiderarli    | Non desiderarlo nemmeno      |
| la natura . t. 24. p.        | per cessar di esser povero.  |
| 163.                         | 1. 24 p. 284                 |
|                              | Neemia                       |
| Natura immagine della        | Iveemia                      |
| grazia. 1. 30. p. 121.       | Coppiere del Re Artaser-     |
| in princ.                    | fe . t. 14. p. 103. in       |
| Naum                         | fin.                         |
| Desfare in and serves of     | C:11- C-uen di 110           |
| tioiers in dasi tembo so-    | Si porta alla Corte di un    |
|                              | R:                           |

Re pagano non per proprio di lui vantaggio. ma affin di procurare, mediante il suo credito, il bene del suo popolo. 1.14 p.104 in princ. -

Neemia oppone l'orazione agl' insulti de' nemici degli Ebrei ! ivi p. 129. in fin.

Suo difintereffe e sua generolità. ivi p.

145. La lode, che dava a se steffo, non era l'effetto di una vana compiacenivi p. 146. . Viene calunniato come se avesse avuto disegno di

ribellarsi . ivi p. 152. Suo bel detto . ivi l. 2. c. 6. v. 11. p. 149. 154.

in fin. e feg. Umile sua preghiera. ivi

1.2. c. 1. v. 5. e feg. p. 102. 105. e feg. Suo elogio. t. 24. p. 469. in princ.

Neftali Benedetto da Giacobbe suo padre. t. 2. p. 361.

in fin. e feg. Negligenza

Tiepidezza, rilassamento. La nostra indigenza ci accufa. t. 21. c. 8. v. 21. p. 149. in princ. c. 10. v. 4. p. 169. in fin.

Chi trascura se stesso nella fua strada , cadrà nella morte. ivi c. 19. v. 16. p. 344. in fin e feg.

Negligenza. Chi teme Dio

non trascura cos' alcuna. t. 22. part. 1. c. 7. v. 19. p. 110. in fin. e feg. Perde gran beni chi trascura di vegliar sopra di

ivi c. 9. v. 18. p. 142. in fin. Le negligenze volontarie conducono al peccato di

· accidia . ivi c. 10. v. 18. 19. p. 153.

· A stento si riacquista ciò . che perduto si è per negligenza. ivi c. 10. v. 10. p. 150.

Avanzarsi con un sempre nuovo fervore. ivi c. 11. v. 6. p. 160.

Negligenze, conoscerle e detellarle. t. 30.

P. 394. Negligenza per gl' interesfi di Dio, e pel suo culivi p. 4.17. Nemici

Di Dio , lo sono a un tempo di quelli, che fono fuoi. t. 30.

p. 326. Nemici della Chiesa, alteri, ma dispregevoli. ivi p. 155. in fin. e feg.

Nemici nostri , come dobbiamo riguardarli cristianamente. ivi p.

I nemici si debbono amat. 3. p. 292. t. 4. p. 168.

Nemici diversi, e continue difficoltà che gl' Ifraeliti dovettero superare dopo di aver passato il mar P 3 roffo.

| 230 I N D                                             | I C E                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| rosso, sono figura de'con-<br>tinui conflitti, che si | 13.1.1.6.1. v. 10. p                                 |
| hanno a sostenere nella                               | 18.                                                  |
| vita cristiana. t. 6.                                 | Neofiti                                              |
| p. 31.                                                | Che ascendevano troppo                               |
| Nemici, di cui è bene non                             | tosto all' Episcopato con                            |
|                                                       | dannati dalla Chiesa.                                |
| fere più vigilanti e più                              | 28. p. 505. in princ.                                |
| fedeli a Dio. t. 7. p.                                | Cosa facci la neve alla                              |
| Bell' esempio dell' amor                              | Terra. t. 20. p. 440                                 |
| fincero, che si dee aver                              | Terra. t. 20. p. 440<br>Nevi, giacci, figure della   |
| per elli . t. 9. l. I. c.                             | coicienza e delle pattio-                            |
| 26. v. 6. p. 278.                                     | ni che aggiacciano la vo-                            |
| Non bisogna fidarsi del Ne-                           | lonta, ed indurano i<br>cuore. t. 24. p. 429         |
| mico che non fa che ma-                               | cuore. t. 24. p. 429                                 |
| scherar l'odio suo . t.24                             | in fin. e seg.<br>Nicanore                           |
| Non rallegrarsi nella mor-                            | Come si lusinghi della vit-                          |
| te de' nemici . ivi p.                                | toria contra i Giudei. t                             |
| 268                                                   | 31. 1. 2. c. 8. v. 10. p                             |
| Non averne altri che quei                             | 258.                                                 |
| dello itello Dio. ivi b.                              | Vinto e spogliato . ivi v.                           |
| 200. 3                                                | 24. p. 360.                                          |
| Amare i nemici e piange-<br>re i loro mali. 7.        | Nido                                                 |
| 25. c. 15. v. 4. p. 112.                              | Di uccelli, che se trovasi<br>da taluno con entro la |
| in tin. e leg.                                        | madre sopra i suoi pul-                              |
| Il nemico vuol trattarfi                              | cini bud epil hensi preu-                            |
| con una lanta dissimula-                              | dere i pulcini e lasciar                             |
| zione . t. 31. p. 162.                                | dere i pulcini e lasciar<br>libera la madre. Bella   |
| Non goder nella rovina                                | figura. t. 6. p. 224                                 |
| del nemico. 7. 21. c. 24. v. 17. p. 434.              | in princ. 228. e seg.                                |
| Se egli ha fame dagli a I                             | Niente<br>n ogni stato dobbiam ri-                   |
| mangiare, ed il Signore                               | cordarci del nostro niene                            |
| ic to fimunerera. 101                                 | te f. 17. p. 176.                                    |
| 6. 25. D. 27 A 420 40                                 | Nilo                                                 |
| Jin.                                                  | che tutti gli anni esce dal                          |
| fin. Nemrod                                           | suo letto e allaga l'E-                              |
| v cacciatore divenuto so-                             | gitto . t. 6. p. 116.                                |
| Vrano . t. 1. p. 256.  primo che abbia stabili-       | Ninive<br>Littà degli Assiri sul Ti-                 |
| " L PHE BRAIN MUNICIPAL                               | stree ackit Trillia Int I 14                         |

gri.

GENERALE. tempo del diluvio, è rit. 14. p. 248. Grandezza della città di guardato come uno stol-Ninive. t. 27. p. 36. to. 101 . Noè, che fabbrica l'Arca, Sua rovina predetta dal Profeta Giona, e differiguardato come uno stolrita a motivo della peto. . 1. 28 p. 76. nitenza de' suoi abitanti. Noe, Daniele e Giobbe fiivi p. 381. e feg. gura di tre forte di giu-Eseguita dopo secondo la ivi p. 202. Perchè Dio ha nominato predizione di Tobia. t. questi tre soli giusti. ivi 14. part. 2. c. 14. v. 12. 13. p. 379. 382. p. 204. Suo elogio. Ninive, sua penitenza. t. t. 24. p. E' figura del mondo. ivi 436. in fin. e feg. Noemi A motivo della carestia va P. 345. 350. Niniviti. La loro penitencon suo marito nel paeledi Moab. t. 8. p. 281. za disarmò la mano di Dio già alzata sopra di 286. e seg. loro. t. 26. p. 70. Nisan Primo mese degli Ebrei, che corrisponde in parte al nostro mese di Mar-8. p. 287. e feg. t. 14. p. 111. Nome Noè vuto. in fin. con Dio . t. 1. p. 210.

Giusto e perfetto cammina Vien deriso, mentre predice il diluvio. p. 221. in fin. e feg.

Sua virtu. ivi p. 234. Beffato dal suo figlio Cam. ivi p. 243.

Figura di Gesù Cristo paziente. svi p.

Popoli usciti da' suoi tre ivi p. 248. E' l' immagine di Gesù Cristo. t. 24. p. 436. in fin. e feg.

Noè fabbricando l' arca ove dovea falvarsi al Se essa ben facesse a stimolare tanto le sue due Nuore, affinche ritornassero a casa loro.

Di Dio, rispetto ad esso dot. 24. p. 243.

Nome di Dio come si dice prendere in vano. t. 4. p. 311. e t. 3. p. 225. Il nome del Signore è una

torre fortissima. t. 21. p. 327. in fin. e feg.

Esso è il nostro asilo. p. 328.

Notte Divisa in quattro vigilie, ciascuna di tre ore. 3. p. 203. Novaziani :

Che fostenevano che non si poteva placare la divina Giustizia, quando

| 232 I N D                                       | I C E                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| era stata una volta irri-                       | tane la tribù di Levi. 2.   |
| tata con qualche pecca-                         | 5. c. 1. p. 15. a 24.       |
| to . t. 12. l. 4. p. 276.                       | Altra numerazione degl'I-   |
| en fin. e Seg.                                  | fraeliti, nella quale non   |
| Qual fosse l'errore degli                       | si comprende alcuno del-    |
| Eretici Novaziani . 2.                          | la precedente, eccetto      |
| 14. p. 265.                                     | Caleb e Giosuè. ivi         |
| Nube                                            | c. 26. p. 264. e fee.       |
| Che copriva il tabernaco-                       | Numerazione di tutt'i Le-   |
| lo durante il giorno. t.                        | viti da un mese in su.      |
| 5. c. 9. v. 15. e feg. p.                       | ivi c. 3. p.31. e leng.     |
| .90.                                            | Altra numerazione de' Le-   |
| Essa serviva di conduttore                      | viti . ivi c. 26. v. 57.    |
| al popolo d'Israello. ivi                       | p. 270. in fin. e feg. 273. |
| p. 93.                                          | Numero                      |
| Ed era la figura dello Spi-                     | Su cui è inganno ed illu-   |
| rito Santo. ivi.                                | fione l'afficurare il pro-  |
| Nubi figura degli Apostoli.                     | prio salvamento. r.         |
| t. 10. p. 54.                                   | 13. p. 282. in fin.         |
| Nube che riempi il Tem-                         | Numero settenario o sia     |
| pio indicò la Divina                            | di sette, cosa significhi.  |
| presenza. t. 13. l. 2. c. 5. v. 13. 14. p. 228. | t. 11. l. 3. p. 280. t. 12  |
| c. 5. v. 13. 14. p. 228.                        | 1. 4. p. 56. 66. t. 6. p.   |
| 243•                                            | 168.                        |
| Questa medesima nube chia-                      | Dal numero quaranta che     |
| mata la gloria del Si-                          | ne vien figurato.           |
| gnore ivi p. 243.                               | 6. p. 96.                   |
| Nube, che riempi il San-                        | •                           |
| tuario nella dedicazione                        | O                           |
| del Tempio. t. 11.                              |                             |
| p. 131.                                         | Obbedienza Vedi Ubbidien    |
| Cosa figurasse. ivi p.                          | 24                          |
| 142. e feg.                                     | 4                           |
| Nudità                                          | Obblio                      |
| Da' nostri primi Padri co-                      | • 10                        |
| nosciuta e nascosta. t.                         |                             |
| 1. p.96. in fin. e Seg.                         | 109. in fin. e seg.         |
| Nulla                                           | Obededom                    |
| Dell' uomo . 2. 24. p.                          | Sua casa colmata di bene-   |
| 180. in fin.                                    | dizioni a motivo della      |
| Numerazione                                     | presenza dell' Arca. 1      |
| Di tutti gl' Israeliti da'ven-                  | 13. 1. 1. c. 13. v. 14. p.  |
| ti anni in fo, eccettua-                        |                             |
|                                                 | Arca                        |
|                                                 |                             |

GENERALE. Arca trasportata dalla casa

di Obededom nella città di Gerufalemme . t.13.l.s. c. 15. v. 25. p. 111.

Orcafioni

Che non si possono trascurare fenza andar perduti. t. 15. part. 2. p. 213. on

" fin. e feg. Occasione del peccato, allontanariene . f. 24.

. p. 173. Occhi

Dell' uomo interiori quali fiano . t. 24. p. 150. Sguardi liberi . ivi p.

415. Occhi de' primi nostri Paf. 1. p. 96. in fin. e feg.

Occhi del corpo di Gesù Crifto. f. 2. p. 359.

in fin. aduta di Davidde per avere accordata a' luoi Caduta di occhi una soverchia liber-1. 10. 1. 2. c. 11.

v. 2. e 3. p. 93. Occhio deltro e occhio finistro dell' anima cosa

fiano. t. 9. l. 1. c. 11. v. 3. p. 115. Quanto siamo obbligati a

custodire i mostri occhi . s. 10. l. 2. c. 11. v. 2. c 3. p. 92.

Come gli occhi sieno la porta della morte. 20. p. 138.

Gli occhi infermi nen poffono refiftere alla luce

del fole. ivi p. 382.

in fin.

223 La morte spesso entra per gli occhi. t. 28. p. 99.

Occhio semplice retta intenzione. 1. 30. p. 75.

in princ. Occupazione

Ci occupiamo di tutto,

fuorche di Dio, e della nostra salute. 1. 30. p. 419.

Occupazione de' Santi in Cielo quale sia.

p. 109. Occupazioni gravofe ed etceffive debbon schivars. t. 24. p. 114 in fin.

Ocozia Re di Giuda uccifo da Geu. . 1. 12. 1. 4. p. 113. 121. Odiare

L'inimico non è lecito al . Cristiano, se non in quella maniera, che gli viene comandato di odiare Te fteffo . 241. in princ.

Odiare il male, e amare il bene cosa sia. 30. p. 197.

Odio

In se rinchiude sempre un feme di omicidio. 5. p. 355. in princ.

Di the natura sia l'odio che David portava a'suoi nemici . t. 20. p. 339.

Dio vuole che fi fugga l'odio . t. 3. p. 308. La legge steffa lo vietava. 1. 4. p. 168.

Odore Di morte per gli malvagi, che odiano le virtù. . 30. p. 156. in princ.

Offerte

Non postono piacere a Dio fe non fe gli offre pure il cuore. t. 11. l. 3. p. 112. in princ. 156. in fin. e fcg.

Olda

Profetessa fotto il Regno di Giofia . t. 12. l. 4. p. 257. 262. e f. 13. 1.2. c. 34. v. 22. e feg. p.431. in fin. e feg. Olio

In grand uso appo gli An-1. 20. p. 35. Olio figura la carità. ....

12. 1. 4. p. 50. O'ivi

Simbolo de' Cristiani. 24 p. 256. in fin. Olocaufto

Dio giudica dalla disposizione del cuore, non dalla qualità e quantità. del fagrificio che si offre in olocausto. 52.

In fin qual sia quello che Dio ci domanda. p. 60.

Olocautto del Cristiano qual t. 30. p. 316. in fon. e Seg.

Olocaulti si offrivano mattina e fera . t. 13. /. 2. c. 13. v. 11. p. 278. 282. in fin. e Jeg.

pra eli olocausti. ivi 1. 2. c. 7. v. 1. p. 243.

Fuoco disceso dal cielo so-

Taglia l'acquedotto che conduceva dentro Betu-1. 15. p. 64. E' figura degli Eretici che hanno voluto togliere al la Chiesa la tradizione, per mezzo della quale ha ella fempre conferva-

te le acque pure della verità . t. 15. p. 65. Figura del demonio. ivi, e p. 76. 82. in fin. 126. 129. 149.

Oltraggio Non affuefarli alle parole oltraggiole. t. 24. p. 244.

Omicidio Quanto Dio odia l'omici-

. f. T. p. 342. Omicidio con animo deli-7. 3. p. 290. ŧ. berato . Orrore che fi dee averne .

> tut . Omicidio involontario qual fia,e quale il cafuale . ivi. Omicidio di cui non potendofi fcoprire l'autore si scannava una giovenca in luogo di effo. t.6-

D. 214. Ommiffsone

Qual fia. t. 14. p. 69. Vien chiamata delitto. ivi. A differenza del peccato . ivi .

Oneftà Umana è quella che spesso ci fa operare il bene . t. 30. p. 393.

Suo dolore per l'imminente profanazione del tempio.

|                                                         | RALE: 235                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| pio . t. 31. l. 2. c. 3.                                | Opere di misericordia; bi-                         |
| v. 16. p. 276. in fin. e                                | fogna considerarne la con-                         |
| Seg. 283. in fin. e seg.                                | feguenza. t. 24. p. 160.                           |
| Onia prega per Eliodoro.                                | Umane periranno tutte.                             |
| Trucidato, e ad istanza di                              | Non sussisterà se non quel-                        |
| chi ini l b c 1 2                                       | lo, che sarà stato fatto                           |
| chi . ivi l. 2. c. 4. v. 34. p. 294. in fin. e seg.     | per Dio. ivi p. 143. in                            |
| 302. in fin. e seg.                                     | fin. e feg.                                        |
| Suo elogio. ivi c. 15.                                  | Solidità delle opere della                         |
| v. 12. p.441. in fin. e feg.                            | grazia . ivi p. 406.                               |
| 448.                                                    | Opere di misericordia. Ciò                         |
| Onore                                                   | che debba farcele ama-                             |
| Gli onori del mondo sono                                | re. ivi p. 407.                                    |
| una grande tentazione.                                  | Opere di Dio, da' soli Pa-                         |
| t. 25. c. 39. v. 1. p. 254.<br>Dobbiamo a Dio il fagri- | gani confiderate con oc-                           |
| Dobbiamo a Dio il fagri-                                | chi ingrati e superbi .                            |
| ficio sì del nostro onore,                              | ivi p. 164.                                        |
| che della nostra vita. t.                               | La contrarietà, che ritro-                         |
| 24. p. 46. in princ.                                    | vasi nelle opere di Dio,<br>ne forma la bellezza.  |
| Name di Gerosolima. 1.                                  | 44.4 4 763                                         |
| 28. c. 23. v. 4. p. 308.                                | Opere di Dio. Lodar Dio                            |
| Che significa questa paro-                              | per quel che in esse co-                           |
| la. ivi p. 316.                                         | nosciamo di bello, ed                              |
| la. ivi p. 316.                                         | anche per ciò che non                              |
| Nome di Samaria.                                        | vi conosciamo. ivi                                 |
| 28. c. 23. v. 4. p. 308.                                | <b>p.</b> 399.                                     |
| Significato di questo voca-                             | Quanto mirabili sieno le                           |
| bolo . ivi p. 316.                                      | opere di Dio. ivi p.                               |
| Opere                                                   |                                                    |
| Esteriori della carità nien-                            | Si può ne' mali ricordarsi                         |
| te sono senza la carità                                 | delle sue opere buone                              |
| interiore. 1. 30. p.                                    | per sorreggersi, e per                             |
| 315. 419.                                               | non essere oppressi. r.                            |
| Dio non le riceve se non                                | 16. p. 371.                                        |
| quando vengono da lui.                                  | L'attribuire a se medesimo                         |
| Esse obbligano. ivi p.                                  | le sue opere buone è un<br>rinunciare a Dio altis- |
| Elle obbligatio. for p.                                 | fime                                               |

Opere della falute farle nel tempo di questa vi-ta sì breve. 1. 24. p. 487.

servazione di questo Regno .

fimo .. t. 16. p. 373. Alcune opere buone che Dio trova in Giuda, fu-rono la causa della con-

t. 13. 1. 2. c. gno . · 12. 0. 12. p. 272. Opinioni

Erronee. Fuggir quei che ne hanno. ivi p. 69. Umane . Non lasciarsi da quelle fedurre. ivi

Opposizione

Continua fra i perversi e buoni a che giovi . 4. 20. p. 177. 412. Orazione

E' propriamente il desiderio del cuore. 7. 11. /. 3. p. 65.

Per far sempre orazione non vi vuol altro che sempre desiderare. ivi Necessità di far sempre o-

razione. t. 11. 1. 3. p. 146. in fin. e feg. Orazione perchè languida .

t. 11. p. 146.

Orazione che offacoli dobbiamo all' orazione temere . . t. 20. p. 226. Cola richieggali perchè l'o-

razione sia grata a Dio. ivi p. 349. Orazioni interessate e car-

nali . f. 30. p. 79. in fin. Orazioni de' Giusti . Dio talvolta non gli efaudi-

fce, perchè li ama. ivi p. 115. Orazione del popolo di Dio minacciato da un

potente nemico. ivi P. 357. Perseveranza nell'orazione.

sus p. 367.

Orazione inutile senza le

opere buone . r. 25. c. Ti v. 15. p. 26.

Penitenti aver deggiono ricorfo alle orazioni de Santi . ivi c. 29. v. 15. p. 150.

Condizione dell' orazione . ivi c. 38. v. 14. p. 349.

in fin. Essa è propria della legge nuova. ivi ć. 56. v. 7. p.

385. in fin. In che confifta . ivi p. 386. Esclamazione del cuore . ivi c. 65. v. 24. p. 156. Antica pratica di orazione.

t. 18. p. 130. Sua virtu . ivi p. 177. in fin.

Effer dee ardente . ivi p. 197. Orazione, che dipende dal

riconofcere la profondità delle proprie piaghe. t. 17. p. 255. in fin. e ſeg. Orazione degli abitanti di

Betulia, propria delle persone afflitte . t. 15. part. 1. c. 6. v. 15. p.

56. Dee nafcere da un fentimento della propria miferia , e del bifogno . che si ha dell' ajuto di

Orazione effer dee perfeverante . t. 24. p. 34. Supplifce alla mortificazione e alle opere buone , allorche siamo impotenti

a farne. ivi p. 35. Disporre l'anima prima dell' orazione. ivi p. 184.

Ora-

GENERALE. 237 dine di Dio. t. 14. p. Orazione a Dio per la Chiesa sotto la figura del 337. popolo d'Ifraello. t. 24. Ordine di Dio nelle umane fregolatezze. p. 365. Essa vien paragonata all' 24. p. 321. incenso. ivi p. 397. Ordini sagri : servire negli Modello di orazione. ivi ordini inferiori prima di ascendere agli altri. sus p. 477. Non usar molte parole fap. 110. Orecchie cendo orazione. 68. Della Fede. 8. 4. P. Orazione ascendé al Cielo 76. sopra le ali del digiuno Orfani Proteggere gli orfani. t. e della misericordia . t.9. l. F. c. I. v. 10. p. 20. 24. p. 44. Quali sieno i veri orfani Qualità, che debbono renagli occhi di Dio. ivi. derla grata a Dio. ivi. Cosa sia trovar il suo cuo-Orgoglio Istrumento all' uomo di re per pregare. t. 10.1. 2. c. 7. v. 27. p. 68. supplicio. t. 31. p. Orazione di Baruch a no-104. me de' Giudei. t. 27. p. Si perde il frutto della vit-291. in fin. e /eg. toria su qualche vizio Dio forma nelle anime coll'insuperbirsene. ivi quella, cui vuole esaup. 106. dire. ivi p. 309. Quasi indivisibile dal coivi p. 215. Condizione che aver dee mando . Orgoglio qual ne possa eil'orazione per effer vaser il rimedio. t. 18. lida . t. 31. p. 377. 8 p. 286. Per gli morti . ivi l. 2. c. Orgoglio è un gran pecca-12. v. 44. p. 406. 411. e t. 5. p. 159. to. Segg. Che ha prodotto tutte le L'orazione quando è acivi p. 168. Orgoglio è pieno di tenecompagnata dal digiuno e dalla limofina val più t. 9. 1. 1. c. 15. di tutt' i tesori del monv. 12. p. 162. in fin. Apre la porta all' impurido . t. 14. part. 2. c.12. v. 8. e p. 356. 360. tà. t. 10. 1. 2. c. 11. Ordine v. 3. p. 94. in princ. Non vi ha cosa che sia Orgoglio. Quanto questo picciola, quando in ciò, male sia occulto. che si fa , si segue l' or-24. p. 38. 56. Odia-

INDICE L'orgoglio odiato da Dio dannerà che i superbi nel e dagli nomini . t. 24. fuo giudizio. 1. 25. p. 123. c. 2. v. 11. p. 33. in Non aver niente all' esterprinc. no, che ci rechi all' o-Orgoglio coperto fotto il ivi p. 101. velo di pietà. E' sì deforme , che si ri-7. v. 9. p. 64. in princ. copre dell'apparenza dell' Odiato negli uomini più umiltà. ivi p. 200. di ogni altra cosa. ivi Pregar Dio che ad esso non c. 23. u. 9. p. 149. ci abbandoni. ivi p. fin. 242. E negli angeli . ivi c. Ci rende stranieri agli oc-34. v. 5. p. 218. chi di Dio. ivi p. Orgoglio profondo. ivi c. 29. v. 15. p. 186. in 332. Orgogliofr che odiano quei, princ. Sua rovina è la via delle che loro dicono la verità. ivi p. 80. virtà. ivi c. 30. v. 22. p. 195. in fin. e feg. Quando non possono trovar E' la perdita principale niente di riprensibile in esti, cercano di biasimar delle anime. ivi c. la loro stirpe. 34. v. i. p. 217. L' orgoglio ci acceca. ivi Quanto Dio resista agli c. 39. v. 4. p. 255. in fin. orgogliofi. ivi p. z89. e feg. Eglino operano di loro ca-Gradi per cui si cade nel ivi p. 332. maggior orgoglio. 101 c. 47. v. 8. p. 319. Orgoglio nasce sovente dalla stessa vittoria ripor-Cola abbia fatto Gesà Cristo per guarir l'orgoglio. tata su gli altri vizi. t. 6. p. 78. ivi c. 53. v. 3. p. 366. c. Il cuor e sempre sedotto 64. v. 1. p. 443. dall'orgoglio. Prefunzione interiore, pec-1. 27. cato incurabile. p. 159. O:goglio perchè detto un 65. v. 2. p. 452. in princ. Orgoglio carattere de'mongran peccato. t. 17. p. 168. dani . . 3. p. 176. Era necessario l'abbassa-Sorgente di tutt'i vizi. ivi mento di un Dio per guarir l'orgoglio. t. 19. p. 244. e f. 4. p. 231. Fa che si sieguano i propri p. 259. in fin. lumi. ivi p. 257. Orgoglio santo qual sia. Fa che si considi nella proivi p. 290. pria giultizia. O goglio . Dio non con-317GENERALE.

L'orgoglio fa che ci attribuiamo le grazie di Dio. t. 4. p. 388.

Orgoglio segreto peggiore de' disordini, che si condannano negli altri. t.

11. l. 3. p. 292.

Un uomo dato in preda dell' orgoglio alla cecità del suo cuore non è capace di altro che di perderfi. t.12. l. 4. p. 75. Orgoglio segreto quanto

fia da temere . t. 30. p.

130.

Orgoglio di coloro, che negli altri perseguitano i doni di Dio. ivi p.

156. in trinc.

Si può giudicare che gran male sia l'orgoglio dalla qualità de' remedi, che Dio adopera a guarirlo. Ivi p. 188. Dio distrugge l' orgoglio

nell' anima che vuol convertire. ivi p. 309. E' il carattere che il demonio imprime in quel-

li, che da lui si posseggono . . ivi p. 431. in

princ. Orgoglio, quasi inseparabile dalla grandezza . t.

15. p. 15. Orgoglio, quanto si debba temere. t. 1. p. 42. e

Jeg.

Orgoglio detestabile di attribuirsi quel che Dio solo può dare all'uomo. t. 16. p. 150.

L'orgoglio dee temersi da coloro che insegnano a-

130 gli altri. t.16. p. 387. Orgoglio carattere de riprovati, come l'umiltà quello degli eletti . ivi p: 481.

O gogiio de' demonj punito da se steffo. t. 21. c.

3. v. 34. p. 375.

Detestato da Dio. ivi c. 8. v. 13. p. 146. e.c. 11. v. 20. p. 202.

Sorgente di confusione. ivi c. 10. v. 2- p. 168.

Il superbo è abbominato da Dio. ivi c. 16. v. 5. p. 290. in fin.

L'orgoglio precede la ro-vina dell'anima. ivi c. 16. v. 18. p. 296.

Il cuore dell' uomo s' insuperbisce prima, di cadere . ivi c. 18. v. 12. p. 329.

Vedi Superbo.

Il cuor che s' insuperbisce tende alla indipendenza, e per conseguenza alla divinità . t. 28. p. 361. e feg.

Oriente

Dio avea divietato ad Israello di volgersi all' Oriente per adorario. t. 28. p. 128.

Origene' Prima che fosse elevato agli Ordini sacri istruiva i popoli. t. 13. p.305. in fin.

Ornament !

Sacerdotali. t. 3. p. 359. Essi erano l'efod. 101 . Come era formato.

GENERALE.

10 ccorso di Dio . t. 15. p. 15. 15. c. 7. v. 23. p. 63.

Egli libera liraello dalla schiavità di Cusan Re di Melopotamia. ivi p. 34. 41.

Primo Giutice d' Israello.

34. 41. Oroniele, a cui Caleb dà fua figlia in matrimonio in ricompensa della presa della città di Cariat-

sefer . t. 7. p. 177. in

1

Fratello di Caleb, cioè cugino. ivi p. 185.

La moglie di O:oniele chiede al padre l'acqua per irrigare il territorio datole in dote, ivi p. 186. in prino.

Sua spiegazione, ivi.

Ottavo

Giorno figura della Risurrezione. t. 17. p. 61. in princ.

Oza

Colpito di morte per aver toccata l'arca. L. 13. l. 1. c. 13. v. 9. e 10. p. 100.

Re di Giuda coperto di lebbra per aver voluto offrire l'incenso nel Tempio. 1. 13. l. 2. c.26. v. 16. e seg. e p. 364. e 367.

Ozia vedendo la città di Betulia stretta da Osoferne, esorta il popolo ad aspettare aucora cinque giorni, sperando il Sacy T.XXXII.

Ne è biasimato da Guditta, non appartenendo agli uomini di limitare il tempo alla divina misericordia. ivi, e c. 8. v. 9. 10. p. 71. 77. è seg. Chiedendo, una tale dila-

Chiedendo una tale dilazione parlò senza saperlo per ispirazione di Dioiui p. 69

Ozio

Padre di tutt'i vizj. t. 10.
l. 2. c. 11. v. 3. p. 92.
in fin. e seg.
Dio odia i ozio. t. 24. p.

Quanto sia condannato dalla Scrittura . t. 24. p.

P

## Pace

Dell'anima. s. 17. p.
51.
Se trovasi nel mondo. ivi
p. 304.
Pace troppo grande è peri
colosa. s. 11. l. 3. p.
97.
Pace di Dio, strada della
grazia di Dio piena di
pace. s. 21. c. 3. v.

17. p. 76.

E' il fonno tranquillo e fpirituale de Giusti, ivi c. 3. v. 25. p. 80.

L'anima tranquilla è a guisa di un continuo ban-

Q chet-

|    | 242 I N D                                           | 1 4 5                       |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | chetta . t. 21, 6, 15, v.                           | Non vi ha Pace ne' mal-     |
| Ţ. |                                                     | vagi. t. 25. c. 57. in      |
|    | Tutti gli uomini cercano                            | fin. p. 394.                |
|    | invilmente la pace nel                              | Vi ha una pace perniciosa   |
|    | inutilmente la pace nel                             | a quei che la danno, ed     |
|    | la creatura; perche non                             | infruttuofa a quelli che    |
|    | trovali se non in Dio.                              | la ricevono. 1. 23. p.      |
|    | n 22. part. 1. c. 1. v. 15.                         |                             |
|    | n. 2.5.                                             | Igo. in fin.                |
|    | Non vi ha che la Keligio-                           | Pace dell'animo nelle mag-  |
|    | ne crittiana, cha icopra,                           | giori tempelte . t. 30.     |
|    | e che dia all'uomo la                               | p. 250.                     |
|    | pace del cuore.                                     | La pace e l'allegrezza fo-  |
|    | Bisogna temere di suggire                           | no inseparabili dalla gra-  |
|    | una giulta fatiga fotto                             | zia                         |
|    | pretelto di amar la pace.                           | Mantenerla con tutti, per   |
|    | pictetto di attati in provi                         | quanto è possibile. ivi     |
|    | ivi c. 4, v. 6. p. 65.                              | p. 568.                     |
|    | A che dobbiamo applicare                            | Falla pace. ivi p.          |
|    | la pace, quando fiamo                               | 230.                        |
|    | in calma . t. 24. p. 338.                           | La danno i cattivi Pastori. |
|    | La pace è inseparabile dal-                         |                             |
|    | la giutizia. t. 25.                                 | Pace iciagurata in mezzo    |
|    | c. 32. v. 17. p. 205. c.                            | race iciagurata in interes  |
|    | 48. 11. TX. D. 320.                                 | a' maggiori disordini.      |
|    | Non li trova che nell or-                           | iul p. 291.                 |
|    | dine. ivi c. 58. v.                                 | Pace immaginaria, fallo     |
|    | 10. p. 40%                                          | ripole.                     |
|    | La pace di Dio è stabile;                           | Anteporre la verità ad una  |
|    | ivi c. 66. v. 10. p. 465.                           | falla pace. ivi p.          |
|    | In ciò diversa da quella                            | 488.                        |
|    | del mondo. iui c. 66.                               | Pace del cuore . t. 3: P.   |
|    | v. 12. p. 465.                                      | 333. in fin. t. 4. p. 230.  |
|    | Dio non la da che a quel-                           | Pace che si dee temere. t.  |
|    | cliche sono a lui rasse-                            | 3. p. 313.                  |
|    | gnati. ivi c. 58. in                                | Hadre,                      |
|    | f 4 4 400                                           | E madri : quanto noi siamo  |
|    | fin. p. 402.                                        | ad esti debitori, benche    |
|    | Paria race.                                         | fiam nati peccatori. t.     |
|    | v. 18. p. 327. in fin. C.                           | I. p. 168.                  |
|    | Paragónata a un Fiume.                              | Modello de Padri in Abra-   |
|    | Paragonata a un trance                              | mo . 4. 2. P.               |
|    | ivi c. 48. v. 18. p. 328.                           |                             |
|    | c. 66. v. 12. p. 465.<br>Gesù Cristo n'è la sorgen- | Giuseppe regola dell'amor   |
|    | Gesu Critto n e la loigena                          | de' padri. ivi p.           |
|    | te. ivi c. 48. in fin.                              | or pault.                   |
|    | p. 328.                                             | 262. Padri                  |
|    |                                                     |                             |

Deggiono dare buono elem-

po. t. 12. l. 4. p. 88.

Q 2

| 244 I N D                                              | ICE                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 Pagani hanno riconosciu-                             | S. Paolo che con artificio                            |
| to che niente accadeva                                 | esercita la sua carità, af-                           |
| senza ordine di Dio. 2.                                | fin di riconciliare One-                              |
| 30. p. 247. in fin.                                    | simo con Filemone. t.                                 |
| Virtu falsa 'de' pagani ri-<br>compensata da Dio con   | 6. p. 244. in fin. e seg.<br>Viaggi di San Paolo per  |
| falsi beni . t. 28. p.                                 | andar a raccogliere le li-                            |
| 377·                                                   | mosine de' Gentili con-                               |
| Allegrezza de'pagani quan-                             | vertiti alla fede, affin di                           |
| do vedevano cadere qual-                               | sovvenire i Cristiani di                              |
| che Cristiano, e cedere                                | Gerusalemme. t. 14.                                   |
| alla violenza de' tormen-                              | p. 337.                                               |
| ti. ivi p. 344.                                        | S. Paolo coll'opera delle                             |
|                                                        | fue mani si guadagnava                                |
| Piena di volpi. t. 8. p. 220. t. 23. p. 136.           | il vitto. t. 7. p.22.<br>S. Paolo indicato da queste  |
| Palme                                                  | parole: Benjamino sarà                                |
| Figure de' Santi. t. 24.                               | un lupo rapace. t. 2.                                 |
| p. 256.                                                | p. 364. in fin. e Jeg. t.8.                           |
| Pane                                                   | p.69. in fin. e seg.                                  |
| Il sacro pane quotidiano                               | S. Paolo brama di avere te-                           |
| fortifica le anime, e le<br>dispone a ricever l'effet- | stimoni della fedeltà, con<br>cui dispensava le limo- |
| to che la grazia produce                               | fine della Chiefa.                                    |
| ne' loro cuori . t. 3.                                 | 12. l. 4. p. 152. in fin.                             |
| p. 239.                                                | Conversione di S Paolo ef-                            |
| Dell'anima, del quale non                              | fetto dell' Orazione di S.                            |
| si cibano i malvagi. t.                                | Stefano . 1. 28. p.205.                               |
| 4. p. 231.                                             | Parabola Cina                                         |
| Pani esposti dinanzi a Dio.                            | Detta a' Sichemiti da Gioa-<br>tam figlio di Gedeone. |
| t. 3. p. 352.<br>S. Paola                              | t. 8. p. 126. in fin. e Seg.                          |
| Suo viaggio in Palestina.                              | 136. in fin. e segg.                                  |
| t. 8. p. 55.                                           | Paradifo.                                             |
| Sua coraggiosa risoluzione.                            | Terrestre . t. 1. p. 61.                              |
| t. 20. p. 162. in princ.                               | e seg.                                                |
| S. Paolino                                             | Suoi alberi e frutti : quat-                          |
| Gran divozione di S. Pao-<br>lino verso S. Felice. 2.  | tro fiumi del Paradiso<br>terrestre : ivi p. 126.     |
| D n 75.                                                | E' realissimo. ivi p.124.                             |
| 13. p. 75.<br>S. Paolo                                 | E' realissimo. ivi p.124. Parentele                   |
| Sua esaltazione, e suo ab-                             | Scelta delle medesime. De                             |
| bassamento. t. g. p.                                   | recugini carnali. t. 4. p.                            |
| 187.                                                   | 154.in fin. e seg.                                    |
|                                                        | £4-                                                   |

GENERALE.

Parete Intonacata con fango fenza mescolarvi paglia, cosa fienifichi . t. 28. p. 189.

Parlare

Per faper parlare bisogna aver laputo dianzi tacet. 28. p. 54. Bisogna lungamente ascol-

tate Dio per parlare utilmente agli uomini. t. 24. p. 51. in princ.

Parlar di se stesto è grande orgoglio. ivi p. 70. in princ.

Quei, che Dio riempie della sua lapienza, nol fanno. ivi p. 150. Parlar nella Chiesa senza

vocazione di Dio, gran male. · ivi p. 206. Parlar peco. I lunghi difcorsi non sono mai esen-

ti da peccato. f. 21. . c. 10. v. 19. p. 179. in fin. e feg.

Dove si parla molto, si trova sovente la povertà. ivi c. 14. v.

23. p. 258. Chi è moderato ne' suoi discorsi , è dotto e prudente. ivi c. 17. v. 27. p. 319. in fin. e feg.

Lo stesso insensato passa per favio, quando tace. ivi c. 17. v. 28. p. 320. in princ.

Chi non pud rattenersi nel parlare è come una città p. 455. in fin.

fenza porte e fenza muivi c. 25. v. 28. Non aspettarti se non follie da un uomo pronto a parlare . t. 21. c. 29. v. 10. p. 509. Parola

La parola di Dio è l'ornamento dell' anima . t. 21. c. 1. v. 19. p. 44. Bisogna nasconderla nel cuore. ivi c. 1. v. I.

Riandarla spesso colla mente. ivi c. 3. v. 1.

p. 68.

Ascoltarla, come un fanciullo ascolta suo padre. ivi c. 4. v. 1. p. 89.

E' una lucerna, che c'illumina nelle tenebre di questa vita. c. 6. v. 23. p. 127. e feg.

Non esporla mai a' dil eggiatori. ivi c. 9. v. 7. p. 157.

Il savio la sparge come ivi c. vna semenza.

Iddio forma l'orecchio, che ascolta, e l'occhio, che vede . ivi c. 20. v. 12. p. 360,

Non diffipar quest' olio, e quelto celefte teforo. ivi c. 21. v. 20. p. 383.

Disposizione per ascoltarla. ivi c. 22. v. 17. p. 399. Suoi effetti nell' anima .

Mangia quanto miele ti balta, per non rigettarivi c. 25. v. lo. 16. 2. 451.

Amara al peccatore. ivi 6. 27. v. 7. p. 478.

ND 246 1 La fermezza inviolabile L'Amarezza della parola di della Parola di Dio è un Dio, è dolce al giusto. motivo di spavento e un t. 21. c. 27. v. 7. p. 478. modello per la nostra E' uno specchio, in cui si t. 12. l. 4. condotta. vede l'anima. IUI C. 27. v. 19. p. 482. in fin. p. 244. Parola di Dio è una fone leg. tana, la cui acqua sale Come si debba leggerla ed fino alla vita eterna. t. ascoltarla. 101 6 29. 15. p. 66. in princ. ' v. 13. p. 510.in fin. e ∫eg. Parola di Dio dignità de' Parola di Dio figurata dall' fuoi Ministri . argento. t. 3. p. 327. p. 36. in fin. Parola di Dio, cibo dell' Fuoco ardente. t. 4. p. t. 20. p. 131. anima. Bisogna gustarla e rominar-273. Sua ennipossente virtù - ivi ivi p. 100. Dio ne dà il gusto a quei p. 165. Virtù della Parola divina. tut che lo temono. t. 31. p. 366. p. 230. Parola della verità ha ge-Non bisogna renderserla nerato i Cristiani. inutile. ivi p. 232. Parole dette dal Signore. 27. p. 327. La parola del Signore è un Spiegazione a questo paspelo, che opprimerà quei fo: Voi nulla aggiungeche se ne bessano, siccorete alle parole che io vi me vivificherà quei che t. 6. p. 49. dico . Parola di Dio banchetto ad essa sottomettonsi. 26. p. 264. dell' anima. t. 9. l. Si dee sperar bene da un' 1. c. 9. v., 19. p. 102. anima, che ama di ascol-Arme spirituali de' Cristiatar la Parola di Dio. ni. ivi l. 1. c. 13. v. t. 22. part. 2. c. 3. v. 11. 19. p. 137. p. 217. in princ. E' il Cantico sacro, che Quantunque sia ancor trop. calma le turbolenze dell' po debole per ubbidirle. anima. 101 l. 1. c.16. 121 v. 23. p. 180. Gli empi l'ascoltano come E' la virtu di Dio. 121 un' arietta di musica, e 1. 1. c. 17. v. 38. p. 194. poi la dimenticano. ivi La parola di Dio sembra sovente amara' a' peccatoc. 5. v. 5. p. 234. Quando non si riceve queri, perché non gustano ita Tanta pioggia, Dio fe non le cose terrene. fa sparire la nube che t. 12. l. 4. p. 58.

151. Lo stolto si diffonde in parole. ivi c. 10. v. 14. p. 151.

Cibarfi della parola di Diot. 28. p. 48. e seg.

Carestia della parola di Dio è un gastigo tremendo . p. 206. in fin.

La parola Dio è una regola di ferro che spezzerà tutto ciò che non si accomoda ad essa. 101 p. 258.

Strana disposizione di molti che vanno ad ascoltare la parola di Dio. ivi . P. 414.

ri sopra di noi, bisogna che Dio l'accompagni coll' amor fuo. p. 187.

In quante maniere si disonora la dispensazione della parola di Dio.

p. 555. Vedi Predicatori Vedi Paffori.

Non anteporre le opinioni umane alla parola di Dio . . t. 25. c. 8. v. 5. p. 71.

Q4

Bi-

248 INDICE Bi'ogna confultar la paro-D10 . 1.25. c.48. v.17. la di Dio . t.25. c. 8. p. 326. in fin. e feg. La parola di Dio e una v. 19. 20. p. 81. E una verga di ferro. ivi spada a due fendenti . c. 11. v, 4. p. 92. in fin. ivi c. 49. v. 1. p. 334. L'umana fapienza difteutta Non parlar di se nesso. ivi c.49. v.3. p.335. c.50. dalla predicazione della parola di Dio. ivi c. v. 4. p. 343. in fin. Ascoltar Dio ne' Predica-11. v. 10. p. 94. c. 14. v. 5. p. 130. in fin. e feg. tori . ivi c. 55. v. 2. Cosa impedisca di fruttifip. 380. in princ. care la parola di Dio. Cibarh della parola di Dio. ivi c. 17. v. 10. p. 122. Predicatori intereffati . ivi Fermezza per annunziarla. ivi c. 21. v. 6. p. 137. c. 62. v. 8. p. 430. Non dire fe non quello Palqua che si è inteso da Dio. Origine di questo vocaboivi . lo. t. 3. p. 156. e feg. Predicatori corrotti. 184. ivi c. 24. v. 5. p. 155. Celebrazione della Pasqua Ben digerire la parola prinel giorno decimoquarto ma di annunziarla . ivi del primo mese dell' c. 28. v. 11. p. 174. anno. 1. 5. c. 9. p. Chi siano quei a cui Dio 88. e feg. dà l' intelligenza della Coloro che aveano contratfua parola. ivi c. 28. ta qualche immondezza, la solennizavano nel di v. 9. p. 178. in fin. Predicatori paragenati alle decimequarto del feconivi p. 89. nuvole. c. 60. v. 8. p. do mese. 92. Se gl' Ifraeliti abbiano ce-Predicatori fortunati quando trovano anime inaflebrata la Pasqua nel defiate dalla grazia. ferto. t. 7. p. 72. Paffero c. 32. v. 20. p. 206. in fin. Che cosa figuri. t. I. Cola debbano a'popoli prep. 49. Pallero immolato figura deldicare. ivi c. 40. v. l'umanità di G sù Cri-3. p. 263. Virtù eminente de' Predit. 4. p. 126. flo . in fin. e fee. catori. ivi c. 40. v. Paffioni 6. p. 263. Regole per ben ascoltare, .Sono i nostri idoli. t.2. o leggere la parola di

reservicioni

Paf-

Dio ammorza le nostre passioni convertendoci ivi

Per esse il demonio regna nell' anima. 101

p. 341.

Immagine figurata di un' anima abbandonata alle fue passioni. 101 p. 466.

Ciascuna passione è una specie di divinità, che si rende padrona del cuore. t. 22. part. 2. c. 15. v.

19. p. 342. Passioni di cui sono schiavi gl'iniqui; e le ne hanno di contrarie tra loro, li signoreggiano tutte a vicenda. 1. 5. p. 239.

Passioni, che regnano nel cuore degli uomini, sono come tanti idoli da loro adorati. 1. 15. p. 26.

Chi non ha ancora domate le sue passioni, non è in istato di attendere a doPassioni sono altrettanti dei

Sciagura di quelli, che si abbandonano alle passio-1. 25. c. 33. v. 11.

Sono un fuoco, il quale ci abbrucia. 101 C. 50.

v. 11. p. 360. Il demonio l'accende. ivi c. 54. v. 16. p. 375.

Passioni incompatibili colla vera sapienza. 1. 24. p. 221.

Esse rendono schiavi coloro, che ne sono dominaivi p. 304. Esse abbreviano la vita.

ivi p. 313. Sono le piaghe dello spirito . 101 p. 404.

in fin. e feg.

I malvagi se ne alimentano, i buoni le distruggono. 101 p. 405. Pastori

Della Chiesa figurati da Giacobbe. t. 2. p.

219. Veri amici dello sposo, ivi p. 41. in fin. e feg.

INDICE 250 Pattori si debbono impiega- Pastori falsi fanno della Rere all' opera di Dio con ligione una specie di trafun perfetto difintereffe. fico. . t. 8. p. 239. in t. 6. p. 340. fin. E lasciare a lui il pensie-Pastori, a cui dobbiamo riro dell'esito delle loro correre per conoscere la volontà di Dio. t. fatiche. 1. 6. p. 340. Pastore, nome dato da Dio. 11. 1. 3. p. 25. in fin. e e perchè. t. 19. p. 88. in princ. Debbono esser nemici d'o-Motivo di consolazione e gni cupidigia non foladi allegrezza per un Pamente riguardo a se stesfi, ma riguardo ancora t. 23. p. 1.7. a' loro domestici. . . t. e feg. Falsa umiltà di alcuni Pa-12. 1. 4. p. 72. stori, che non è che l'ef-Pastori buoni : loro modelfetto della loro timidezt. 3. p. lo in Mosè. 76. Si purificano nella solituivi p. 38. za. Quei che sono costituiti sopra gli altri deggiono. 121 . guardarsi di non cadere Ricevono i configli degli con esti in vece di rialivi p. 258. inferiori. zarli . Comandamento di onorarivi p. 40. Il nome di sentinella dato ivi p. 276. Debbono effer mondi a' Pastori. ivi D. 56. 409. corpo e di anima. Guai a' Pastori che tacquep. 362. Virtù loro fignificate dalle ro'. 101 p. 59. Silenzio de' Pastori uno de' vesti del Sommo Sacermaggiori castighi. ivi p. 366. dote . 101 Debbono fantificarsi prima p. 66. in princ. Qualità de Pastori . ivi di esercitare le loro funivi p. 385. p. 151.. zioni. Veri Paltori, e falsi Pasto-Non debbono effer timidi. ivi p. 403. ri . ivi c. 12. p. Debbono oppersi alla col-185. Doveri de' Pastori. lera di Dio, come Mose. 101 t. 3. p. 404. in fin. e Seg. c. 33. p. 403. 409. c. 34. p. 416. 422. Sono un fale. t. 4. p. I Ministri della Chiefa 30. in fin. hanno ad esfere tanto e-Loro generofità. minenti in virtù, quan-F. 76. to il sono in digana. Loro decilità. ivi. ivi p. 539. Niente debbono intrapren-

dete umanamente. 1.4. Un uomo talvolta ne do-P. 77. Pattori cattivi fono ambi-

ziofi, affumono temerariamente le sagre dignità. t. 3. p. 81.

S' intruducono in effe. ivi

Dio da a popoli, Paftori, che ad effi raffomiglino. t. 5. p. 23. in fin. e feg.

Eglino fono i vicari dell' amore di Gesù Crifto

ivi p. 101.

Affanno e lamento de' Pa-Itori danno assai da temere a coloro, che ne fono la cagione.

p. 114. Tutte sono contegiose le colpe de' Pastori. t. 22. part. 2. c. 6. v. 8. p.

247.

Temperar deggiono la forza colla dolcezza, e fostener la dolcezza colla forza. ivi c. 8. 12 1. p. 272. in princ. e c.

12. v. 2. p. 314. Hanno una regale dignità tutta interiore sul popo-IVI C. Q.

lo di Dio. v. 11. p. 283.

Quanto sia profittevole elfere fotto la condotta di nn uomo anche effo condotto da Dio. ivi c. 11. v. 3. p. 303. in fin. e feg.

Il vero Pastore è una colomba. t. 22. part. 1. c. 7. v. 6. p. 99.

Il falso Pastore è un lupo. ivi .

mina un altro per propria di lui sciagura. t. 22. part. I. c. 8. v. 9. D. 124. in fin.

Guai agli empi, che essendo nel fanto lucgo fono lodati , come le giusti

foffero i loro cuori. ivi c. 8. v. to. p. 125.

I Pattori deggiono preferir la dolcezza alla forza nella condotta delle animé. ivi c. 9. v. 18. p. 142.

Pattor fanciullo . 10. v. 17. p. 152. in fin. Pastor nobile. 101 C. 10.

v. 17. p. 153. in princ. I Pastori sono i denti della Chiefa. ivi c. 12. v. 7. p. 170.

Pastori malvagi paragonati al mandorlo, e alla locusta.

Non è saggio il Pastor che blandisce il peccatore. ivi v. 11. p. 174 in fine feg.

Compiacenza mercenaria del Pastore è a guisa delle fpine. t. 22. part. 1. c. 7. v. 7. p. 100.

Tutt'i veri Pastori non sono che un Pastore, e questo Pastor unico è Gesù Cristo. ivi c. 12. v. 11. p. 175.

Necessità di un Pastor, che ci conduca. ivi c. A. v. 12. p. 69.

Un fanciullo , un infermo non può viver folo. ivi .

INDICE Pastori buoni debbono spaventare le anime, e infieme confolarle. 9. 1. 1. c. 2. v. 6. p. 37.

Sono le fondamenta della Chiesa, e Dio ha posto il mondo fopra di essi .

ivi v. 8. p. 38.

Pastori secondo il cuore di Dio, e che camminano dinanzi a lui. 32. p. 46. in princ.

Sono il canale delle misericordie di Dio, come i cattivi fono il canale della sua collera. ivi l. I. c. 4. v. 4. p. 61.

Una virtù comune loro non basta. ivi l. 1. c.4. v. 18. p. 63. in princ.

Sono debitori alle anime a loro affidate delle loro orazioni e de' loro Sagrifizj . ivi l. 1. c. 7. v. 9. f. 81. in fin. e feg. Segno di un vero l'astore.

ivi l. 1. c. 8. v. 6. p. 90. e c. 10. v. 6. p. 109.

Debbono effere irreprensibili fenza ambizione, e senza interesse. ivi I. 1. c. 9. v. 7. p. 99. in princ.

Debbono amare il ritiro, e comparire rare volte in pubblico. ivi c. q. v. 12. p 100.

Debbono nutrir fe fleffi delle verità, che annunziano agli altri. ivi 1. 1. c. 9. v. 16. 19. p. 101. e feg.

I Santi fuggivano l' ufizio

di Pastori, perchè ave-

vano una Fede viva , e non erano ambiziosi . 1.9. 1. 1. c. 10. v. 21. p. 110. e c. 15. v. 17. p. 174.

Riputazione necessaria a Pastori non per essi, ma per gli popoli. ivi l. 1. c. 10. v. 24 p. 111. in

brinc. Ritenutezza necessaria a un nuovo Pastore. ivi 1. 1. c. 10. v. 27. p. 112. in

princ.

Non debbono ufere tutta la loro autorità senza necessità. ivi l. 1. c. 11.

v. 13. p. 117. Pericolo della loro carica . 1. 1. c. 12. v. 1. p. 123.

Il Pattore tuona non per ispaventare, ma per convertire. ivi l. 1. c. 12. v. 18. p. 127.

Non debbono cessar mai di pregare per gli loro popoli. ivi l. 1. c. 12. v. 129. in princ.

· Debbono iostenere lo splendore della loro dignità con una grande umiltà. ivi l. 1. c. 13. v. 1. e feg. p. 134 e feg. c. 15. v.

23. p. 17. 164. Quando fi è trovato un nomo di Dio per la sua condotta, non bisegna ad altro pensare che ad ubbidirgli . ivi l. 1. c. 14. v. 7. p. 149. e c.

15. v. 22. p. 165. Come debbano piangere la perdita delle anime. ivi 1. 1. c. 15. v. 11. p. 162. e c. 16. v. 1. p. 176.

I Pastori non debbono ca- Un Pastore esser dee semricarli de' peccati degli altri. t. 9. 1. 1. c. 15. v. 25. p. 167.

Come debbano sterminare i nemici del popolo di

Dio. ivi . La vocazione e la elezione di Dio è la sorgente delle grazie, che Dio fa per mezzo di essi al popolo. ivi l. I. c. 16. v. 1. p. 177.

Debbono uppidire semplicemente a Dio.

1. 1. c. 16. v. 13. p. 179. Debbono venir provati prima di ascendere alle maggiori cariche. ivi 1. 1. c. 16. v. 21. p. 190.

Il loro dovere è di sedar le passioni e di calmare le turbolenze delle aniivi l. 1. c.16. v.

23. p. 180.

Errore di quelli, che vorrebbero risuscitare i Pastori, a' quali non hanno ubbidito. in l. 1. c. 29. v. 7. p. 294.

Non debbono sdegnare di prender configlio da quel li, che iono inferiori ad esti. t. 10. c. 6. v. I.

p. 51. Non debbono troppo affieurarsi sopra la lunga esperienza, che possono avere, che Dio loro fugdire agli altri. ivi

1. 2. c. 7. v. 3. p. 64. Bell' esempio a questo pro-101 p. 65. pre apparecchiato di esporsi alla morte per adempiere al suo dovere. t.9. l. 2. c. 18. v. I. p. 170.

Quando debbano i Pastori amare le anime, che Iddio ha loro affidate. t. 9. 1. 2. c. 18. v. 33. p.

174 Come dobbiamo condurci verso de' Pastori cattivi , quando si diportano eglino verso di noi in un modo irragionevole. t. 9. l. 1. c. 1. v. 13. p. 21. l. 1. c. 3. v. 15. p.

La loro autorittà non sia formidabile alla virtà. ivi /. I. c. I. v. 17. p. 21. in fin. e feg.

Debbono render conto de' peccati di quelli che dirigono. ivi l. 1. c. 2. v. 16. p. 41. e v. 25. p. .

43. Per una secreta vanità si pongono sopra Dio. ivi l. 1. c. 2, v. 29. p. 44.

Dominio tirannico punito con un' eterna schiavitù. ivi l. 1. c. 2. v. 30. p.

Giudizi terribili, che Iddio esercita sopra i cattivi Pastori. ivil. I. c, 3. v, 11. p. 52.

gerisce ciò, che debbono . Bisogna soffririi piangendo. ivi l. 1. c. 8. v. 5. p. 88.

> Il loro ministero è felice per gli altri, e infelice

| ,                             |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| at. IND                       |                         |
| 254 I N D                     |                         |
| per essi. t. 9. l. 1. c.      | parte agli altri. t.2   |
| 9. v. 16. p. 101.             | v. 16. p. 109.          |
| L' esempio di Saulle dee      | Il Pastore non attri    |
| fare tremare i Pattori.       | a se stesso il doi      |
| ivi l. 1. c. 9. v. 21. p.     | Dio . ivi c. 5. v.      |
| 103. in princ.                | 110. c. 6. v. 5. p.     |
| Non bisogna mai separarsi     | Bella descrizione delle |
| da loro                       |                         |
| da loro . ivi l. 1. c.        | lità di un vero Pa      |
| 10. v. 26. p. 111.            | ivi c. 6. v. 12. e      |
| Peccato di quelli, che dan-   | 124. in fin. e seg.     |
| no alla Chiesa Pastori        | E' ora doice, ed o      |
| indegni. ivi l. 1. c.         | vero, secondo il bi     |
| 12. v. 16. p. 126.            | delle anime.            |
| Pastori stranieri figurati da | v. 5. p. 134.           |
| Doeg procurano di rovi-       | Vede, col lume di       |
| nare i legittimi. ivi         | quando è venuto il      |
| l. 1. c. 22. v. 9. p. 229.    | po di parlare.          |
|                               | po di parrare.          |
| in fin.                       | 10. v. 31. p. 18        |
| Paltori mercenari si perdo-   | fin.                    |
| no falvando gli altri . t.    | Dio gli dà ciò, cl      |
| 10. 1. 2. c. 10. v. 11. p.    | dee dare agli altri     |
| 86.                           | alimenta dello ste      |
| In quante maniere disono-     | ne, che agli altri c    |
| rino la verità, che da        | sa. ivi c. 11.          |
| loro G predice too to         | 4 205                   |

557.

Contra quelli, che si conducono, e che conducono gli altri secondo il loro capriccio. tus p.

567. Paitore, Conduttore delle anime. Discepolo di Dio e della Chiesa: 1. 21. 6.

1. v. 5. p. 37. in fin. Amico della verità e della 101 6.3. misericordia.

v. 3. p. 69. La sua gloria è indipendente dagli uomini. ivi c. 3. v. 35. p. 85.

Bee dell' acqua , che da agli altri, e ne riempie Bisogna seguir Dio, quanse stesso, prima di farne

buisce no di 17. p. 120. quatore :

1. 6.5.

eg. p. ra se-

logno i c. 7.

Dio . temivi c. 6. in

h' egli : e fi fo palispenv. 25.

In qual senso vende alle anime il frumento del cielo. ivi c. 11. v. 26. p. 206.

La sorgente della sapienza è come un torrente, che 101 C. 18. v. trabocca.

4. p. 325. Il ministro è fedele, quando non si attribuisce alcun bene del fuo padrone. . ivi c. 20. v. 6.p.

E' un amico, ed un medico necessario all' aniivi c. 21. v. II. ma.

p. 379. do ci chiama a servir le

ani .

ganime. t. 21. c. 24. v. Il failo amico feduce l'a11. 12. p. 431. e feg.
Il vero Pathre non adula
maï, e dice fempre la Il fuo parlare è dolce e luverità. ivi c. 24. v. 26. finghiero. ivi c. 7. v.

P. 437. Le ferite di chi ama fono migliori de' baci di chi odia. ivi c. 27. v. 6. P. 476.

Doveri di un :vero Pastore. ivi c. 27. v.27. p. 487.

Sua carità, suo disinteresse.

Quegli, che riprende, lasà più amato di colui, che adula. ivi c. 28,

Quanto debba amare i poveri. ivi 6. 29. v. 14.

p. 511. Sua tenerezza verso le anime deboli . ivi c. 30.

2. 20. p. 529.

Il Pastore mercenario conduce a perdizione colla fua condiscendenza . 1.25.

c. 3. v. 29. p. 82. La sua elevazione è suo disonore, ivi c. 3. v. 35. p. 85.

Il iuo accecamento e la fua infensibilità fono il cattigo della fua negligenza. ivi c. 6. v. 4. p. 120.

E' adultero delle anime in vece di effere l'amico dello Sposo ivi c. 6. v. 35. p. 130.

Distoglie dalla strada di Dio. ivi c. 11. v. 9. p. 196.

finghiero . ivi c. 7. v. 5. p. 134. in fin. e feg. c. 10. v. 10. p. 173.
Alimenta gli altri, ed egli

fi muore di fame. ivi

Le sue viscere sono crudeli. ivi c. 12. v. 10. p. 217. in fin. e seg. Il ministro inutile proverà

la collera di Dio. ivi

E' compiacente, e conduce per una falla strada. ivi c, 16. v. 29. p. 301. Ula della sua autorità con impero, ivi c, 18. v. 23.

p. 334. Si dee tuttavia rispettare in lui il potere di Gesù

Critto. ivi c. 3. v. 35. p. 35. c. 18. v. 23. p. 334. Inchbriato dal vino del fecolo. ivi c. 20. v. 1.

p: 354. c. 31. v. 4. p. 537. E' un piloto preso dal vi-

no e dal fonno in mezzo al mare . ivi c. 23. 7. 34. 35. P. 422.

E' un falso testimonio riguardo a Dio. ivi c. 24. v. 23. p. 437.

Ed accarezzando le anime le feduce. ivi c. 24. v. 28. p. 437.

Cattivi Palteri sono nuvole compagnate da tempeste, non seguite da piogge. ivi

ge . t. 21. c. 25. v. 14. p. 449. in fin. e feg. Siccome la neve cade mal a proposito nell'estate, così la gloria mal si confà ad uno stotto, ivi c.

26. v. 1. p. 459. Il cattivo Pattore è come un idolo. ivi s. 26.

v. 8. p. 463. Mostra la strada, e non vi cammina.

Non ama la verità.
p. 470. in fin.

La sua lingua adulatrice cagiona le rovine. ivi c. 26. v. 28. p. 470. in fin.

Iddio non permette mai, che chi lo cerca finceramente, trovi una guida, che lo feduca. ivi c. 28. v. 12. p. 495.

28. v. 12. p. 495. Chi adula il proprio amico, gli tende un laccio per farlo cadere. ivi c. 29. v. 5. p. 507.

Paltori buoni tono paragonati a cieli . 1. 30. p.

Fanno crescere le virtu siccome piante nell' anima de' fedeli . ivi p. 446.

Le anime aspettan il soccorso del loro ministero. ivi.

I peccati de' nonoli sono

I peccati de' popoli sono puniti col loro silenzio.

Loro dolore per gli loro popoli, quando questi sono caduti al tempo della persecuzione. 1.30.
p. 376. in fin. e seg.
I veri Pattori non hanno
altro interesse quello di Dio . ivi p.289.
Differenza fra i Pattori

buoni, e i cattivi, ivi.

Loro fermezza non deriva da una vera libertà. svi

p. 290.
Perché fono chiamati Re,
e Principi . ivi p. 307.

Sono figurati da gocce di aequa nella Scrittura, ivi p. 308. Sono lioni che rapifcono

al demonio la fua preda convertendo le anime ,

Loro umiltà nelle loro incombenze. ivi p. 360. Quanto debbono temere la compiacenza. ivi. Far conto de' loro avvertimenti. ivi p. 438. e feg.

Loro preparazione a' patimenti . ivi p. 440.
Debbono spesso tornare a
Dio per pigliare in lui
nuove forze . ivi .

Sapienza, con cui amar deggiono i loro popoli. ivi p. 441.

Non possono salvar quelli, che non vegliano su loro stessi. ivi p. 504. Quel che debbono osservare conducendo le anime.

ivi p. 567. Pastori cattivi, osfervano ii silenzio, quando veggo-

30. p. 52. e /eg. ivi Paltori intereffati.

Paltori avari. . ivi p. 515. Pastori compiacenti e lu-

finghieri . ivi p. 49. e

Non ofano giprendere quel-

Scemano la gravità de loro peccati. Ispirano una prosontuola fiducia nella divina mifericordia. tus.

Pastori scandalosi che inducono al male co' loro elempj . .ivi.

Sono a guisa di una rete, che il demonio tende alle anime. sus p. 59. in fin.

Stato deplorabile di quelli, che cadono tra le loro mani . ivi.

Sono viscere sterili, e mammelle senza latte . p. 85.

Non fanno frutto, o non ne fanno che in apparenza.

ivi . Pastori che dominar vogliono fu i popoli. "ivi p. 154. in fin.

Paitori muti. ivi p. 166. 518.

Pastori lufinghieri . p. 164. 288. Scacciano i poveri, e adu-

lano i ricchi. ivi p. 220.

Non insegnano che massime rilaffate. ivi p. 221. Sacy T.XXXII.

no perire i popoli . t. I falti Pastori fanno un traffico delle anime. 1.

30. p. 516. La loro avarizia è cagione

enche feducano i popoli . ivi p. 230. 516.

Codardia de' falsi Pastori . ivi p. 290.

Sagrificano la giustizia al loro intereffe.

Imitano la perfidia di Giu--da . - jui p. 291. 306. S' intrudono da se steffi ne' fanti Ministeri . . ivi p.

325. Sono paragonati a' rovi .

Non lono porti, ma score

gli. 101 . Fomentano l' impenitenza colle loro blandizie, ivi

p. 339. Invece di fanar le piaghe ne fanno delle - nuove .

Pastori che non servono i popoli . ivi p. 385 Avvilifcono fe medefimi e fi rendono dispregevoli:

ivi p. 569. Falfo, Paltore paragonaro a un idolo . ! sus t. 518.

Coftoro sono asveduti nelle cofe del mondo, ma ciechi in quelle di Dio. ivi.

I fanti Paftori ifi trovano spesso agitati fra il ripofo della contemplaziones in cui gustano Dio, e l'opera della carità che gli flimola ad occuparfi per la falute delle loro pe-

INDICE 258 pecore. t. 16. p.114. in princ. La gioria de' Pastori è la

pietà di quelli che fono ad effi raccomandati . rvi p. 164. in fin. e feg.

Quegli ch' intrude da fe iteffo nella condotta delle anime , non ha diritto di chiedere a Dio quelle grazie, delle quali ha bisogno per ben condurle. t. 13. P.

211. in fin. Dio dà i Pattori fecondo il cuor fuo. t. 26. 6. 3.

v. 15. p. 56. in princ. Scienza loro necessaria

Lagrime de' fanti Paftori per quei che fordi fi rendono a' loro avvertimenivi p. 162.

Debbono ular pazienza verso i peccatori. ivi

p. 289. Doveri de' Pastori della 1. 24. p. 66. Chiefa.

Mansuetudine, che debbono avere . iui p. 47.

Tal è il pastore, tal è il popolo. ivi p. 99. Buon Pattore , dono ed d-

pera di Dio. ivi . I Palfori cattivi fono un ciel di bronzo. ivi p.

Pastori ambizioli. ivi p.

Pattori feduttori delle ani-

. ivi p. 221. Semidotti . Come diventiamo capaci

ivi p. 208. me.

di ammaestrar gli altri. 1.24. p. 20. Onore dovuto -a' Pastori .

ivi p. 35.

Bisogna coprire i loro difetti. ivi . I Pattori della Chiefa fono

giudici . 101 p. 64. Quanto fia loro neceffaria la fermezza. tut . Falfa pace , cui debbono

temere. 65.

Quanto debban proteggere i deboli. ivi p. 73. Non iscandalizzar i loro popo... ivi p. 66.

I peccati de' Pastori si moltiplicano all' infinito. ivi .

Pastori che abbandonar vogliono i loro popoli per vivere più sicuramente.

ivi p. 71. Ciò che i Pastori offervar debbono rispetto a' loro

72. Eglino possono abbandonar i popoli, a cui veggono di effere inutili .

popoli.

Deesi far con esti parte de' propri beni. p. 73.

Quanto amar si debbano i pattori . Gravità delle loro parole.

ivi p. 92. Ritrovano facilmente buopi ministri .

97. Debbon effer umili, e perchè .

ivi . 1 Pa-

I Pastori sono riveriti da' popoli . r. 24. p. 102. Non debbono aver riguar-

do alla qualità delle perfone contro la giuttizia i

ivi p. 184.

Debbono stimare sì i piccioli che i grandi. ivi. Debbono guarir se medesimi prima di pensare a

guarir gli altri. ivi

Loro amore pel ritiro. ivi

p. 224.
Zelo che aver debbono di lafciar dopo di se persone che sieno eredi della loro virtù e della loro cognizione. ivi p. 436.

Ritpetto dovuto a' Pastori.

ivi p. 244.

Quali si deboano scegliere per Pastori . ivi p.

Qualità, che debbono ave-

Loro allegrezza ne' loro figli spirituali . ivi p. 269.

Loro buona forte di trovare anime docili. ivi-Sciagura di quelli, che si guastano sotto la loro

guattano lotto la loro condotta. jui p. 271.
Quando i Pattori abbando-

nar possono i loro popoli. ivi. Pastori che hanno popoli

docili. ivi p. 276. Indocilità de' loro popoli. ivi p. 277.

Elogio, che la Scrittua fa

de' Pastori"buoni ... t.24.
p. 279. in princ.
Qualità rare da' Pastori

Sono il gaudio di Gesti Cri-

to. ivi a

Felicità di quelli, a cui Dio concede Pastori buo-

ni. Loro amore pel filenzio.

ivi .

Sono a guifa di un fole, che diffonde i raggi della verità. Sono una lampada nella Chiefa. ini. Loro fermezza nelle per

Loro fermezza nelle perfecuzioni. ivi. I Pastori si obbligano a ri-

I Pastori si obbligano a rispondere della falute delle anime ivi p. 373. Loro umiltà ivi

Non debbono da fe medefimi esaltarsi alle cari-

che. ivi.
Loro moderazione. ivi.
Armonia stabilita fra i Pastori, e le pecore. ivi

p. 328. Regolamenti nelle loro azioni. Jui. Loro applicazione all'orazione. Jui p. 339.

Conferyar fempre la principale autorità.

Istruirs lungo tempo, prima di assumere la condotta delle anime. ivi p. 389.

Ra

I N. D I C E Lodi , e loro regole de'

Pattori della Chiefa .

t. 24. p. 396.

Pastori codardi ed interesfati . ivi p. 304. Dio toglie i Paltori evangelici quando è adirato. . t. 25. c. 3. v. 1. p. 38.

6, 57. u. 1. p. 391. e feg. Dio dà buoni Pattori invece de' malvagi, quan-

do si placa . iui c. 60. v. 19. p. 418. Pastori illuminati detti in-

davini . ipi c. 3. v. t. p. 35. Pericolo di stare in silen-

zio, quando fa d'uspo parlare. ivi c. 6. 2. 5. p. 57. e c. 58. v. I.

p. 398. ...

Tagere, quando Dio loro vieta di parlare . . ivi c. 8. v. 16. p. 72.

Non tacciono mai, ne pur quando cessano di parlare, . wi c. 62. v. 6.

P .. 429.

Sembrano come un prodigio agli occhi degli uomini . . . . ivi c. B. p. 16.

p. 72. Quale, effer deggia la loro, l'apienza ne' loro giudizi. ivi c. 11. v. 3. p. 92. Son eglino gli Araldi di

Gasa Crifto . ivi c. 58. v. 1. p. 398. Protettori degli oppressi.

ivi c. 11. v. 3. p. 92. . : Sono come i cuitodi della

Chiefa. ivi c. 62. v. 6. p. 429.

-1.1

Come fi applichino alla conversion delle anime i Pattori . t. 25. c. 11. v.

8. p. 94 in prins. Pregar Dio che conceda Pastori buoni . jui c. 62.

in fin. p. 431. Non possono iervir le anime, che rientrar voglio, no nel mondo.

c. 21. p. 6. p. 137. Loro vigilanza.

Dio li ricompensa del soccorso che danno alle anime. : iui c. 58. u.

10. p. 401. Loro tenerezza per quei che si convertono. ivi c. 21. v. 14. p. 138.

Doveri di un vero Pastore. ivi c.28. v. 1. p. 178, Debbono piagnere i mali - della Chiela .

. 33. v. 7. p. 212. Ed arroffirne. ivi c. 6t.

v. 7. p. 423. in fin. e feg Debbon procurare di riparar le sue rovine. c. 61. v. 3. p. 423.

Ricevono da Dio quel che danno ad altrui. ivi . c. 49. D. II. p. 254. C.

50. v. 4. p. 344. Debbono accoppiare la mansuetudine alla forivi c. 42. v. I. tezza. p. 231. .

Confolazione de' Pastori, che fanno poco frutto. iui c. 49. v. 4. p. 335. Si cibano cibando altrui,

ivi c. 62. v. 8. p. 429. 14 fin. e feg.

I Pa-

| CENERALE                                                                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GENERALE.  261  I Pastori sono la luce del Pastori che adulano le ani-  |  |  |
| mondo . t. 25. c. 49. v. me . t. 25. c. 1. v. 22.                       |  |  |
| 4. p. 335. Bilogna riguardar Dio in Paltori interessati , avari,        |  |  |
| loro. ivi c. 63. v. 11. amici del luffo: 14 ivi c.                      |  |  |
|                                                                         |  |  |
| Loro discretezza parlando                                               |  |  |
| ivi c. 50) v. 4. p. 343. Dio li da nell' ira fifa livi                  |  |  |
| Zelo de veri l'attori ver- c. 3. v. 4. p. 38. c. 17.v.                  |  |  |
| 10 1 peccatori 200 to 10. p. 122. c. 19. 0. 19.                         |  |  |
| 50. in fin. p. 345.                                                     |  |  |
| Sono utili a perfetti, e Pattori che opprimeno gli                      |  |  |
| agl' imperferti ivi c. umili i Santi. ivic.                             |  |  |
| Quale effer deggia la loro Pattori amici del neculo,                    |  |  |
| - purità : vi to 52. v. intemperanti; vita fcan-                        |  |  |
| dalola de' Pattorf Aup co.                                              |  |  |
| Regola, che debbon tenere                                               |  |  |
| neria condotta delle ani- 1. p. 178. c. 56. v. o. p.                    |  |  |
| me. 15 ivi. c. 154. v. 9. 387.                                          |  |  |
| 8-374 Seduttori difficili ad effere                                     |  |  |
| Sono paragonati al zaffiro riconosciuti; ma non il-                     |  |  |
| -c al diapros ivi vi cusa una tale diffisoltà.                          |  |  |
| Ignoti al mondo s pochisti- Sono la consolazione de'                    |  |  |
| mo compianti alla loto mondani per autorizzare                          |  |  |
| morte . ivi c. 57. v. il male. 101 200                                  |  |  |
| 1. p. 390. in fin.                                                      |  |  |
| Dissimulat daviamente i Spirito di vertigine ub                         |  |  |
| onali, che vogliono gua-<br>rire din en 1971 vona. lia ivi c. 10. vena. |  |  |
|                                                                         |  |  |
|                                                                         |  |  |
| son eglino potenti, ma L'orgoglio e il vizio loto più pericololo: 7017. |  |  |
| na : on one leb 61. v. 3. p. 22. v. 15. p. 144. 30 30                   |  |  |
| 4237 Out it came and Quale confusioned debasis                          |  |  |
| Sregolatezza de Pattori cor- aspettars: civi ec 38                      |  |  |
| potti e da rovina de Fe v. 12. p. 194.                                  |  |  |
| deli                                                                    |  |  |
|                                                                         |  |  |
| 5. v. 11. p. 500 c. 221 v. c. 22. v. 20. p. 1481                        |  |  |
| 1554 20 10 p. 172.                                                      |  |  |
| R <sub>3</sub> I Pa-                                                    |  |  |
|                                                                         |  |  |

. ر

I C E . 263 IND I Pastori temono di tur-Non vi ha chi poffa effmerli da' patimenti . t. bar le anime . 16. #. 246. 259. 274. c. 29. v. 4 p. 185. Paragonati ad una Pitonel-Non vi ha proporzione tra i nostri patimenti e la fa ; parlano a cafo . ivi beatitudine che aspettiae c. 47. v. 13. p. 320. A un albero da nave abmo. . . t. 27. p. 1304. più giusti debbon riconobandonato fopra un men- I te, ivi c. 30. v. 17. feere che hannoci in lo-

p. 195. in princ. ro sempre molte cose da Sono amici della diffimucorreggere e da purificalazione e della menzore, che abbilognano del gna. ivi c. 32. v. 7. fuoco de patimenti . ivi p. 304. in fin. e feg. p. 134

Aver parte a' patimenti di Paltori mercenary ... G-47. V. 15. p- 320. Gesù Crifto per aver par-Sono le tenebre del monte alla fua gloria. 1. do . ivi c. 49. v. 6. p. 14. p. 261. in fin, e feg. 336. in princ. Patimenti di Gesù Crifto

Conduttori ciechi è periconon ci hanno, dispensato lofo il feguitarli . ivi c. dal patire . t. 7. p. 55. u. 6. p. 380. in fine 163. 15 :711700:

Bifogna che ciascuno come feg. Pastori mercenari sono fipia nella sua carne, co-'gurati da' cani e non teme S. Paolo, ciò che remono ne i giudizi di Dio, sta da patire a Gesú Crine quelli degli uomini . fto . t. 12. l. 4. p. tui e c. 66. v. 9. p. 386. 283. in fin. : .

Si giudica di loro dalle o-Il prezzo infinito della Redenzione di Gesù Crifto pere . ivi c. 61. v. g. non ci efenta dal patire. Patimenti ivi p. 284. in princ.

Si avrà parte alla gloria di . I patimenti e i meriti di Gest Crifto a proporzio Gesa Crifto danno alla ne che fi parteciperà a' penitenza dell'nomo peccatore tutto il fuo merifuoi patimenti . . t. 16. p. 160. 215. 344. in fin.

Utilità del patimenti . . e feg. Risordarfi ne' propri pati-17. p. 88. t. 18. p. 77. mente di quelli di Gesà Qual ulos convien farne. Crifto ar che era l'innot. 17. p. 347. " cenza steffa . . . ivi p. Necessità de patimenti . t. 213.

23. p. 45. 60. I pa-

I patimenti ci fanno cono Chi è paziente erima le fcer le amiamo Dio. t. 24. p. 125. in princ.

Paragoniamo i nestri patimenti a quei di Gesù Crifto , e de' Santi. ivi

p. 26.

La Chiesa è chiamata militante a motivo de' patimepti, a cui è seggetta in quella vita. 29. p. 147. in princ.

Patriarchi Culto de' Patriarchi verso

Dio . vertim.

Pazienza La ploria di Dio risplende nella pazienza de' fervi t. 16. p. 69. fboi .

1. 4 rell' av-

121

La pazienza vera nasce dalla rassegnazione alla Divina volonià. t. 18. p. 184.

Sciagura di quelli che perdono la pazienza non perfeverando. 1. 24.

b. 28. in fin. e feg. Accoppiar la parienza alla ivi p. 160. carità.

Pazienza di Dio .

Non abbiamo la pazienza che a proporzione della Fede . t. 25. c. 51. v. 7. p. 351.

Non abusar della pazienza di Dio. ivi c. 57. v. 11. p. 292. in fin. e feg. Chi é paziente è faggio. t. 21. c. 14. v. 29. p.

L' impaziente manifesta la fua folliatui .

discordie già suscitate . t. 91. c. 18, v. 13. p.332.

in princ.

L'uomo pariente è più pregevole del forte . ivi c.

16. t. 32. p. 302.

E' il vero Erce . La scienza dell' ucmo si concice dalla fua pazien-124 c. 19. v. 11.

p. 342. Pazienza per afpettare pacificamente i momenti di Die in ceni cola.

30. p. 367.

Pazienza di Dio : quanto Egli sa lento prima di caftigarci . ivi. p. 163. 116.

La fua pazienza fteffa dee più far temere l' ira fua. ivi p. 339.

Vedi Gesk Crifto . Vedi Dio .

Paziepza onnipotente; che Gesù Crifto ha fatto risplendere rimanendo immobile forra la croce, allorehe i suoi nemici lo stimolavano a discender-De . -: 1. 8. p. 205. in princ.

Questa vita è il tempo della parienza. t. 11. l. 3. p. 279. in princ.

E perciò nel gran giorno della eternità Iddio farà trionfare la fua verità e . la sua giustizia. Peccati

Delle perfene riveftite di autorità . 1. 3. p. 92. Interiori. svi p. 316.

R 4 Pec-

INDICE Peccati d'ignoranza. t. 4. Accecamento giusta pena 12 - 1.5 dovuta al peccato . t.16. p. 44. p. 215. 253. Dolcezza del peccato con-Iddio effendo ful punto di punir Gioram Re d' If-- raele 's non gli rimprovertita in fiele di aspido. . vera i propre fuoi pecca-101 p. 250. ti, ma quelli di Geza-Dio non può effere autore belle sua madre . t. del peccato. ivi p. 12: 1. 4. p. 119. in fin. e 164. - Jeg. Effetti del peccato origina-La gravità del peccato non ivi p. 181. Vi ha fempre in noi un dipende dalla cola proibita o' comandata , ma fondo di peccato, giovanetto Tobia, cofa può figurare. .. manda. . t. 3. li 3. p. t. 14. p. 310. 54. Un Cristiano non dee vi-Danni dal peccato partoriti all'uomo. in conofcere altra necessità, 186: .: che quella di non mai peccare. · ivi . Paragonato ad un sepolero. Non balta lasciar il peccaivi p. 237. sito, ma bifogna procura-Peccato originale. ivi p. re di distruggere nel no-95. stro cuore e nella nostra Deformità di un'anima mormemoria tutto ciò, che ta in peccato, insopporpotrebbe come rifvegliartabile a se stessa. lo e farlo risuscitare . t. p. 368. in fin. e seg. 12: A 4: p. 278:573 4! Peccato cagione della morte dell' uomo. 1. 6. Si dee temere ogni pecp. 86. o cator, perchè è capace di Reliquie del peccato che generare infensibilmente « nell' anima" nostra- "una Dio lascia in noi. p. 78. -140 4. p. 285? ATIV BILLUS Peccato inseparabile dalla Ogni peccato meritando confusione. t. 20. p. d'effer punito , sper una 139. e misericordia di Dio ine E dalle tenebre. E' un principio di salute hamo punitr in quello mondo piuttosto che nell' il conoscere e il confesp. 278. · fare i suoi peccati. Per lo peccato entro la 26. p. 58. Schivarne le occasioni per morte nel mondo. poter fermi rimanere 16. 7. 79. nella

ne per uno. ivi c. 13. v. 25. p. 167. Bisogna: principalmente a far morir quello, che re-- gna nell'anima. : ivi

64.

p. 67:

172.

eg. Egli trasforma gli uomini, ed estingue in essi così la ragione; come la pie. tà. t. 10. c. 11. v. 15.

p. 95. in princ. Non è mai rimesso senza

t. 22. part. 2. C. 40 v.20. 4. p. 1228. . 95 TH 13 115 1 Meglio è morir nel peccato che non vivere per: peccare. t. 22. part.

. 1. c. 4. v. 3. p. 63. Il peccato stesso è la pena il. : ! del

332 Peccato originale chiamato cineffebile da SS. Padri. ivi c. 1. v. 16. p. 197. c. 10. v. 1. p. 250. in fin. e feg.

266

p. 358.

- princ.

Peccato fignificato dal fico. . t. 23. p. 377.

Dal peccato nasceno tutt'i peccati . t. 17. p. 121. Vari gradi de' peccati. t. .17. p. 28. in fin-Sue confeguenze. tus p. 352.

Perchè vi fi abbandoni. ivi · p. 153. Peccato originale. t. I.

5 p. 118. # feg. 163.

Trasfusione del peccato

possono esferci urili , e come. t. 5. p. 196. Peccato che ha ucciso l' anima non può effer rimesso senza la pena di

p. 159. Tre mezzi eccellenti di foddisfare a Dio in una maniera occulta per un gran peccato .... ivi to

chi l'ha commesso. ivi

212: e fegg.

In-

Inquietudini rimasteci da' peccati non ci puoceranno punto, se per liberarcene elerciteremo una maggiore vigilanza, una orazione più ardente, ed una profonda umiltà . s.5. P. 339.

Il peccato non può rimanere impunito . t. 24. p.

Fuggirlo come un ferpenivi p. 2174 Elio uccide il corpo e l'a-

ivi p. 218. Spada a due fendenti. ivi. Sua piaga è incurabile a tutti altri , che a Dio .

ivi p. 218.

Come Dio lo castighi ne' più fanti, allora pure che at effi perdona , ivi p. 216.

L'infamia è inseparabile dal peccato . sus p.

247.

Che cofa produca nel peecatore .. ivi p. 285. in fin. e feg.

Peccati vergognofi perchè permeffi da Dio. ivi p.

Peccati rimeffi , temerli ivi p.50. tempre .: Non commetter di nuovo

i peccati, di cui fi è già domandato perdono a Dio.

ivi p. 69. in princ. Peccati paffati , non bafta La conversione del pecca-

non peccare; fa d'uopo applicarfi a cancellarli coll'orazione, e colle limofine . \* ivi p. 217. in Dring. .

Peccati leggieri quanto da temerli . t. 24. p. 193. Redimere i peccati a prez-

zo vile . . . ivi p. 208. Per fuggire i peccati gravi scansar bisogna i leggieive p. 235.

Sono la confeguenza, e la pena gli uni degli altri .

ivi p. 185. Dio permette che i Santi

vi cadono per guarirli cogli stelli loro peccati ...

In quale tempesta ci getti il peccato. ... ivi p. 256. Sono profituzioni . p. 274.

Come Dio vuole che gli scontiamo. ivi p. 315. L'abbondanza del peccato dà luogo ad una foprabbondanza di grazia . ivi

p. 373. in princ.

Cancellarli con virtù contrarie . . . . ivi p. 395. Peccati interiori , e spiri-

Non fi fa ad effi alcuna rifleffione . ivi p. 74-Dio li caltiga con altri peccati più groffolani

ivi p. 53. Nudità erribile dell' anima per lo peccato . . ivi p.

## Peccatore

tore è un profumo da cui tutta è profumata la Chiefa . . . . t. 23. p. 37. Il loro numero per quanto fia grande, non pub! mai

TNDECE mai autorizzare il male. a Dio, allorche confessano, e riconoscono umilmen-1. 14. p. 247. Motivo di confolazione per te i loro peccati. 1. 7. p. 92. in fin. 96: in fin. gli peccatori. t. 11. 1. 3. p. 89. 147. in fin. e Jeg. Supplicio del peccatore 233. in princ. et.12. 1. 4. p. 52. 95. quaggiù . t. 17. p. 73. Umiltà, umiliazione di un Suo accecamento . ivi pi peccatore: t.4. p. 116. Debbono ricorrere alle orazioni de Santi . t. 126: Sue pene temporali, ed e-1. 4. p. 95. terne. ivi p. 281. Suo stato orribile, Chi risusciti ? Peccatori. t. Non riprendete il peccato-27. p. 322. in fine re, allorche sono tutte 101 E chi li difciolga. · infiammate le fue passio-: p. 323. in princ. Da che si conosca il peccat. 24. p. 82. in -ni tore salutarmente confuprine. Dio lo castiga lasciandolo fo . . . ioi p. 292. in princ. in balia a se stesso. ivi Necessaria e la memoria p. 289. Peccatori che si allontanadello stato de' Peccatori no dal peccato, non dine' ravveduti' t. 19. sprezzarli. ivi p. 80. p. 39: Come chiamato dalla Scrit-Pregare per loro, ma non esfere seco loro congiuntura . ivi p. 220. in princ.5 to con vincolo di ami-E' per gli peccatori una cizia : ivi p. 134 mifericordia la prontezza Quanto Dio sopporti i pec-1 catori . ivi p. 202. de' callighi divini : t. 31. 1. 2. 6. 6. 0. 13. p. 327. Effer circospetti a non patlar loro della verità. ivi Peccatori schiavi. t. 3. p. D. 181. Peccano liberamente d'ivi Misericordia di Dio ver-130. - 01230 wy oi fo i peccatori. ivi v: Stato del peccatore. ivi p. 247 Peccatori orgogliofi. ioi 153. in Minters 1 11 n. c. 11 Immagine sensibile di quel p. 266. Peccatore figurato dal Lebche fa il peccatore pect. 4. p. 116. cando". " ivi p. 402. brofo. Funesta libertà del pecca-Quali sono i speceatori che t. 27. p. 19. fi debbeno rimuovere . t. Suo accecamento . 1. 26. 4. p. 122: " " ... I Peccatori rendono gloria p. 56. Di-

Diversi gradi per cui dee passare il Peccatore convertendos ...t. 27. p. 248.

Quanto più un peccatore iente il pelo de' fuoi delitti, tanto più fi accofia alla guarigione. 1.23.

p. 100.

P'raro che i peccatori conoscano le loro fregolatezze, se Dio non eli affliage con mali sensibili : ivi p. 117.

Sentimenti che aver dee un'anima, che ha motivo di temere la giultizia di Dio. ivi p. 177.

I peccatori che perseverano ne' loro peccati non deggiono aspettarsi di esser salvi mediante la pietà de' giusti ipi p. 202. in sin.

Un peccatore dee conofcere ciò che egli è fitto prima che Dio gli aveffe ulata mifericordia, per meglio giudicare della infiaira fua bontà dagli eccessi de' delitti da lui commessi. in ja 2022. Nissua peccatore disperar

Missum peccatore disperar dee della sua salute, ivi

p. 410. .

Indulgenza della Chiefa verlo i peccatori a cagione della loro moltitudina : ivi p. 531. Peccatore ricaduto trofeo dei Dimonio : t. 21.

c. 2. v. 17. p. 62.
Bella descrizione di un

becestors, che caqe qui

fecondo S. Prospero. 1.21, c. 5. v. 6. p. 105. Altra descrizione secondo S. Gregorio . ivi c. 13.

v. 13. p. 237.

Suo primo peccato è punito dal fecondo. ivi e,

Catene del peccato. ivi. E come un cane che ritorna al luo vomito. ivi

c. 26. v. 11. p. 464. Miseria del peccatore . r, 25. c. 1. v. 5. p. 25. in

princ. c. 5. v. 18. 19. p. 51. e feg.

Sua orazione inutile, quando è combattuta dalle fue azioni. ivi c. 1. v. 15. p. 26.

Cola Dio domandi a' peccatori, che vogliono convertirfi. ivi c. 1. v. 16.

p. 26 in fin.

Loro iciagura fe rimangono in peccato ivi c. 1. v. 19. p. 27.

Loro imprese tornano a loro danno. ivi c. 1. v. 31. p. 28.

Imprudenza de' peccatori :
ivi c. 30. v. 9. p. 194. e
c. 57. v. 5. p. 391.

Peccatore a che paragonato . ivi c. 23. v.15. p.150. Sua corruzione. ivi c.

34. v. 1. p. 217.
Si gloria de' fuoi difordini. ivi c. 34. v. 11.

p. 219. Catene del peccatore. ivi c. 42. v. 6. p. 282. c.49. v. 7. p. 336. c. 52. v. 1.

v. 7. p. 336. c. 52. v. 1. p. 358.

INDICE 270 Volontaria schiavità del Pecora figura d' innocenza. Peccatore . t. 25. c. 42. t. 17. p. 79. v.1.18. p. 284. in princ. . Pecorelle di Dio , loro con-Peccatore fanciullo ancor folazione . 1. 25. c.40. di cento anni . v. 10. p. 264. 11 peccatore non può otte-Pene Consolazione di quei che nere misericordia da Dio provano le pene interiofe non per mezzo delle 1. 25. c. 49. v. 4 fue umiliazioni e delle P. 335. fue preghiere. Bifogna neceffariamente foffrirne. jui c. 63. v. p. 29. Dopo di aver abbandonato 3. p. 437. il male dee temere due Pena maggiore di tutte è cofe : la pigrizia e la - che un delitto divenga il castigo di un altro deipocrifia . t. 14. P. 223. in fin.

Orrida îmmagine dell' anima di un peccatore . t, 30. p. 466. Motivi di tremare per gli peccatori . ivi p. 156.

Sono sfrontati . IVI P. 55. 57. in fin. e fee. Dio convertendoli gli tirappa come da' denti de' lioni. ivi p. 179.

Quanto più camminano, tanto più vanno errati . ivi p. 185.

Rovina de' peccatori dee commoverci . ivi p. 351.

Pece Chi tocca la pece , ne rimane macchiato . t. 24. p. 130. Pecora

Beato chi annoverato è tra le pecore di Gesà Crifto. 1. 28. p. 425- e feg. Quali sono le pecore di Gesù Crifto. ivi p.

428. e feg.

litto . 1. 17. p. 365. in princ.

Le sole pene cangiar non possono il cuor de' malvagi . t. 28. p. 317. Prevenire con pene volontarie quelle della divina Giultizia . f. 12. 1. 4.

p. 283. La più terribile di tutte le pene, con che Dio castiga un peccatore, è l'insensibilità, e il pacifico godimento di quanto ha egli colpevolmente desiderato . f. 16. p. 249.

Penitente Vera immagine del Penitente . f. 19. p. 300. in princ.

Bontà di Dio, che li riceve a penitenza. 1.30. p. 44 in fin. Lagrime de penitenti . ivi. Fiducia de penitenti ha

da effere umile. ivi P. 143.

Can-

penitente .

1. p. 258.

1. v. 29. p. 28. c. 52. v.

2. 25. C.

Ezechia modello di un Re Il dolore della penitenza

Il yero penitente trova dol-

c. 27. v. 7. p. 477.

ce ciò, che è amaro. ivi

deb-

IND I C E

debb' effer temperato da un' umile gioja . t. 21. c. 31. p. 6. p. 537.

La grazia fa che la penitenza sembri dolce. ivi c. 26. p. 549. in princ.

Quale sia stata la penitenza di Acabbo, t. 11. 1. 3. p. 309.

Penitenza di Semei pon era altro che ipocrifia. ivi p. 53. e feg.

Strana penitenza di un Re empio. t. 12. l. 4. p. 88.

Mondarsi ogni giorno colla - penitenza, e perchè. s. 23. p. 207.

Penitenza dopo aver fatto naufragio, vi ha ancora un mezzo di falvarsi che è di arressire , e di effer moffo da una falutare confusione del suo peccato . t. 29. p. 236.

Penitenza, separazion dell' Altare. t. 1. p. 127. Debb'esfere accompagnata dalla speranza. ivi p. 182. e feg.

Regola nella penitenza. ivi p. 193. in fin. Adamo immagine de' pq-

nitenti . ipi p. 189. Vera penitenza. ivi p. 219.

Amarezza della penitenza. 1. 3. p. 177.

Afflizione de' penitenti . ivi p. 328.

Figurata dall'altare degli o-

locaulti, ivi p. 352. 9n fin.

Penitenza con tutto il cuot. 4. p. 53. Penitenza al tempo delia Consolazione de' penitenti. ivi p. 220.

Debb' effere proporzionata a' peccati . 3. 4. p. 116. La penitenza ha il potere di difarmare la giustizia di Dio. t. 8. p. 147. Metodo della penitenza. 1.

18. p. 48. Suoi dolori. Penitenza consiste in rinunziare agl' idoli del cuore. t. 9. 1. 1. c. 7. 2. 4. 1.

L'umiltà è la penitenza dell' anima . ivi c. 15.v. 30. p. 169. in princ.

Modello di una vera penitenza. t. 10. 1. 2. c. 12. v, 13. p. 105-s feg, Regole di una perfetta pe-. nitenza . ivi c. 16. v. 12. p. 150. in fin. e Jeg. Penitenza iautile, e lagrime infruttuole. t. 25. c. 15. v. 4. p. 113. m

princ. Penitenza nell'anima , e nel corpo . ivi c. 23. . 4. 15. p. 150. ivi c. Falsa penitenza.

- 26. v. 17. p. 167. c. 65. v. I. p. 451. Wedi Conversione .

La penitenza non è un giuoco . ivi c. 47. v.1. p.317. Dolcezza ne' travagli della Penitenza.

Allegrezza , quando veggonfi peccatori abbraccia-

GENERALE: re la penitenza. . t. 25. Pensieri alti, orgogliosi. t. c. 52. v. 6. p. 359. 24. P. 57. Penitenze tarde . ivi c. L'uomo si rende l'adoratore de' suoi pensieri. ivi 55. v. 6. p. 381. La penitenza è accompap. 69. gnata da allegrezza, e Pensieri malvagi. ivi da fidanza in questo monp. 229. Il demonio ne opprime gli t. 22. part. 2. c. infingardi . ivi p. 229. 5. v. 14. p. 237.

La penitenza e compagna nell' altro mondo da dolore, e da disperazione. 1. 22, part. 2. c. 5. v.14.

p. 237.

Penitenza giornaliera necellaria a' Giulti . 22. part. 1. c. q. v. 8. p.

Penitenti umili fono talvolta più fortunati degli innocenti. ivi c. 4.

w. 14. p. 70. La Penitenza dee durare fino al fine .

f. 24. P. 35. in princ. La penitenza rientrar ci fa nella via della giustizia.

ivi p. 173. Penitenza alla morte. ivi

L'umità è l'anima della penitenza. ivi p. 203. Congiugnersi co' Penitenti per piagnere. ivi p. 67. Non disprezzar le loro la-

grime . tvi . Penitente può venir in grado di condurre gl' innocenti. ivi p. 103.

Penfieri Bifogna avere de' buoni pensieri per iscansare i malvagi. t. 21, & 5. 2. 2. p. 103.

Sacy T.XXXIL

in fin. e Seg. I pensieri corrotti separano

da Dio. 1. 22. part. 2. c. 1. v. 3. p. 192. L' empio farà interrogato

intorno a' fuoi penfieri. tvi c. 1. v. 9. p. 194. I pensieri vani sono le mo-

sche dell'anima . 1. 12. part. 1. c. 10. v. 1. p. 145. in fin. e feg. Non bilogna lasciarvele mo-

rise . ivi p. 146. Spegnere i rei pensieri nella sua origine, e perchè. t. 23. p. 139.

Pentecofte Festa degli Ebrei. t.14.

P. 257. Perdita

Non attribuir le perdite al 1. 30. p. 417. Perd te fortunate .

p. 302. Perfetti

Non dobbiamo crederci tat. 24. p. 118. Perfetti, figurati dagli augelli. t. 1. p. 49. Perfetti incipienti . p. 33.

Perfetti umili. c. 5. p.

Perfezione In tutti gli stati della Chieſa.

INDICE 274 ri . t.25. c. 59. v. 9. t. 4. p. 21. 1a · Pericoli p. 409. Ci fanno meglio gustare la Compiagnere i persecutori. bontà di Dio. quando Dio li percuote. ivi c. 15. v. 4. p. 113. in p. 299. Pernice princ. Sottoposta a covar uova non Applicarli alla loro falute. ivi c. 50. v. 8. p. 344. t. 26. c. 17. v. Affistere i perseguitati sen-11. p. 201. Figura degli Eretici. za temere i persecutori. 101 p. 201. in fin. e sez. ivi c. 16. v. 1. p. 116. Perchè Dio lasci persegui-S. Perpetua Parve insensibile a tutt'i tare i suoi. 101 C. 29. coipi di una beltia ferov. 21. p. 186. Vanità da' persecutori. ivi 1. 23. p. 102. c. 33. v. 1. p. 211. v. 11. Visione da lei avuta. p. 212. Paragonati a un vestimen-Persecutors I persecutori de' Santi sono to mangiato da' vermi. paglia, che si consuma ivi c. 5. v. 8. p. 47. in purificando l'oro. Paragonati a' dragoni . ivi 22. part. 2. c. 3. v. 6. p. c. 34. v. 11. p. 219. 214. Effere allora più tensibili I Giulti ceder non deggioagl' interess di Dio, che no per timidezza a quei che deggiono un giorno a' nostri. 101 C. 37. tremare dinanzi a loro. v. 16. p. 240. Si perseguita Dio perseguiivi c. 5. v. 11. p. 237. tando i servi suoi: ivi Vedi Ingiustizia. Paragonati al Bafilisco. to c. 41. v. 1. p. 274. in 25. c. 59. v. 4. p. 408. princ. Per secuzione Giudizio di Dio su loro. ivi c. 9. v. 5. p. 78. .... Sopportarla con intrepidez-29. v. 21. p. 186. za. t. 25. c. 41. v. I. p. Sono come un istrumento 273. c. 51. v. 1. p. 349. nella mano di Dio per gastigare i buoni. ivi 101 c. 63. Con amore. (c. 10. v. 5. ec. p. 86. v. 3. p. 437. Conforto nelle persecuzio-I Santi c' insegnano a nonni. ivi c. 50. v. 8. p. 101 c. 16. v. temerli. 1. p. 117. 344. c. 51. v. 12. p. 353. Sentimenti di un' anima in princ. Voler far comparsa di reo umile verso i periecutonel patire . t. 25. c. 53.

v. 12, p. 368.

Non si resiste alle persecuzioni, se non mediante la carità. ivi c. 79. v.9.

p. 409.

Il patir le persecuzioni è il fondamento della gloria. ivi c. 60. v. 15. p. 417.

Riconoscere allora quanto fia giusto il patire. ivi

c. 63. v. 3. p. 437.

La persecuzione come purifichi, ed affini la virtù.

tù.

t. 23. p. 75.
La persecuzione del capo

La persecuzione del capo dee consolar le membraivi p. 264 in princ.

Promessa da Gesù Cristo a' suoi seguaci. ivi p. 264.
Come eran chiamati i Cristiani per la persecuzione. t. 30. p. 298. in fin.
e seg.

Persecuzione finale farà la maggiore di tutte. ivi

p. 148.

La Chiesa converte i suoi persecutori, e li rende suoi disensori. ivi p.

Tutti quei che sono risoluti di ben vivere, aspettar deggiono le persecuzioni. ivi p. 289. Persecuzione de tre primi

fecoli. ivi p. 298. in fin. e feg. 280.

Quale è la maggiore per-

Quale è la maggiore perfecuzione della Chiesa. ivi p. 224.

Potenza de' persecutori soggetta a Dio, ivi p. 382.

In che stato i persecutori sono ridotti nell'anima.

t. 30. p. 401.

Persecuzioni, e suoi vantaggi. t. 17. p. 223. Terminata nella Chiesa la persecuzione degl' imperatori pagani, ha ricominciato di nuovo nella persona de' più santi Vescovi, che sono stati oppressi dalle accuse de'nemici della pietà e della legge. t. 14. p. 49. I più religiosi disegni sono

fovente rovesciati dalla persecuzione de' cattivi.

101 p. 46.

E' una parte della ricompensa promessa in questo mondo a' disceposi di Gesti Cristo. t. 14. p. 116.

Persecuzione, che rende beati coloro che la soffrono. 6. 8. p. 82.

in fin.

Persecuzione contra i Giudei fedeli alla loro legge:

1. 31. 1. 2. c. 6.

v. 1. p. 323. e feg.

Cosa indichi il silenzio di Dio nella persecuzione de' giusti. 1. 20. p.

Della Chiesa, quanto durasse. - ivi p. 277in pring.

La persecuzione è la sorte comune di quelli che viver vogliono nella pietà. ivi p. 274. 600. Differenza tra Dio, allor-

chè perseguita un uomo, S 2 e gli

ICE . IND e gli uomini allorche preseverano. t. 30. p. perseguitano altri uomi-82. in princ. t. 20. p. 238. Dee chiedersi a Dio con Persecuzione inseparabile una orazione anche essa da' Giusti . t. 5. p.300. La persecuzione de Cristiaperseverante. part. 2. c. 18. w. 2. p. ni fotto l'Imperator De-356. cio fu un effetto dell' ira Perfs Se un Angelo buono o di Dio contra il rilassamento de' Cristiani . cattivo fosse il Principe del Regno de' Persi, che 28. p. 179. in princ. Persecuzioni, quanto utili resisteva a Gabriele, e che voleva opporfi al rialla Chiela. t. 23. p.359. stabilimento del popoló t. 24. p. 430. Persecuzione della Chiesa di Dio. t. 29. p. 185. ha accresciuto la sua glo-Pesci Figura de' curiosi. t. 18. p. 157. Dobbiamo pregare per gli 17. p. 79. Creazione de' pesci. sus p. persecutori. 1. p. 17. in fin. e feg. 265. in fin. e Jeg. I Santi sono talvolta per-Cosa indichino. sus p. , seguitati come nemici di 48. Dio. t. 9. l. 1. c. 26. Peice che voleva divorar il v. 19. p. 280. c. 27. v. 8. giovine Tobia a che vien figurato. t. 14. p. p. 286. 308. a 311. Per qual ragione lascia, Iddio talvolta abbassar i Quali pesci potevano mangiare gl' Israeliti. · fuoi servi. t. 10. 1.2. 6. p. 148. 6. 6. v. 9. p. 54. Pefa Persecuzioni servono alla Unico che doveasi avere. propagazione della Chiet. 6. p. 265. t. 3. p. 60. Peso del Santuario. Son da compiangere i malvagi che ci perfeguita-4. p. 250. Originali de' pesi e delle ivi p. 131. Con qual occhio si debbamisure conservati Tempio di Gerusalemno riguardare i persecut. 13. p. 161. ivi p. 138. tori . Cosa sia aver un doppio pe-Perseveranza. so e una doppia misura. La vittoria non è promesfa se non alla perseveivi e feg. Il doppio peso, la doppia . t. 15. p. 34. milura e la bilancia in-Molti cominciano e non gan-

| GENE                         | RALE. 277                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| gannevole sono in ab-        |                                                        |
| bominazione appresso di      | Piede spaccato negli anima-                            |
| Dio. t. 21. c. 11.           | li cola significasse. t. 4.                            |
| v. 1. p. 191. c. 20. v. 10.  | p. 106.                                                |
| p. 358. e seg. e v. 23. p.   | Pietà                                                  |
| 366. e seg.                  | Quali effetti produca in noi.                          |
| Si spiega in tre maniere.    | t. 3. p. 335.                                          |
| ivi.                         | Tutta la nottra nietà con-                             |
| Peste                        | Tutta la nostra pietà con-<br>siste a mantenersi nell' |
| Piaga in Egitto. t. 3.       | ordine e nella via di                                  |
| p. 129.                      | Dio . t. 44. p. 66.                                    |
| Figura dell' orgoglio. ivi   | Non riporre la nostra fidu-                            |
| p. 151. e seg.               | cia negli esterni contras-                             |
| Adorare la mano di Dio       | Comi delle mierà del                                   |
| nella nede                   | segni della pietà. ivi                                 |
| nella peste. t. 24. p.       | p. 67.<br>L'anima della pietà è la                     |
| Dologgo del sisses fo        | L'anima della pieta e la                               |
| Dolcezza del piacere se-     | riconoscenza. t. 30.                                   |
| guita da una terribile       | p. 171.                                                |
| amarezza. t. 26. pr          | Pietà che si rilassa. ivi                              |
| 160.                         | p. 80. e seg.                                          |
| Piaceri                      | Consiste nel piangere i ma-                            |
| Quei che sono invaghiti      | li della Chiesa.                                       |
| de piaceri del mondo,        | p. 227.                                                |
| non ascoltano i Pastori.     | La pietà Dio la conosce                                |
| t. 30. p. 221.               | dall'intimo del cuore.                                 |
| Ciascun e tratto dal piacer  | ivi. p. 73.                                            |
| più forte, onde è posse-     | Pietà verace in che conti-                             |
| duto. t. 20. p. 127.         | sta. 1. 8. p. 339.                                     |
| in fin.                      | Pietà superficiale di molti                            |
| Piaghe                       | Cristiani. t. 12. l. 4.                                |
| Di Egitto. Si dee ammi-      | P. 37.                                                 |
| rare in esse la sapienza     | Pietà di S. Agostino ecci-                             |
| e la potenza divina. t.      | tata dal canto degl'inni                               |
| 3. p. 147.                   | e de' cantici. ivi p.                                  |
| Spiegazione morale delle     | 20. 4                                                  |
| dieci piaghe. ivi . Piagnere | La vera pietà consiste nel                             |
| Piagnere                     | voler dipendere da Dio.                                |
| Con quei che piangono.       | ivi p. 250.                                            |
| t. 2. p. 74.                 | La vera pietà consiste in                              |
| Piagnere non i morti, ma     | benedire Iddio anche ne                                |
| i peccatori. ivi p.          | mali, co' quali ci afflig-                             |
| 231.                         | ge. t. 14. p. 372                                      |
| Piede F                      | Pietà interiore, carattere                             |
| Quali sieno i piedi dell' a- | distintivo del Cristianesi-                            |
| Court meno I bient mell We   | mo.                                                    |
|                              | 12.0                                                   |

t. 24. p. 186.

Sorger prontamente, quan-

Il pigro dice : il leone è

fuori, ed io farò uccifo

in

.

in mezzo del cammino: t.21. c. 22. v. 13. p. 397: in fin. e seg. c. 26. v.13. p. 465.

Chi e pronto a far l'opera sua, starà dinanzi al Re. ivi c. 22. v. 29. p. 404. in fin. e seg.

Vigna del pigro piena di fpine. ivi c. 24. v.34.

La povertà s' impossessa di lui.

Si aggira nel suo letto, come una porta su i gangheri. ivi z. 20. v.

Si crede più saggio de' sette Saggi. ivi v. 16. p. 466.

Il demonio facilmente s'infignorifee del pigro. t. 24. p. 229. in fin. e seg.

La pigrizia è uno gran cafligo per gli orgogliosi. 1. 25. c. 47. v. 8. p. 319. Piogge

Primaticce e tardive.

Poco
Basta all'uomo . t. 24. p.

Contentarsi del necessario.

Podestà
Temporali Riverenza, e
fommissione ad essi dovuta. t. 30. p. 116.
Vedi Potenza.
Vedi Principi.

Vedi Re:

Vedi Ministri.

Vedi Giudici .

Poligamia

Chi fu il primo ad introdurre la poligamia. t.

2. p. 23. E' contraria all'instituzione divina ivi. Poligamia anticamente per-

messa. t. 15. part. 2.

p. 190.

Falsa di alcuni Principi,
i quali dicevano, che
doveano in qualche maniera più temere di ricevere da' propri sudditi
un servigio troppo consderabile, che non di esfere da loro mal serviti.
- t. 15. part. 2. p. 288.

Pontefici

Unione della Chiesa col
Pontesice, che la conduce. t. 24 p. 476.
Pontesici, il cui dispregio
provoca la vendetta del
Signore. t. 6. p. 174.

Popolo
Dio domanda conto a' Principi delle fregolatezze de'
propoli . t. 30. p. 94-

Esempi dell' ira di Dio su i popoli interi. 1. 24.

p. 161.

Porpora Figura del martírio . 23. p. 177.

Porta

Della falute. Si batte talvolta alla porta, ne queffa viene aperta.

7.
30. p. 197. in princ.

Gran motivo di tremare hanno quelli, che im-

pie-

| 289 I N D                                             | ICE                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| piegano la loro possanza<br>per opprimere i piccoli.  | dee rendere un giorno frettissimo conto. 1.16.           |
| t. 28. p. 476.                                        | p. 419.                                                  |
| Potenza                                               | Ogni terrena Potenza, per                                |
| De' Grandi si trova debole                            | quanto sia grande, non                                   |
| per salvarli. t. 17. p.                               | è che passeggiera. 1.14.                                 |
| 171.                                                  | p. 370.                                                  |
| Potenza umana non può sforzare il cuore. t.           | Vanità ridicola e strava-                                |
| storzare il cuore. t. 22. p. 36.                      | gante degli uomini, che                                  |
| Bisogna star soggetti alle                            | si gloriano del loro po-                                 |
| terrene podestà lenza pre-                            | tere. t. 15. p. 13. in                                   |
| giudizio della sommissio-                             | fin. 25.                                                 |
| ne dovuta a Dio. ivi                                  | Ogni potere viene da Dio-                                |
| p. 131.                                               | t. 14. p. 280.                                           |
| Potenti del mondo, giudi-                             | Poveri                                                   |
| ci. ivi p. 83. in                                     | Tutti siam poveri dinanzi                                |
| princ.                                                | a Dio . t. 19. p. 25.                                    |
| Sottomettersi alle loro de-                           | 143. 298.                                                |
| cisioni ed onorarle, pur-<br>chè non sieno manifesta- | I poveri sono i veri tem-<br>pli di Gesti Cristo. t. 12. |
| mente contrarie alla ve-                              | 1. 4. p. 154. in princ.                                  |
| rità. ivi.                                            | Debbono effer soccorsi al-                               |
| Potenze nel mondo. ivi                                | meno per un motivo di                                    |
| p. 132.                                               | interesse temporale. ivi.                                |
| Considerarle come un' om-                             | I poveri come debbano pre-                               |
| bra che passa. ivi p.                                 | sentarsi a Dio . t. 3. p.                                |
| Ascoltar le loro parole e                             | Come sia punita la durez-                                |
| le loro minacce ficcome                               | za verso loro. t. 4. p.                                  |
| un sogno. ivi.                                        | 167.                                                     |
| Potenza umana paragona-                               | Apriranno il Cielo a' Ric-                               |
| ta al fumo e alla cera.                               | chi. ivi.                                                |
| t. 18. p235.                                          | La compassione verso loro                                |
| Potenza di far male. ivi                              | non ci dee rendere in-<br>giusti. t. 3. p. 307-          |
| Servirsi della sua potenza,                           | Chi ha compassione del po-                               |
| non per gloriarsene in se                             | vero sarà beato . t. 21.                                 |
| stesso, ma per procurare                              | c. 14 v. 21. 22. p. 257.                                 |
| · la gloria di Dio e l'uti-                           | e seg.                                                   |
| lità del prossimo. t.                                 | Chi l'opprime, o chi lo                                  |
| 16. p. 419.                                           | disprezza, fa ingiuria a                                 |
| Servirsi della sua potenza                            | Dio. ivi c. 14. v. 31.                                   |
| come di cosa, di cui si                               | p. 263. c. 17. v. 5. p. 308.                             |
| •                                                     | Chi                                                      |

GENERALE. Chi fa carità a' poveri . dando loro la limofina .

presta al Signore ad usura . t. 21. c. 19. v. 17. p.

Vantaggi de' poveri sopra

i ricchi. ivi c. 22. v. 2. p. 392.

Chi è inclinato ad ufar misericordia, sarà benedetto. tvi c. 22. v. 9.

p. 395. in fin. Non infultar i piccioli , e gli orfani, perchè chi è ad effi vicino è potente.

ivi c. 23. v. 11. p. 413. in fin. e feg. Chi da al povero non ha bisogno di niente. ivi c.

26. v. 27. p. 470. Amore della Sposa verso i

poveri ivi c. 31. v. 20. p. 544.

Poveri timidi e poveri in virtù. ivi c. 10. v.15. p. 177-

Poveri padroni del Cielo . t. 17. p. 190. in princ. Spiegazione di un testo so-

pra i Poveri. ivi D. 194. 298. 379.

I primi ammeffi alla grazia del Vangelo. ivi p. 194.

I poveri da bene han fempre di che dare ad alivi p. 337. in princ.

Spiegazione di un altro testo su i medesimi. ivi p. 383.

Effer povero per effere Pon ingiuriare i Poveri

t. 24. p. 182. Necessità di dar la limosi-

na a' poveri. ivi p. 42. Non disprezzarli . ivi p.

Da' loro liberalmente. ivi

P. 74. Non far troppo discernimento . ivi p. 125. Poveri vagabondi, non fomentarli pella loro mendicità.

t. 24. p. 124. Prevenire le loro maledizioni dando loro qualche cola, ma poco. p. 124.

I ricchi abusano della credulità de' poveri . ivi p. 131.

I poveri di Dio non abbiano alcuna relazione co' ricchi fuperbi , che fono come lioni. ivi p. 134

Quanto fiano i poveri abbandonati, benche innoivi p. 135. Dare a' poveri siccome a' nostri amici . SUI D.

Mezzo di aver molto che dare a' poveri. 160.

Di quei che parlano dol-cemente a' poveri, ma che loro non danno nulivi p. 182. Confiderar ne' poveri lo stato dell' anima propria.

ivi p. 183. Dio alcolta il desiderio de' poveri . ivi p.218. in fin.

Po-

IND ICE 282 Poveri superbi. t. 24. p. I giusti significati dal nome di poveri . t. 25. c. 208. Quanto beati siano i pove-14. v. 32. p. 110. ri morendo tranquilla-Povertà mente, non avendo nul-La povertà raccomandata la che li tenga attaccati da Gesù Cristo e dagli al mondo. ivi p. 412. Apostoli. t. 25. c.26. Poveri necessarj a' ricchi v. 5. p. 165. per salvarsi. Quanto sia profittevole bent. 6. p. 181. , chè penosa. 101 c. 48. In qual modo concordino v. 10.p. 326. La povertà effer dee onoquelti due versetti 4. e 11. del cap. 15. Non vi rata da' Cristiani, e particolarmente da' Minifard alcun povero tra voi; e vi saranno sempre povestri di Gesà Cristo. 1.30. ri nel luogo, in cui abip. 220. tate . ivi p. 157.e fegg. Povertà interiore in mez-Un Cristiano dee riguardarzo a' doni di Dio. ivi p. 400. in fin. si sempre qual povero. Sentire il nottro bisogno. t. 24. p. 251. Quanto più ci riconoscia. ivi p. 73. 131. mo poveri davanti a Dio. Povertà onorata da Gesù tanto più ci mettiamo Cristo . t 4. p. 105. in istato di diventar ric-Povertà benchè buona in t. 30. p. 131. in se, è cattiva per colui che fin. ne mormora . 101 to Orrore che Dio ha alla 136. in princ. crudeltà, che abbiamo Come faccia essa molti caverso i Poveri. ivi p. svs p. 284. L'amore della povertà ri-204. 219. Dio vendica le ingiurie, che serbato per il tempo delfi fanno a' Poveri. ivi la legge nuova. t. 31. P. 345. p. 229. Si ruba quello che loro Precetto non si dà, quando si vuol Come bisogni intendere piuttosto spenderlo nel queste panole : Vi darò ivi p. 370. lusso. precetti non buoni. Qual mira debbasi avere 28. c. 20. v. 25. p. 277. assistendo i poveri . 1.25 e leg. Precipitazione c. 58. v. 7. p. 400. in per la santissima Co-Soccorrerli con effusion. di munione o per le cari-che. t. 21. c. 13. V. 401. 11. f. 379. Ħ

Il bene raccolto con precipitazione si scemerà. t. 21. c. 13. v. 11. p:379. La grazia comé la natura opera a poco a poco.

Chi cammina troppo prefto, cadrà. ivi c. 19. v. 2. p. 339. e seg.

L'eredità acquistata in fretta non sarà benedetta da Dio. ivi c. 20. v. 21. p. 365.

Precipizio

Quegli cade nel precipizio spesse volte il primo, che lo aveva apparecchiato al suo nemico. s.

15. p. 53.

Predestinazione
L' uomo non sa se degno.
sia di amore, o di odio.
t. 22. part. 1. c. 22. v. 1.
-p. 129. in fine 133.

Utilità di una tale ignoranza . t. 22. part. 1.

Mistero della Predestinazione spiegata dal Savio, e da S. Paolo. t. 24. p.

340.

Predicatori
Semplicità e pazienza de'
Predicatori evangelisi.

t. 8. p. 304. Fuggir la compiacenza.

t. 24. p. 328.

Difficile da scansarsi. ivi. Eglino possono estere utili agli altri, ed inutili a se medesimi. ivi p. 376. in fin.

376. in fin.

I Predicatori debbono con
libertà pubblicare la yea

rità. r. 6. p. 272.

I predicatori che vivono male, fono profeti che nascondono le parole del Signore. r. 26. p.262.

Signore. t. 26. p.262.
Invano la voce de' Predicatori rimbomba alle orecchie del corpo, se Dio non apre nel tempo stes-

fo le orecchie del cuore. 1. 16. p. 164.

I predicatori che parlano da parte di Dio, sono spesso trattati da pazzi, come una volta i Profeti. 1. 12. 1. 4. p. 118. 11 fin.

Vedi Parola di Dio.

Predicazione

La predicazione dee farsi ancora più coll'esempio, che colle parole. t. 14. p. 213.

Gesh Cristo e S. Giovanni non hanno cominciato a predicare se non di anni trenta. t. 5. p. 49. in princ.

Preghiera

Modello della preghiera dataci da Mosè . 1. 3. p. 246.

Pregare in nome di Gesti Cristo. ivi p. 246. in fin. e seg.

Figurata dall' incenso. 1.

Debb' effere incessante, s. 3. p. 218. 332. Che cosa dobbiamo doman-

Che cola dobbiamo domandare. t. 4. p. 46. Preghiere non accettevoli a Dio, se non si fanno

nell'

GENERALE. delle altre tribù d' Ifrael-Prestare Prestar danaro senza aspetlo. t. 5. c. 8. v. 16. p.84. in fin. e c. 3. v. 12. p.33. tarne nulla. t. 24. p. in princ. 36, 40. e seg. Piaga de' Primogeniti di 302. in fin. e feg. Presunzione Egitto di che foise figu-Vanagloria . t. 30. p. t. 3. p. 154. 467. Presunzione nelle nostre Dio vuole che gli siano ivi p. 309. offerti. ivi p. 190. forze. Primogenitura La grazia ce ne guarilce. Privilegi annessi al diritto ivi . Prefunzione rende ostinadi primogenitura. 1.13. ti nel proprio sentimenp. 47. to . t. 3. p.256. in fin. Principe L'autorità de' Principi è Fa confidare nelle proprie quella di Dio stesso. ivi p. 360. Pretesti. t. 13. p. 206. in fin. Speciosi, con cui si rico-I Giudei in Babilonia prepre l'ingiustizia. t. 3. gavano per la vita de' Principi, che li tenevap. 59. Primavera no ichiavi. t. 27. p. Quale fosse la primavera 291. in princ. della Chiesa, t. 24. E i Cristiani per gli Romani p. 137. Imperatori, che li per-Primizie seguitavano. Istituzione delle primizie. Spesso i Principi medesimi non fanno la cagion vet. 6. p. 272. e Seg. 277. Modo di offrirle. ra, per cui armano. t.28. Rito per le decime per p. 295. in princ. I Principi sono i protettogli stranieri, orfani, e ivi p. 279. vedove. ri de' Canoni, ed impie-Primizie di tutt' i frutti gar deggiono la loro audebbono offrirsi a Dio, torità per farli eseguie riserbarsi all'uso de' ivi p. 542. re. Leviti. 7. 5. c. 18. v. Educazion di un Princi-13. p. 182. in fin. e feg. . t. 21. c. 4. v. 3. 4. 5. 6. p. 90. Principi del mondo, e . c. 3. v. 13. p. 33. 39. Primogeniti Appartengono tutti al Sidella Chiesa. Vedi Re. gnore. t. 5. c. 8. v. I Principi per quanto sie-17. p. 84. no essi potenti debbono I Leviti sono presi in luoconsiderarsi come abbango di tutt' i primogeniti donati, se Iddio non è

ICE IND Cristo. con loro. t. 30. p. 377. t. 15. p. in fin. 428. 304. i Principi sono stati sem- Fede de Santi del vecchio pre esposti agl' inganni Testamento. de' loro favoriti. 101 429. Eglino parlano talvolta in P. 327. I Principi sottoposti ad espersona de' deboli, 101 sere ingannati. p. 357. in fin. Sono compattionevoli ne' p. 298. e feg. I Principi debbono cacciar mali da loro preveduti. lungi da se gli adulatoivi p. 275. 315. in fin. e ri, e i calunniatori. Teg. Come si debbano intendet. 31. p. 218. Compiangersi iPrincipi perre le loro imprecaziochè soggetti ad esser sorivi p. 88. Rezole per leggere i loro presi. t. 31. p. 304. in fin. scritti. IUI p. 139. Principella 328. Hanno faticato senza frut-Si propone un esempio di amore di una Principessa ivi p. 230. to. Gli Apostoli verso i Pove ri. hanno ract. 3. p. 438. colto il frutto delle lo-Priscillianisti ro fatiche. ivi Che si servivano della men-Hanno ancora profetizzato zogna e dello spergiuro colle loro azioni. ivi p. 249. in princ. per nascondere i loro er-Differenza de' veri da' falrori. t. 12. l. 4. p. fi Profeti. ivi p. 265. 134 L'interesse, e l'ambizione Profe Tione Nessuna professione è esente è la guida de'profeti falfi. t. 30. p. 288. in fin. da affanni, e da tentat. 19. p. 281. zioni. e feg. Loro confusione nel di fi-Professione di penitenza, ivi p. 289. in nasconde desiders nole. mondani. t. 30. p. 73. in princ. Dispregio, che si dee far-Profeti IVI p. 437. Profeti veri dipinti da'fal-Buoni non cercano di sostenere i loro sentimenti Cospirazione de Profeti, contra quello di Dio. de' Sacerdoti e del Pot. 30. p. 365. Desiderj de Santi Profeti -polo per ingannarsi scamper la venuta di Gesù -- bievolmente, eli uni

DIO-

profetizando menzogne, e gli altri applaudendole, ed ascoltandole conpiacere. 1. 26. c. 5. v. 31. p. 75. in fin. e feg. 81. e c. 6. v. 13. 14. p. 84. e t. 27. p. 252.

I Profeti prediffero l'avvenire cogli atti non meno che colle parole.

ivi c. 13. p. 159. e c.27.
p. 300. in princ.

Profezie minaccevoli chiamate il fardello del Signore. ivi p. 264.

Acabbo e Sedecia falsi profeti messi a morte dal Re di Babilonia. c. 29. v. 22. p. 313, in fin. e

Elogio de' dodici Profeti.

Teg.

Quattrocento falsi Profeti promettono un felice successo ad Acabbo, quando un solo vero Profeta gliene predice un infelice. 1. 2. c. 18. p. 308. e seg.

I Profeti in che diversi da' Predicatori della Legge nuova. t. 25. c. 6. v. 5.

p. 73.

Loro azioni profetiche come le loro parole : ivi c. 20. v. 1. p. 133.

I Giudei puniti per efferfene fatta beffa . ivi c. 38. v. 10. p. 349.

Dio li nasconde agli orgogliosi. ivi c. 2. v. 19. P. 33. Povertà de' Profeti. t.

12.1.4.9.57.64.80.81.103.
Vivevano fuori delle città
fotto alle tende, e nelle
capanne. ivi p. 80.
Erano i Monaci del vecchio Testamento. ivi.
Hanno profetizato non solamente colle loro parole, ma eziandio colle azioni. ivi p. 88.

Profezia

Grazia che non hanno fempre i Profeti. t. 12. 1. 4. p. 38.

Profezie son argomento del vero Dio. t. 25 pref.

§. 1. p. 3. e feg. c. 41. v.
26. p. 276. e feg. c. 44. v. 6. p. 299. c. 48. v. 1.

Profezie, prova della divinità. ivi p. 465. in fin. e seg.

Profezia, senso in cui si può intendere questo vocabolo. t. 30. p. 146. Profusioni

Indiscrete quale effetto producano . t. 24. p. 209. Progresso

A che la Scrittura paragoni il progresso nella virtù. 25. c. 60. v. 17. p. 417.

Progressi di grazia nell' anima. t. 24. p. 117. Progressi nel male, obblio delle regole di Dio. ivi

p. 206.

Pro-

Promesso I N D
Promesso Indiscrete che non si mantengono . . . 24. p.

Promeffe di Dio. Loro folidità è la nostra confolazione. 1. 25. c. 51. v. 4 p. 351. in princ.

Spiega di quel passo: Era egli passato che più non erano, nè più vi rimaneva alcun vestigio; con cui si denota quanto sia breve la prosperità de' malvagi. f. 17. p.

341. in princ.

Promesse di Dio non si adempiono che secondo un certo ordine appoggiato alla giustizia. f.

6. p. 29. in fin.
Promeffe di Dio, con quale certezza egli vuole
che le crediamo . t.
30. p. 365.

Proporzione

Da offervarii da' veri Penitenti tra la colpa e la pena. 17. p. 453.

Profeliti
Cosa significhi questo nome. 1. 15. p. 135.
Profeliti cosa sieno. 13. l. 1. c. 22. v. 2. p.

Profperità

De' malvagi paragonata all'

erba. t. 17. p. 331.
Prosperità perniciosa. t.
13. p. 48.

Prosperità più pericolofa dell'avversità, s. 21.

Voler effer in certo modo

più giusto di Dio in non voler soffrire la prosperità de' malvagi, che Dio la soffre. t. 17. p. 333. Non serve per lo più che a indebolisci, e a rovi-

narci. t. 11. l. 1. c. 7. v. 15. p. 106

Convien che fempre ci tenghiamo apparecchiati al giorno cattivo . ivi c. 7. v. 15. p. 105. in fin,

e feg.
La prosperità dell' empio è una vanità grande per questa vita, e una terribile verità per l'altra.

ivi c. 7. v. 16. p. 106. Niente è sì infelice , come la felicità degli empi. ivi c. 8. v. 13.

14. p. 127.
La prosperità produce sovente la superbia del cuore. r. 8. p. 21.
Ci fa dimenticar Dio . t.

30. p. 79. La Profperità è fatale a' perversi . s. 19. p. 13.

in princ.
Di breve durata. ivi e p.
220.

Scandalofa per molti ne' malvagi. ivi p. 7. 13. Più pericolofa dell'avverfità. ivi p. 211.

in princ.
Prosperità pericolosa a' più
giusti . t. 12. p. 243.
Prosperità quanto sia da

temerli .

c. 11. v. 3. p. 92.

S.Pros

t. 10. 1. 2.

S. Profpero Quantunque laico non latrina della Chiefa. t. 13. p. 306.

Riguardato da S. Agostino come un altro se itesso.

ivi . Proffimo

Come dobbiamo amare il profilmo . t. 21. c. 11. v. 17. p. 200.

E quanto debba amarsi. t. 24. p. 134.

Ragioni di un tal amore. ivi.

Prove Come Dio foglia provare quei che sono suoi . 1,24. p. 44. in fin. e feg.

Proverbi O Parabole. Sentenze gravi e divine . t. 21. "C. I. v. I. p. 45. e feg.

Providenza La providenza governa essa fovranamente gli empi negli stessi loro dilordit. 22. part. 1. c.5.

v. 5. p. 78. Non è agevole ad un uomo il combatter contra

Dio. ivi . Dio servesi degli sforzi steffi, che fanno gli empi contra lui , per adempiere la sua volontà . ivi c. 5. v. 8. p. 79.

Dio tempera con una mirabile providenza la diversità, che trovasi fra le condizioni degli uomini , con una certa compensazione di beni Sacy T.XXXII.

1. c. 5. v. 11. p. 80. sciò di difendere la dot. Dio riserva all'altra vita la vendetta de'ribaldi . ma talvolta fi parte da questa condotta per far vedere ch' egli e Dio. ivi c. 7. v. 18. p. 108.

Tutto accade ugualmente quaggiù a' buoni e agli empj. ivi t. 9. v. 3.

D. 134.

Differenza prodigiosa che li distingue nondimeno gli uni dagli altri. ivi

c. 9. v. 3. p 135. Sapienza di Dio nell' efaltazione degli empi, e nell' umiliazione de' buoвi. ivi c. 10. v.

7. p. 149. Providenza, da eui Dio vuole che gli uomini dipendano. t. 3. p.

230. in fin. e feg. Immagine della Providenivi p. 265. La mano fovrana di Dio tutto può.

1. 20 p. 183. in princ. Sopra tutto fi estende , e tutto governa . ivi

p. 183. in princ. Ripofarci nella Providen-Regola tutto . ivi p. 357 in fin.

La Providenza di Dio conduce tutti gli umani eventi pel bene de' suoi Eletti. .. t. 25. c. 45. v. 1. p. 305.0

Con quale fapienza conduce Dio ogni cofa nel mon-

I N D I C E 290 ba intenderla. t. 25. p. I. mondo. c. 37. in fin. p.122. p. 61. La provvidenza di Dio regola ogni cofa. t. 24. mente. p. 254. e Jeg. 76. Esta rende gli sforzi degli uomini inutili . 1. 24. p. 113. in fin. e feg. Se Dio non ha rifoluto che un uomo fia vivo, p., 265. in vano li affatica per Purgatorio ivi . efferlo.

Prudenza Falfa, e prudenza vera. t. 10. 1. 2. c. 13. v. 3. p. 111. 119. Prudenza fanta.

p. 51.

Piudenza del Cristiano. dove confilta. f. 29.

p. 180.

Prudenza umana ha le fue massine molto opposte a quelle della carità. t. 14. p. 344. in fin.

Congiugnervi la femplicità colla prudenza, t. 30º P. 74

Prudenza de' mondani è una follia. ivi p. 239.

an fin, e feg. Punizioni

Dio punisce i suoi eletti da padre, e non da giudice . 1. 30. p. 340. Se quelle degli altri non ci fervono, Dio punisce noi medelimi.

351. Punizione dell' iniquità de' padri su i figli lino alla

terza e alla quarta generazione, come fi debE come bisogni intendere. che Dio punisce pronta-

t. 6.

Punizione de' delitti altrui

debb' effere preceduta dal purificare se steffi. t. 8.

Luogo in cui Dio termina di purificare le anime di quelli, che fonosi feriamente adoperati questa vita, affine rendersi degne di Lui . .

16. p. 165.

Purita Purità del cuore, e mani innocenti . t. 24. p. 210.

Purità fin dove abbia da estendersi in un Criftiat. 25. C. 52.

v. 11. p. 360. Ella debb'effere di corpo, e di anima . ivi c. 56.

v. 5. p. 385. Putifare.

Putifare Eunuco di Faraone che ufizio esercitafſe. t. 2. p. 261.

in fin. Se foise veramente eunuivi p. 262. . 03

in princ. Era nome di onore. ivi. E delle cariche più illufiri nelle Corti de' Prin-

Etimologia di questo no-

ivi . me. Qua-

Qualità

Le qualità naturali si conessacrano a Dio convertendoli. . t. 30. p. 300.

· Quaranta... Nel castigarsi i delinquenti. Le quistioni inutili si debche meritino battiture, la pena non dee eccedere il numero di quaranta. 1. 6. c. 25. v. 2. 3. p. 263. 266.

S. Paolo fu cinque volte battuto da' Giudei con strentanove battiture per timore dipeccedere il numero di quaranta. ivi p.

Il numero di quaranta cola fignifichi . . . t. 6. p. 96. in princ. Quaresima ...

Ed è figura del digiuno quadragefimale . t. 6, c. 9. v. 9. p. 96. in princ.

Della ittituzione della quaresima S. Tommaso adduce la ragione. J. 5. p. 92. in fin.

Quaresima il cui digiuno è un' imitazione di quello di Gesù Cristo. t. 6.

p. 96. Mosè sul monte Oreb digiund quaranta giorni e quaranta notti. t. 6. p. p. 95. t. 3. c. 24. v. 18. p. 316. 321.

Quiete Ritrovare il ripolo all'ani-

ma fua . . 26. c. 6. v. 16. p. 90. e feg. I Giulti conteguiranno una quiete , e pace certa . t. 22. part. 2. c. 3. v. 3. p. 210. in fin. e Jeg. 213. . c. 4. v. 1. p. 219. in fin.

Quistioni bono evitare . t. 1. c. 3. v. 1. e fegg. p. 93. e Jegg. 106. e Jegg.

. R

Riceve in sua casa, e nasconde i due esploratori di Giosuè. 1. 7. p. 25. 30.

Se essa ha potuto ciò sfaivi p. 34. Fede di questa donna. ivi

p. 37. e feg.

Effa salva i fuoi, attaccando alla sua finestra una -funicella rossa, colla quale avea fatto già calare i due esploratori. ivi p. 37. in fin. e Seg.

Che cofa fignificalle quella fune rolla : ive p.

39 Raab figura della Chiefa . de' Gentili . ivi p.

Doppia significazione di quelto vocabolo. 1. 19. p. 155.

T.2.

ivi

Rachela E' domandata per moglie . t. 2. p. da Giacobbe. 100.

Offerisce di servire per fette anni a Labano di lei padre per ottenerla . ivi

p. 194. 195. E'figura dell'eterna Sapienivi.

Brama delle mandragore. ivi p. 203.

Suoi figli. Raffaele

Sotto la figura di un uomo fi presenta al giovane Tobia per accompagnarlo nel suo viaggio. 1.14 part. 2.c.5. v.5.8 feg.p. 293. in fin. e feg.

Il corpo, con cui compart agli occhi di Tobia, non era che un corpo tolto in prestito e strapiero, che gli era inutile per le funzioni natu-· rali . sui p. 328.

in fin-

Come lego il demonio . ivi p. 327. Questo demonio chiamavafi Almodeo . Si porta a trovar Gabelo .. gli rende il fuo feritto .

e lo conduce alle mozze del giovane Tobia, ivi . c.y. v.6. e 7. p.331. 336. in fin. e feg.

Se fia uno degli Spiriti celelti del primo ordine. ivi p. 362. e feg.

Come bisogna intendere ciò che diffe a Tobia: a

voi pareva che io man-

giassi e beeffi insieme con voi . t. 14 part. 2.p. 155. 156 364. e feg. Raffreddamento

Non lasciar reffreddare la fua prima carità. s. 30. . p. 560.

Rages Città de' Medi . p. 250. Etimologia di questo no-

Ragione. La ragione umana fi pone in vece del lume di t. 30. p. 198. Dio ·

Ragno Suo 'paragone coll' uomo .

t. 19. p. 219. Ruguele Suocero del giovine Tobia'. 7 11: 1. 14. p. 331.

Debolezza della sua fede . ivi . Raguele con altro nome Getro fuocero di Mosè.

1. 3. p. 71. Avea fette figlie . ivi Che guidavano il loro gregge . . . ivi p. 72.

Se era Sacerdote degl' idoli o del vero Dio. ivi

P. 71. 12 E' probabile che Raguele era Sacerdote del vero Dio. ivi

Rune Loro piaga. 122.

Figura delle passioni turpi e brutali . ivi p. 150. Rapporto

Seminatori di rapporti. 2. 21. c. 17. v. 9. p. 310. Chi

GENERALE. Chi fa gli rapporti, separa intorno la sua motte. & gli amici. 31. p. 437. e ∫egg. t. 21. C. 17. v 9. p. 310. E' riguardo alle discordie Sono i ministri della giucome le legne al fuostizia, o della misericordia del Sovrano Padrone 101 c. 26. v. 20. di tutt' i Re. p. 468. Le sue parole sono punp. 105. 178. Ciò che può renderli feligenti. ivi c. 26. v. 22. p. 468. .. ci. ivi p. 156. Rapporti, co' quali si pone Costume di presentare a' discordia tra le persone Re di Giuda il libro del più congionte senza pre-Deuteronomio nello stavedere le funeste conse-- bilirsi sul trono. t. 12. 1. 4. p. 260. guenze. t. 24. p. Sdegno de' Re è terribile, 225. Quanto si debba schivare e ci dee recare a temer quello di Dio. di farne. 101 p. 51. 1. 30. Mali effetti che producop. 226. TUE Non fanno che eleguire no. Rapporti falsi acconsentengli ordini di Dio . "ivi dovi diventiam colpevop. 471. Eglino sono come una spa-101 p. 193. Soffocarli, far morire in da in mano di Dio per noi quel che abbiamo punire i popoli. udito. ivi p. 194. p. 399. e Jeg. Sono quasi tutti falsi. ivi Rispetto loro dovuto. ius p. 472. in fin. t. 21. c. p. 196. 225. Quanto rei siano quelli 8. v. 15. 16. p. 147. che ne fanno. 101 p. Loro doveri verlo Dio. 124 La sicurezza del trono è la 295. Rafin ivi c. 16. giultizia. Re di Siria, e Facea Re v. 12. p. 294. Le labbra giulte sono le delizie de Re. Principi d'Israello affediano Acaz in Gerusalemme, senza della Chiesa. poterlo prendere. l. 4. p. 193. 197. 16. v. 13. p. 294 Loro sdegno, e loro cle-Razia IVI D. Elogio di Razia . t. 31. menza .. 1. 2. c. 14. v. 37. p. 41. 14. 15. f. 295. Loro giusta severità contra 437.

Sua morte.

p. 431.

Sentenza de' Santi Padri

101 U. 41.

i cattivi .

e feg. T 3

20. v. 26. p. 368. in fin.

La

IND ICE 294 Eccellenti istruzioni per gli La clemenza assoda il trono de' Re. . 21. a. 20. Principi del mondo e v. 28. p. 370. in princ. della Chiesa . t.22. part. Qualità di un Principe ec-2. c.6.v.2. fino al v.13. p. cellente. ivi p. 357. 245. e feg. e c. 12. v.14. Egli diffipa tutt' i mali 15. p. 316. con un folo sguardo . ivi Quei che amano il trono, E' fuperiore agl' interessi, amar pur deggiono la lapienza. ivi c. 6. v. ed alle passioni de' pri-22. p. 252. L' ubbidienza dovuta a' 121 C. 25. Regi è l'immagine di v. 5. p. 444. E' saggio e sa tutto ciò quella, che si dee a che nasce, e tutto ciò Dio. t. 22. part. 1. c. 8. v. 2. p. 121. che si dice. ivi c. 28. v. 2. p. 491. Guai alla terra, che ha un Re fanciullo. ivi c. 10. I Principi del mondo, e della Chiesa non debbov. 16. p. 152. no ascoltare i falsi rap-Beata quella, che ha un porti . ivi c. 29. v. Re nobile. ivi c. 10. 12. 1. 510. v. 16. 17. p. 152. e Seg. Il cuore de' Re in mano Non parlar male del Re, ne pur col cuore. di Dio 101 C. 21. U. c. 10. v. 20. p. 154. 1. p. 374. Il sostegno de' poveri è la Un Re prudente è il sogloria de' Principi della stegno del suo popolo. ?. Chiesa e del mondo . ivi 22. part. 2. c. 6. v. 26. . c. 29. v. 14. p. 511. p. 253. I Re sono i Ministri del Egli è buono pel suo poregno di Dio. polo, e prede in guerra. ivi c. 8. v. 15. p. 276. part. 2. c. 6. v. 5. p.246. e feg. Dee aver per legge la giu-Effer deggiono degli ordistizia, e la verità, che "ni suoi gli esecutori. t. sono la legge dello stesso 22. part. 2. c. 6. v. 5. p. Dio . ivi c. 12. v. 17. p. ∴ 246. e feg. 316. Dee governarsi con gran Saranno da Dio giudicati riserbe . ivi c. 12. v. 22. - con: rigor estremo. ivi . 6. v. 6. p. 247. e v.9. p. 317. Effer come Dio lento nel p. 248. Sono esposti a mortali ca-, castigo , ed instancabile nella tolleranza. dute, se diretti non ven-108 gono dalla sapienza. ivi c. 12. v. 22. p. 317. c. 6. v. 10. p. 249. D'onde nasce l'uso della

Chie-

GENERALE. 295 di pregare per 11 veder la faccia del Re gli Re. t. 17. p. era un privilegio tra i Persiani, che non si ac-172. I Re non possono se non cordava se non a'gran ciò che Dio loro per-Signori . t. 15. p. mette. t. 25. c. 7. v. 176. I loro cueri sono in mano 18. p. 65. c. 10. v. 5. p. di Dio, il quale fa ser-Dio talvolta gli umilia in vire la loro potenza all' questo mondo. ivi c. esecuzione de' suoi vole-10. v. 12. p. 86. in fin. ivi p. 265. Sono come immagini di Ezechia modello maraviglioso de' Re. ivi c. Dio. ivi p. 389. I Re si dimenticano de' ser-37. p. 2:8. e fegg. La loro vita è in mano di vigi loro prestati. t. 3. Dio. ivi c. 38. v. 1. p. 59. Non è mai lecito a un sudp. 248. Son eglino gli Unti di dito di tradire il suo Re. Dio . ' ivi c. 45. v. 1. I Re cosa sieno rispetto a p. 305. Grandezza de' Re viene da Dio. t. 20' p. 262. Sono i Ministri della vo-וטו . lontà di Dio. ivi. Debbon temere di effere ingrati a Dio. Re, come debba considetut p. rarfi . t. 18. p. 290. 306. Spiegazione di ciò, che Sono il sostegno della Chiedice Samuele della confa. ivi c. 49. v. 23. dotta ordinaria de' Re. p. 338. t. 9. 1. 1. c. 8. v. 6. p. Potestà che hanno i Re 89. in fin. e seg. La clemenza è la loro glofulla vita degli uomini viene da Dio. t. 1. ria e il loro appoggio. p. 306. Nome di Re dato dalla ivi l. 1. c. 11. v. 13. p. Scrittura a' piccioli So-117. Rispetto che loro è dovuvrani. t. I. p. 301. in fin. e Seg. to . ivi l. 1. c. 14. v. Noi siamo indispensabil-24. p. 143. mente obbligati dalla Debbono temere di lasciarlegge di Dio di onorafi trasportare dalle loro re e di rispettare i Re. passioni, o da quelle degli altri . ivi c. t. 8. p. 44. Rispetto di Davidde verso 22. v. 17. p. 240. e c.25. il Re Saulle, che lo v. 32. p. 271. Una delle maggiori disgraperfeguitava a morte. ivi. T 4

N D I C zie della loro vita è di Recabiti esfere esposti a restar for-Loro ammirabile ubbidienpresi dagli artifizi di quelli, che li circondat. 18. p. 279. Recabiti discendevano da' Cinei. t. 8. p. 20. t. 20. l. 1. c. Recabiti discesi dalla stirpe 24. v. 10. p. 256. Debbono i Re comandare de' Cinei, e non d'Isagli uomini nella stessa 1. 13. p. 31. maniera, che comandain princ. e t. 27. p. 28. Fedeltà de' Recabiti a' preno ad essi le leggi. ivi cetti del loro padre. t. 1. 1. c. 25. v. 25. p. 270. 27. p. 26. Debbono recarsi a piacere di far azioni di genero-Anacoreti della legge vecsità e di giustizia. ivi l. chia. t. 27. p. 28. . I. c. 30. v. 25. p. 314. Redimere Perchè Davidde usi questo in princ. Det bono effere umani, afvocabolo. t. 17. p. fin di regnare sopra i 226. Regno cuori de' loro sudditi. t. Del Cielo accennato da 10. 1. 2. c. 3. v. 28. p.32. varie parabole del Vane.c. 9. v. 1. p. 77. La loro gloria è di soggelo . t. 29. p. 154. Regola giogare i loro nemici non colla forza, ma col-Di Dio è la somma regola, la bontà. 101 1. 2. c. con cui dobbiamo conformarci. t. 30. p. 5. v. 1. p. 44. Il dovere proprio de' Re 368. Regolamento è far giustizia. ivi 1. 2. c. 8. v. 15. p. 73. in Regolamento esteriore: non fin. e seg. dobbiamo appagarcene, La sola sapienza dee prema convien regolare l' interno . . t. 30. p. 73. siedere sul Trono. ivi Religione 1. 2. c. 10. v. 4. p. 84.in L'essenziale della Religiofin. e feg. ne consiste nel ricono-La credulità è uno scoglio pericoloso a' Re. ivi l. scere la sovranità di Dio sopra le sue creature, e 2. c. 19. v. 29. p. 187.in nel dimostrare colle nofin. e leg. I-loro falli possono turbastre azioni che per noi re i loro Stati anche donon si smente una tale po la loro morte. 1. 2. cognizione. t. 28. p. e. 21. v. 2. p.207. in fin. 304. Religione Cristiana in che e leg. consista. 1. 3. p. 332.

GENERALE. Religione de' Principi feti dall' umiltà . t. 3. guita ordinariamente da' Popoli. t. 14 p. 246. I rendimenti di grazie deb-Con che timore debbiamo vivere nella Religione. t. 25. c. 26. v. 10. p.165. 3. p. 222. in fin. La Religione nel paganesimo facea gli dei simili

agli uomini. t. 22. part.2. c. 14. v. 29. p. 333. La Cristiana Religione infegna agli uomini a divenire fimili a Dio . t. 22. part. 2. c. 14- v. 29.

Religiofi

Cuor secolare sotto un abito religioso. t. 30. · p. 74.

Reliquie Riverenza loro dovuta. 1. 12. l. 4. p. 167.

Vigilanzio eretico ful proposito delle reliquie al tempo di S. Girolamo.

ivi . L'onor, che si rende a' Servi di Dio , torna a gloria di Dio medesimo. ivi .

Corpo morto risuscitato col folo contatto delle offa del Profeta Eliseo. ivi p. 160. 167.

Rendimento .

Rendimento di grazie : imitare i Santi, che gettano le loro corone davanti a Dio. £. 30. p. 473-

Rendimenti di grazie . 4. P. 37. Debbon effere accompagna-

p. 218. in fin. e feg. t. 4.

-bon effere continui . t.

Rendimento di grazie. Offrire a Dio le primizie di tutt' i frutti dell' anima. t. 21. c. 3. v.

9. 2. 72. Sorgente di benedizione. ivi c. 3. v. 33. 34. p. 83. e

feg. La vana sapienza ci porta a farlo. ivi c. 8. v.

14. p. 146. L' uomo fedele rende a Dio tutto ciò che ha da lui ricevuto. ivi c. 28. v. 20. p. 499. in fin.

Il rendimento di grazie è il carattere di un vero Cristiano. f. 14. p. 351.

Quale effetto produca. t. 24. p. 151.

Reni Cofa sia il cingersi le reni . t.26.p.32.in fin. e feg. Restituzione

Dee farsi a colui, che ha ricevuto il danno. 1.5.

Resurrezione Vedi Risurrezione .

Rettili Perche rigettati da Dio ne'fagrificj . t. 14. p.

Ricadute Che ci giova, se dopo che Dio ci ha tratti dall' abif-

|                                          | ·                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 298 I N D                                | I C E                                             |
| abisso del peccato, noi di               | mente nella copia delle                           |
| nuovo ci precipitiamo in                 | greggie . t. 16.p. 343.                           |
| eso. t. 24. p. 352. in                   | Non riporre la sua fiducia                        |
| fon. e seg.                              | nelle ricchezze. ivi p.                           |
| Le ricadute sono penose                  | 371.                                              |
| per gli Medici delle                     | Difinteresse in mezzo alle                        |
| anime . t. 24. p. 100.                   | ricchezze . t. 2. p.                              |
|                                          | -                                                 |
| Derivano dall' essere alieni             | Qual uso convenga far dei-                        |
| dal ritiro. t. 30. p.                    | le ricchesze                                      |
|                                          | le ricchezze. t. 18. p.                           |
| Bisogna vegliar molto per                | Riccherze de' beni ecclefia-                      |
| iscansare le ricadute . t.               |                                                   |
|                                          | stici. t. 25. c. 23. v.18.                        |
| 23. p. 256.                              | Ricchezze male acquista-                          |
| Da che procedano le rica-                | te confagrate a Dio.                              |
| dute.                                    | te contagrate 2 Dio.                              |
| Ricchezze                                | t. 25. c. 23. v. 18. p.150.                       |
| Far uso delle ricchezze per              | in fin. e seg.                                    |
| ottenere la remissione                   | Regole per l'amministra-                          |
| de' peccati. t. 30. p.                   | zione de'beni della Chie-                         |
| 904.                                     | fa. ivi c. 23. v. 18.                             |
| Ricchezze interiori nella                | p. 151.                                           |
| povertà esteriore . 1.30.                | Dio tenta gli uomini col-<br>le ricchezze. ivi a  |
| p. 410.<br>Le ricchezze non arric-       |                                                   |
| chiscono . t. 17. p.                     | 57. v. 10. p. 392.<br>Come possiamo esimerci      |
|                                          | dalla maledizione attac-                          |
| 336. in fin.<br>Le ricchezze perché date | cata alle ricchezze. t.                           |
| - ugualmente-a' buoni ed                 |                                                   |
|                                          | 22. part. 2. c. 7. v. 13. p. 261. in princ.       |
| a' malvagi. t. 16. p.                    | Le ricchezze non danno                            |
| Perchè tolte ugualmente                  | che la morte, purchè                              |
| a' buoni ed a' malvagi                   | non siano sostenute da                            |
| ivi .                                    | una grande sapienza: t.                           |
| Virtà Cristiane sono le                  |                                                   |
| vere ricchezze                           | 22. part. 1. c. 7. v. 13.                         |
|                                          | Tutto ubbidifee al danz-                          |
| 1 ricchi non fono i padro-               | 10. ivi c. 10. v. 19.                             |
| ni de' loro beni, ma i                   | p. 153. in fin.                                   |
| femplici depositari.                     | File pud tutto in cuefta                          |
| p. 262.                                  | Esso può tutto in questa<br>vita, ma niente giova |
| Ricchezze degli antichi                  | nell'altra. ivi c. 10.                            |
| confistevano quali unica-                | v. 19. p. 154.                                    |
| commerano quan unica-                    | La La                                             |
|                                          |                                                   |

GENERALE.

ivi

ta alle ricchezze. t. 9. 1. 1. c. 25: v. 10. p. 154.

in princ.

La potenza e la ricehezza non fervono che a rendere più insolenti i peccatori . 1. 26. p. 78.

Le ricchezze laccio del demonio .

Perchè chiamate ricchezze d' iniquità . ivi p. 152. Le ricchezze del ricco fono come una città che lo rende forte . f. 21. c. 18. v. 11. p. 328. in

fin. Aspettare da Dio le ricchezze della grazia.

p. 118. in princ. Ricchezze a chi possano diventar utili, benche da fe medefime fieno pericolofe. ivi p. 136. in princ.

Quello che vogliono diventar ricchi, cadano ne lacci del demonio. ivi

p. 284. Il dispregio che si fa delle ricchezze vien dal diforegio che si fa di se stef-

ivi p. 320. Le ricchezze fono l'ittromento di tutte le paffioni . rui .

Ricco Ama la maledizione del Signore chi ama di farsi-

t. 20, p. 33. Il ricco e il povero si sono incontrati. 1. 21. c. 22. v. 2. p. 392. in princ.

299 La follia per ordinario uni. Dio ha creato il ricco e il povero, e l' uno per l' altro. t. 21. c. 22. v. 2. p. 392. in princ.

La tentazione de' Ricchi è il confidare nelle loro. E ricchezze . ivi c. 10.

v. 15. p. 176. in fin. Salomone domandi a Dio che non gli dia ne povertà, ne ricchezze. ivi c. 30. v. 8. p. 525.in fin. e seg.

Per lo più i ticchi sono spietati. f. 17. p. 138.

I ricchi fono i primi a romper l'alleanza fatta con Dio . t. 30. p. \$16. in fin. e feg.

Violenza de' Ricchi rispetto a' poveri. p. 170. 350. Durezza de' ricchi.

La religione è cancellata dal loro cuore. 171.

I ricchi , che in vece di far limofine paffano banchettando la loro vita . ivi p. 204.

Descrizione della condotta de' ricchi verso Dio . ivi D. 516.

Ricchi per volere di Dio felici nell' impenitenza . tui p. 204.

Ricchi oppressori de' poveri. ivi p. 288. Sono per lo più insolenti . ivi p. 231.

Quanto nuocano col loro. mal esempio. ivi. I Ricchi non sono i proprie-

INDICE prietarj de' loro beni, ma Signore. n t. 28. p. come i Fattori e gli Eco-123. Chi è il ricco mentitore nomi. t. 13. p. 206. Quanto sia più facile nel che Dio detesta. t. 24. ricco la caduta. p. 267. in princ. Ricchi foggetti all' orgop. 70. Violano la fede data glio. ivi p. 99. Come forprendano il po-Dio nel Battesimo. 30. p. 517. vero . ivi p. 131. In vece della rinuncia al Vantaggi che hanno in mondo e alle sue pom- questo mondo sopra de pe sono incantati ivi p. 135. poveri. amore de' suoi beni e Dio li gastiga spesso in piaceri. wi. questo mondo con infer-4 " I Ricchi come debbano premità. 101 p. 311. sentarsi innanzi a Dio . in fin. e feg. A che rassomiglino, quant. 3. p. 310. I Ricchi hanno bisogno de' do pe' loro incomodi ular non possono de' loro bepoveri per salvarsi. ni . ivi p. 312. 6. p. 159. e feg. I Ricchi sono poveri nel-Sono provati coll' oro . ivi la loro abbondanza. p. 320. 1. l. 3. p. 316. Sollecitudini per arricchi-Le ricchezze de' ricchi ava-101 p. 113. ri sono una vera poverin fin. e Seg. Ricompensa ivi . I ricchi ed i poveri neces-Di Dio. Non aver precifarj gli uni agli altri. t. pitazione, nè aspettarla che nell'altra vita. 14. p. 144. in princ. Non sono degni di aver 24. p. 160. parte alla mensa celeste Riconoscenza della Chiesa, se non a Delle grazie di Dio quanproporzione che fanno do riconoscerle. t. 24. parte a' poveri delle vip. 484. in princip. E'un dono dello Spirito vande e de' beni terreni, che posseggono per ali-Santo. ivi p.151. Riconoscenza de' Doni di mentare se stelli e gli Dia. altri. ivi p. 177. t. 6. p. 277. Il ricco che avrà riposta Riconoscenza di noi stessi, ogni sua fiducia nel suo e di Dio. t. 3. p. 249. oro e nel suo argento Modello di riconoscenza in non potrà esser liberato Mosè. ivi p. 218. nel giorno dell'ira del Altro modello in GiacobGENERALE.
3. p. 219. Rendiment

Quanto sia profittevole all'anima la riconoscenza.

Riconoscenza continua a
Chi ha dato il suo sangue per liberarci dalla
schiavitù del peccato. t.

Riconoscenza de' giusti . t.

19. p. 211.

Dee congiugnersi alla orazione. ivi p. 148. Dee aumentarsi da' perico-

Dee aumentarsi da' perico-

Riconoscenza de' doni di Dio. t. 30. p. 115. 119. in fin. e seg.

E' l' anima della pietà. ivi

p. 172.

Riconoscenza di quelli che
Dio separa dal mondo.
ivi p. 185.

Riconoscenza delle divine misericordie. ivi p.

299.

Movimento di un' anima umile e riconoscente. t. 9. d. 1. c. 2. v. 1. p.32.

Gli empj osservano con Dio un superbo silenzio. ivi c. 2. v. 9. p. 39.

Non vi è cosa più riconofeente della virtu che viene da Dio. ivi c. 30. v. 26. p. 314.

Riconoscenza ester dee proporzionata a' favori che sonosi ricevuti. t. 31.

p. 250.
Si trova in molti Cristiani poca riconoscenza alle grazie di Dio . 1. 14.
2. 336. 359.

t. 3. p. 219. Rendimento di grazie. t. sittevole aliconoscenza. Rendimento di grazie. t. sittevole aliconoscenza.

La riconoscenza e l'umiltà fondamento del coraggio de' Santi. ivi. Riconoscente movimenti di un'anima. ivi c. 12.

v. 2. p. 96.
La riconoscenza e l'umiltà dissipano gli sforzi del demonio. ivi e.

17. v. 12. p. 122.

L'anima umile è riconofcente. ivi c. 25. v. 4. p. 159.

Inni di rendimenti di grazie. ivi c. 26. v. 1.

p. 181.

La riconoscenza dee sempre crescere . ivi c.

49. v. 14. p. 337.

Quanto sia giulta la riconoscenza. ivi c. 52. v. 3. p. 359.

Eterna riconoscenza degli Eletti nel Cielo. ivi c. 66. in fin. p. 468.

Render bisogna a Dio per riconoscenza le grazie, che egli ci ha date. r. 22. part. 2. c. 16. v. 28. p. 351.

La grazia è un'acqua, che feende dal Cielo, e che risalir dee al Cielo. t. 22. part. 1. c. 1. v. 7. p. 20.

Se più non fi versa rimane inaridita. t. 22. part. 1.c. 1. v. 7. p. 21.

Riffelsione
Sopra se medesimi, quando
si debba temere anche

da

| da' più giusti . t. 11. p. 292. e seg. Rilassamenti               | Riprendere  Ben informarfi delle coffi prima di riprendere. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pubblici, n:uno se ne ac-<br>cusa siccome reo. 1.30.              | Sciagura di quei che odia                                   |
| Temere di rilassarsi, ivi<br>p. 560.<br>Il rilassamento conduce i |                                                             |

giuiti a gravi cadute . A. Di quei che si rilassano

dopo il fervor de principj. IVI. D. 117. 18

fin. e feg. Rila Jatezza

Apre al demonio la porta del cuore . . t. 10. /. 2. c. 11, v. 3. p. 93. in princ, Rimorfi

I falsi pattori affogano i rimorfi di colcienza. t. 30. p. 59. in fin. e feg. Rimostranze

Non fare delle rimostranze, quando fiamo a tavola . . f. 24. p. 323. in fin. e feg.

Rinoceronte Nemico naturale dell'elefante . : 1. 5. p. 244. Rinoceronte è un animale

robuitiffimo, indomito e inutile al lavoro. 1. 16. p. 452.

. Ripofa

Si trova riposo nelle cose. che si amano. 1. 16. p. 126.

Ripolo dell'anima necelfario per applicarfi a Dio. 5. 18. P.

52.

riprendere. 199. e feg. Riprender piuttofto che condannare in filenzio.

1vi p. 204. Quegli che si approfitta delle riprensioni, si fa amar da Dio e dag'i uomini. ivi p. 205. Tenerezza per quelli, che fi riprendono .

Riprensione I malvagi riguardano come loro nemici quelli, che li riprendono . 1.11.

1. 2. p. 316. Riprentione . Correzione . Il disprezzo delle correzioni cagiona la perdita de' cattivi. t. 21. c. 1. v. 30. p. 51. in princ. Amata da faggi, odiata dagli stolti. ivi c.10. v. 18. p. 179. c. 13. v. t. p. 231. in princ. c. 15. v. 5. p. 271. e v. 5. p. 275. Non riprendere il dileg-

101 c. 9. 0.8. giatore . P. 157. Riprendere il faggio . ivi c. 9. v. 8. p. 157. in fin.

e feg. Amor della riprensione . forgente di vita. ivi c.

10. v. 17. p. 178. Chi

GENERALE.

Chi l'ama, ama la scienza: 1.21. c. 12. v. 1. p. 213.

Chi odià la riprensione è uno stolto. ivi c. 12. v. 1. p. 213.

Chi la riceve di huon cuore, farà glor ficato. ivi c. 13, v. 18. p. 240.

Per qual ragione dobbiamo aver piacere di effer riprefi, fecondo S. Agostino. ivi c. 16. v. 23. p. 298.

Una fola correzione ferve più al faggio che non cento percosse allo stolto. ivi c. 17. v.

II. p. 310. in fia. e leg.
Il giulto è il primo ad acculare fe stesso.

18. v. 17 p. 331.

La correzione fatta al faggio è un pendente d'ora con una perla brillante. ivi c. 25, v. 12. p. 448. Chi riprende un uomo, farà niù amato da lui di

sarà più amato da lui, di colui, che lo adula . ivi c. 28 v. 23. p. 501.

Chi disprezza la riprensione, cadrà, ne si rialzerà mai. sw c. 29.

Contra cielli che non posfono popurtare le riprensioni . 1.30, p. 74. in princ. 197.

Riprensione del prossimo ordinata da Dio. 1. 4. p. +68.

Il peccatore è corretto dalla triftezza che si mani-

v. t. p. 506. Contra welli che non polALE. 303 festa sul volto. 1.22. part. 1. c. 7. v. 4. p. 97. e v. 6. p. 99.

E' meglio effer ripreso dalsaggio, che sedotto dalle adulazioni degli stolti.

Riputazione
La buona riputazione è

quella che si fonda sopra una soda virtu. t. 22. p. 95. F' migliore degli unguena.

E' migliore degli unguenti preziosi. t. 22. parte

L'uomo fi fa un eternità immaginaria , allorchè procura di renderfi immortale nella memoria degli uomini , c. 22, part. 1. C. 1. V. 11, p.23, in princ.

La calunnia non turba il faggio perfetto, che pronto è a fagrificare a Dio
la fua riputazione di pari, che la fua vira. ivi
c. 7. v. d. p. 100. in fini
e feg.

La riputazione effer ci dee fensibile . 24 p. 277. Ha da effere preziosa alle persone di Dio. ivi p. 414:

Riferbo

Nelle parole procaccia la filma degli uomini t.
24. p. 329.

Rifo ...
Indizio di mente leggiera.
1. 24. p. 199.

Rifo, che fa piangere i faggi. ivi p. 87.

IND ICE 404 col cuore, e per quanto Vedi Allegrezza. si può, necessario per Rispetto Rispetto tra gli amici. t. guarire. t. 21. C. 5. V. 24. p. 58. 8. p. 106. Risurrezione Ritiro esteriore, ed inte-La risurrezione de' memriore . t. 30. p. 41. E' necessario per guarire bri, che sono i fedeli, un' anima, che ha riè una confeguenza della cevute piaghe mortali . risurrezione del loro Capo, che è Gesù Cristo. ivi . t. 16. p. 240. in fin. Dio ritira una persona dal mondo, come fi toglie Risurrezione de' corpi. t. 19. p. 313... un tizzone dal fuoco. Risurrezione de' buoni e ivi p. 185. in fin. de' cattivi = t. 29. c. 12. Al ritiro preceder dee la v. 2. p. 213. predicazione della veri-Risurrezione de' morti net. 26. p. 184. Ritiro secreto. Solitudine, gata da' Saducei . t. 21. P. 343. quanto debba cercărsi . t. Risurrezione di Gesù Cri-25. c. 26. v. 20. p. 167. sto cofa debba in noi proin fin. Necessità della folitudine . durre. t. 3. p. 333. Ha prodotto la conversione ivi c. 40. v. 3. p. 263. e c. 52. v. 11. p. 360. del mondo . . t. 17. p. 258. in fin. Quanto più siam santi, tanto più la ricerchiamo. Risurrezione doppia . t.17. p. 31. / . .. . . . . ivi c. 49. v. 2. p. 334. Indicata dall ottavo gior-Dobbiamo usarne prudentemente . ivi c. 52. v. ivs p. 61. Ritardo 12. p. 361. Che usa Dio a guarirci, e Necessità del ritiro. t. 12. perchè. 1 t. 17. p. 62. l. 4. p. 132. Ritiro Ritiro quanto necessario. Il ritiro solo non basta. t. 4. p. 135. t. 24. p. 91. in fin. Riunions Bisogna nel ritiro cercare Festa de' Giudei. ivi . . p. 201. Roboamo. Amarlo, e fuggir la com-Re d'Israele avendo prepagnia degli uomini. ivi p. 187. 'e feg. -ferito il configlio de'giovani a quello de vecchi diede motivo alla solle-Trovar in se medesimo il fuo ripolo & ivi p.223: · vazione di dieci Tribù, en fin. e feg. " Ritiro dal mondo, almeno che elessero Re Geroboamo. e feg.

E' cosa pericolosa il non
seguir le massime degli
Padri e Dottori della
Chiesa t. 11. l. 3. p.198.
in fin. e feg.

mo .

L'aspra rispoita da Roboamo data al popolo, che dimandava qualche ristoro gli fa perdere dieci Tribu. t. 13. l. 2. c. 10. v. 14. e seg. p. 261.

Molti Sacerdoti e Leviti che erano dispersi in tutto Israello, lasciano le loro abitazioni; e si recano presso Geroboamo. ivi l. 2. c. 11. v. 13. p. 265. 268. e seg.

Dio proibifce a Roboamo di far guerra alle dieci tribù d'Ifraello ivi p. 264 in prine.

Romano
Per chè l'ImperoRomano fia
diventato sì florido . 1.21.

p. 126. e feg. Loro grande amore della

Ricompenía della loro virrà ad essa proporzionata-

Loro lettere a diversi Re in favor de' Giudei . iui

in tavor de' Giudei. 101 1. 1. c. 15. v. 15. p. 223. Rofpi

Perchè creati da Dio. t. 1.
p. 19.

Rossore
Che cosa cagioni il rossore.
1. p. 87.

Roveto
Ardente, che cosa esso fiSacy T.XXXII-

e seg.
Ruben

Sua condotta verso Giusep.

Cio che gli predice Giacobbe, benedicendolo.

ivi p. 352. Dritto di primogenitura di Ruben trasferito in Giu-

feppe. t. 2. p. 352. e
t. 13. l. 1. c. 5. v. 2. p.
43. 47. e feg.

Ruche

Figurate dalle passioni turpi, t. 30. p. 123. Ruminare

Animal non ruminante giudicato immondo. t. 23.

p. 353. in fin.

Animali ruminanti doppia figura . . . 4. p.

Rumori

Vaghi ed incerti non findebbono credere troppo facilmente . 2. 3. p. 305.

Romori vaghi non debbono sedurci. 2. 24. p.

Rut

Non vuole abbandenare Noemi lua luocera. 1, 8. p. 283.

Sua grande dipendenza da lei . ivi p. 286."
In Rut si vede l'adempimento di questo detto del Vangalo: di due uno farà preso, a l'abro laficiato. ivi.

Rut era della città di Petra in Arabia. ivi p.287. V

ICE ND -306 Rut va a spigolare nel drà Iddio. t. 11. p. 170. t. 8. campo di Booz. in fin. e feg. O quello di un'anima, p. 293. che diffida di se itessa, e Umilta di Rut. ivi p. che confida nella grazia 291. 295. e Jeg. di GESU' CRISTO . ivi Nel giorne del Giudizio esta condannerà un nup. 172. Quale sia il paese di Samero di donne cristiane. ivi p. 166. 1 iul p. 295. Virtù di Rut paragonata Sablato Il giorno del Sabbato fia quella di Abramo . ivi gura dell' eternità . 1.28. r. 288. Rut figura della Chiefa. p. 548. Perchè non aprivali la porivi p. 312. ta orientale fe non il Ella sposa Booz; e divien giorno del sabbato. ivi. madre di Obed avolo di In che consilta l'offervan-Davidde ed uno de' magza del Sabbato. t. 25. giori di GESU' CRIc. 56. v. 1. p. 384. STO. ivi p. 311. Come la nostra vita esser debba un Sabbato celeste: ivi c. 58. v. 10. p. 401. Saba Profanazione del giorno La Regina di Saba eccitado di Domenica : ta dalla grande fama di 56. v. 1. p. 384. Sabbato due maniere di Salomone si reca. a vederlo. t. 11. 1.3. fantificarlo. t. I. p. 69. p. 161. e feg. e t. 13. l. Sabbato come si debba os-2. c. 9. p. 251. servare . t. 3. p. 98. Confessa che ciò che aveva Di che fosse figura il sabudito dire di Salomone; bato de' Giudei . ivi era inferiore a quello, che aveva veduto. t. 11. p. 1275. Un .uomo vien lapidato per 1. 2. p. 162. 168. e feg. aver raccolto legne in

Office at Salomone in doni medefimi , che offrirono. i Magi a GESU! CRI-STO. t. 11. p. 167. Figura della Chiesa. ivi p. 169. 171. in fin. e Jeg. La fua maraviglia e-il fuo . stupore figuras quello di un' anima, quando ve-130 00

t. 16. p. 49. Conducono via gli armenti di Giebbe.

giorno di Sabbato. 5. c. 15. v. 32. p. 155.

in fin. e feg. 159. e feg. Sabet

Popoli dell' Arabia felice

GENERALE.

Dio minaccia i cattivi Sacerdoti di togliere ad effi il Sacerdozio da loro ufurpato. 1, 30. p.

49. in fin. e feg.
Sacerdoti de' Giudei hanno
indotto il popolo all'idolatria colla loro aufterità, e col loro efempio.
ivi p. 57.

Debbono piagnere i loro peccati, e gli altrui-ivi

Sacerdoti, che ingannano i penitenti. ivi p.

Quel che far debbono per placar Dio.

Quanto terribile sia la loro avarizia. ivi p.

Sono figurati dall'ulivo a motivo della loro unzione. ivi p. 385.

Sono depolitari della verità di Dios. ivi p. 566.

Dio si duole, che niente facciano gratuitamente :

Con the rispetto accostar: fi debbano all'altare ivi

Sacerdozio interdetto a chi aveile avuto, parte alla morte di un uomo anche in qualità di giudice. ivi p. 97. in princ. Sacerdoti apostati ribaldi in tutta la loro vista alla comunione de' Laici - p. 12. l. 4. p. 273.

I Sacerdoti debbono, effere irreprensibili, se hanno da intercedere per gli altri. t. 21. part. 2. c. 18. v. 22. p. 368.

Spiegazione litterale, e miftica delle vesti del fommo Pontefice.

mo Pontefice . ivi

Abiti particolari per gli Sacerdoti, allorchè adempievano le funzioni del loro ministero. e. 25. e. 42. v. 14. p. 510. e. feg. c. 44. v. 19. p.

Era vietato a' Sacerdoti il por piede in un luogo pove fosse un morto ini

c. 44. v. 25. p. 525. Dio è l'eredità de Sacerdoti, ivi c. 44. v. 28.

p. 525. in fin. e feg. Sacerdoti degradati nella elegge wecchia e ridotti al grado di Leviti. wi

p. 530. e feg.
Peccato de Sacerdoti è più
grande di quello degli
altri, 1 t. 9, l. 1. c. 2.
v. 17. p. 4n. e feg. e v.

Dovert di un vero Sacerdote, ivi c. 2. v. 27.

Il Sacerdote scelto dal Ciedo sopera eccondo il cuoereo di Dio. in e. 2.
e vil 30: p. 45: in fin.
Rispero che debbono ave-

The debono ave-

INDICE 308 re per le cose sante . 1.9. Sacerdozio de' Giudei quando abilito ed in qual alc. 4. v. 13. p. 61. e Seg. La penitenza de' cattivi tro cangiato. p. 30. in fin. Sacerdoti e rara. ivi c. Gesù Cristo dee chiamare 15. v. 30. p. 169. Ogni Criltiano ha parte in al Sacerdozio quelli che 1. 24. p.64. un senso alla dignità saei vuole. L' introdurvisi da se medecerdotale. 101 C. 21. v. 6. p. 228. e.t. 10. l. 2. fimo è un imitar l'ore. 6. v. 7. p. 52. goglio del primo angelo Quali persone si debbono apostata . 101 . . eleggere a questo mini-Sommo Sacerdozio de'Gin-Rero . ivi 1. 2. c. 6. dei comprato a danaro v. 7. p. 53. Peccato di quelli, che ucontante da Menelao e da Giasone. t. 31. p. surpano il Sacerdozio di 293. 301. in fin. e feg. Gesà Crifte . Sacerdozio della legge nuoivi 1. 2. va infinitamente superioc. 15. v. 3. p.136. in fin. re a quello della legge e /eg. Consecrazione de' Sacerdovecchia . t. 27. p. 12. s. 4. p. 28. Eminenza del loro grado Sacra Scrittura Il Tellamento vecchio non fopra i fedeli. 1. 3. D. promettéva che beni ter-364. Delitto degli usurpatori del. 1. 7. p. 18. Il nuovo il Regno de'Cie-Sacerdozio, t. 3. p. 391. Ventiquattro famiglie faivi . La Scrittura facra efige ricerdotali facevano vicendevolmente nel Tempio fpetto . t. I. p. 14. le loro funzioni . t. 12. Paragonata al firmamento. 101 p. 40. 1. 4. p. 143. Favole inventate fulla Scrit-Sacerdozio comunicato a. Mose, e non a' fuoi fitura. 101 p. 244. 118 t. 13. 1. 1. c. gliuoli. fin. e feg. 23. v. 14. p. 158. La Serittura facra è un de-Eleazaro ed Itamaro capi posito custodito da' Giudei per gli Cristiani. t. di due rami facerdotali. ivi l. 1. 6.24. v.3. p. 162. 9.11. 1. c. 1. v. 1. p. 18. Sacerdozio di Gesù Cristo, Sua oscurità è utile. t. 1. P. 259. in fin. e seg. E regola delle virtà . t.2. a sui partecipa ogni fe-& 5. p. 24. A Die sole tocca il chiap. 81. mare al facerdozio chi a La Scrittura facra dice spelivi p. 434 fo in un luogo quello, lui p lace.

cheromette in un altro . t. 14. p. 327.

Non intendere la facra Scrittura come i Giudei. 1. 30. p. 219.

Il suo scopo non è di renderci dotti , ma umili .

sui p. 241.

Si proporziona alla nostra debolezza. ivi p. 280. Guzi a coloro che non fe

ne fervono che per distruggere la verità. ivi

p. 306.

Sacra Scrittura paragonata ad un fiume , in cui i piccoli possono andar sicuri , e i .più grandi polfono nuotare. 1. 6. p. 350.

Giuitificazione di cerie espressioni, che fembrano indegne della fua purità. t. 6. p. 307. in fin. e feg.

Lo Spirito Santo ha mescolate nella facra Scrittura cofe chiere con ofcure . t. 25. c. 19. v. I. p. 1.0.

Essa è la regola che dobbiam feguitare . ivi c.

22. v. 15. p. 144. Bisogna purità di cuore per entrar nell' intelligenza della facra Scrittura. t. 12. p. 325.

Humile confessione di S. Agostino riguardo la facra Scrittura . ivi p.

Le oscurità della Scrittura servono ad esercitare la nostra fede , e ad umiliare il nostro intelletto,

che vorrebbe tutto comprendere. t.12. p.303. La Scrittura facra non è stata scritta che per la consolazione de' Cristiat. 1. p. 189. Scrittura facra è ofcura , acciò sia rispettata . 1. 21. prefaz. art. 1. p. 3. e c. 1. v. 6, p. 38.

La gloria di Dio è di velare la sua parola . ivi c. 25. v. 5. p. 444.

Scrittura facra è ua favo di miele. t. 23. p. 214. in fin. Quando una fontana . ivi

P. 230. E quando un pozzo. ivi. E' un fiume, ove possono bere gli agnelli cammi-

nando, e andarvi pure a nuoto gli elefanti. p. 246.

Sacra Scrittura a che tutta fi riduca . 1.24. 6.171. Quante dobbiamo occuparcene. ivi p. 395. in fon. e feg.

Chiamata mulica . ivi D. 435. Paragonata a una poesia .

ivi . La sacra Scrittura farà il giudice di quelli, che non

la vogliono consultare . t. 3. p. 341. Regole per l'intelligenza

della facra Scrittura. t. 28. p. 360. E' a guila di un fiume, in cui potrebbe camminare un agnello , e nuotare

un elefante. t.28. p.561.

INDICE 310 Profondità della fapienza rinchiusa nella Scrittura t. 22. part. 1.

c. 7. v. 25. p. 112. Gli Scrittori facri usciti fono da se medesimi per entrar nello spirito di Dio che si facea scrivere.

ivi . . Autorità della Scrittura

t. 3. p. 208. Torna meglio dubitare delle cose occulte della sacra Scrittura, che disputar di quelle che sono ivi p. 341.

incerte . Autorità della facra Scritt. 3. p. 208. Perchè appoggiati su fonda-

menti inconcussi. La facra Scrittura in qual modo dobbiamo legger-

t. 7. p. 19. Perchè vien chiamata un testamento. tui p. 86.

Effa non contiene nulla di inutile . ivi p. 181. in fin.

Le sue oscurità ei sono un motivo di umiliarci in vista della nostra ignoranza. ivi p. 182.

Non convien leggerla con naufea e con dilprezzo .

ivi p. 183. "Ma è d' uopo cercare in esta principalmente lo 'ipirito di pietà , che ne è come l'anima : ivi p. 186.

Dio parla agli uomini nelle fue Scritture : t. 16. p. 391.

Effa dee fpiegarsi dalla

Chiefa, e non collo fpirito di ciascun privato . \* t. 16. p. 380.

Tutta la Scritiura non tende che ad affodarci contra l' avversità passeggiere di questo mondo colla speranza di una felicità, che non avrà mai fine.

ivi p. 368. La femplicità che si ritrova nella Scrittura facra. perchè adoperata. t. 26. p. 267.

Errore de' Calvinisti, che fi arrogano il diritto di spiegarla con una privata interpretazione. p. 350. in fin.

L'apparente baffezza della sacra Scrittura non ci dee disgustare. t. 12. /. 4. p. 83. in princ.

Con quale spirito si debba leggeria. t. 11. p. 80. Non approva tutto ciò che non biasima.

333. in princ. Cercarne l'intelligenza ne!la spiegazione de' Santi Padri, e non nella propria mente. 1. 12. p.

261.

Quello che vi ha di ofcuro nella Scrittura, non ci è meno utile di quello che e manifesto. ivi p. 296.

La sola fede accompagnata dall' umiltà può sceprirci i misteri della Scrittura. ivi.

La debolezza dell' umana ragione che scopre alle GENERALE.

volte qualche apparente contradizione nella divina parola, non può pregiudicare alla fua infallibilita . f. 12. p. 292.

Sacramenti Che non si debbono ricevere fenza l'unzione interiore della carità. 1.3.

I fette Sacramenti indicati nel Salmo trentotto . t. 17. p. 251. in fin. e feg.

Sacrificio Tutt' i facrific; della legge vecchia erano figure di quello della nuova. t. 17. p. 61.

Sacrificio dovuto a Dio solo . t. 4. prefaz. p. 3. in

fin. e feg. Degli altari . ivi p. 46. " ivi p.18. Interiore . Dab's effere continuo. jui

p. 20. Sacrifici della legge figure . del culto interiore . ivi p. 18.

Sacrificio non dovea farsi che in un fol luogo. t. 6. p. 128. e t. 8. p. 123.

Qual era quelto luogo . ivi .

Sacrifici del vecchio tellamento concessi alla debolezza di un popolo cart. 26. p. 365. Sacrifi : efterni accompagnati dall' interno. 1. 25.

p. 230. Le vittime de malvagi

Sono facrifici insopportabili a Dio. t. 25. c.1. v. 10. 13. p. 25. 26.

Sacrifici della Legge non purificavano le anime . t. 25. c. 4. v. 4. p. 43.

Sacrifici facrileghi . ivi c. 66. v. 3. p. 463.

Sacrificio interno, ed esterno. t. 30. p. 66. Dio non ha per accettevole il secondo, quando non è congiunto al primo . ivi . Sacrificio di giustizia.

P. 95. Sacrifici antichi non purificavano veracemente . rbi p. 159.

Sacrificio della lagge nuova in che consista. p. 316.

Sacrifici, ed incenso, che Dio rigetta. ivi p. 567. Offrire il facrificio con una pietà, ed un' umiltà interna. ivi n. 575. Offrire i facrifici a Dio'in un folo lucgo.

. p. 128. Sacrificio dovuto a Dio, interiore . 1. 1. p. 151. Sacrificio di gelofia. t. 5. c. 5. p. 54.

Della giovenca roffa : ivi c. 19. p. 189. 192. in fin. e fee.

Della mattina e della feivi p. 480. Effi non doverno fuffiter più al tempo del fagrificio. interiore e'continuo di noi fleffi . Perchè Dio efigeva dagli "Ifracliti quella moltitu-

dine di facrifici A . ivi . p. 300. Tutt' GENERALE:

Dio ne vuole in tutt' i facrifici . s. 4. 19. 30. Salmanafar

250

Salmanafar trafporta gl' Ifraeliti delle dieci Tribà nell' Affiria , e manda parte de' fuoi sudditi ad abitare in Samaria. t.

12. 1. 4 p. 204. 211. Bontà di Salmanafar Re dell' Afuria verso Tobia. 1. 14. c. 1. v. 13. p. 241.

249. e feg. Salmi

Venerazione della Chiesa per gli Salmi di Davidde. 1. 17. p. 226. 315. Qual effer debba il canto.

1. 17. p. 287. Salomone

Nasce, ed è amato da Dio, f. 10. 1. 2. c. 12. v. 24. p. 101.

In qual fenfo fi chiama il più stolto di tutti gli uomini . f. 21. 6. 30. V. p. 522.

Dimanda a Dio, che non gli dia ne povertà ne ivi c. 30. ricchezza. v. 8. p. 525. e feg.

Nascita di Salomone figlio di Davidde e Betsabea, che fu amato da Dio. 1. 10. l. d. c. 12. v. 24. p. 101.

Confacrato Re, mentre ancora viveva fuo padre Davidde . t. 1141.

3. p.15. e feg. 27. e fegg. Facilità con cui è ricono- Paralello degli scritti di sciuto Re, figura di quella , con cui la fede di GESU'CRISTO fi è spar-

fa per tutta la terra . f. 11. l. 3. p. 31.

Apparizione di Dio a Salomone in logno. ivi

p. 56. 65.

Domanda a Dio la fapienza e non le ricchezze, ne una langa vita. ioli Giudizio celebre di Salo-

mone tra due donne . ivi . p.58. e feg. 70. e fegg. Se Salomone peccò spolan-

do la figlia del Re dell' ivi p. 61. Egitto .

Matrimonio di Salomone colla figlia del Re di Egitto figura l' alleanza divina, che il Figliuolo di Dio ha contratta colla Chiefa cavata da'Gentili . ivi p. 62.

Quale fia la fapienza, che Salomore domando a. ivi p. 66. e jeg. Dio . Cola fignifichi che Salomone ha ricevuta la fapiene za dormendo. IUI P.

68. Gli fu più dannosa la sua grandezza che utile la fua fapienza. ivi.

Salomone figura di GESU' CRISTO. ivi p. 31. 48. 51. 60. in fin. e feg.

71. 98. 148. 185. Di che erano figura le due donne , che vennero a trattar la loro causa dipanzi a Salomone. ivi

Salomone e de' Salmi di Davidde . ivi p. 86. e feg.

p. 72.

E' if

I'N D 214 E'il primo che fabbrichi un Tempio al Signore. t. 11. p. 112. in princ. Fabbrica prima un Tempio al Signore, e poi un Palazzo a se stesso. p. 124 in fin. e feg. Numero prodigiolo di vittime, che immolò nella dedicazione del Temivi p. 140, Dio . 149. Il Gran numero de' Martiri morti , per la fede vien figurato dalle vittlme immolate nel Tempio da Salomone. p. 150. in princ, Salomone pregando Iddio nel Tempio non ofa qua-· fi di parlargli in proprio ivi p. 144. nome. Non parla che di suo pa-. dre, e si copre in certa maniera col nome di ivi . Ciò cosa significhi. ivi D. 144. Si abbandona all'amor delle donne . t. .11. 1. 3. p. 173. e ∫eg. 195. e fegg. L'amor delle donne lo fa-- cadere nell'idolatria . ivi

p. 174. 183. e feet.

in fin.

p. 525.

In qual fenso Salomone

si chiama il più insensato di tutti gli uomini.

t. 21. t. 30. v. 2. p. 522.

gli dia ne povertà, ne

riechezze. 💉 ivi v. 8.

Domanda a Dio che non

I.C.E. Caduta di Salomone . 21. c.30. v. 8. p.525. Suo caltigo. 1. 24. p. 457. in fin. Cofa debba infegnarci la fua caduta. 458. in princ. Salomone come si afferisca figlio unico di fua madre . t. 13. p. 34. Confecrato una feconda volivi l. 1. c. 29. U. 22. p. 201. Dimanda a Dio non le ricchezze, nè la gloria, ne una lunga vita, ma la sapienza per poter ben governare il fuo popo-Īο. ivi l. 2. c. I. v. 11. p. 209, Umile disposizione di lui, quando si accinse a fab-Signore .

quando il accinie a raobricare un Tempio al Signore, ivi p. 216. in fin. e feg. L'oro e l'argento al fuo tempo così comune in Gerufalemme come le pietre. ivi l. 2. c. 1. v.

Elogio di Salomone . 15. p. 456. e feg. . Salvato

Chi sono quelli, che meritano di esser salvati. t. 28. p. 137. in fin.

Salute .

Degli eletti voluta da Dio per certi mezzi invariabili. r. 18. p. 138. in fin. e feg. Non vogliam effere ingannati in ciò che spetGENERALE.

po, e vogliam efferlo in · ciò che spetta alla salute dell'anime. 1. 24.

p. 174. Salute dell' anima e del ivi p. 311. Samaria

Perchè chiamata forella primogenita di Gerusalemme. t. 28. p. 259-

Samaritans

Politici, ed accomodatisi al tempo. t. 31. p. 324-

Samgar Uccide secento Filistei con un vemero. t. 8. D. 37. 67. in fin.

Samuele Perché ecsì chiamato.

13. p. 58. Se sia stato Sacerdote: ipi p. 59. t. 19. p. 276.

Samuele è offerto a Dio 1. 9. da fua madre. 1. 1. c. 1. v. 24. p. 17. Iddio lo chiama, e gli

manifesta la morte di ivi l. 1. c. 3. . v. I. e feg. t. 47. e Jeg. 50. e fegg.

Fa pentire gl' Ifraeliti , e loro ottiene colle fue orazioni la vittoria contra i Filistei . ivi l.1. c. 7- p. 78. e feg. 81. e Fegg.

Accecamento de' fuoi fiivi 1. 1. c. 8. glivoli . v. 3. p. 87.

· Integrità di fua condotta. A verfo il Re Amalecita ivi l. 1. c. 12. v. 3. p. 51. 124.

315 ta della salute del cor- Samuele fa romoreggiare il tuono , e cadere la pioggia. t. 9 l. 1. c. 12. v. 12. p. 121. 126. e Jeg.

Modello de' Ministri della Legge evangelica . ivi l. 1. c. 12. U. 3. p. 129. IR princ.

Piange Saulle. ivi 1. 1. c. 15. v. 11. p. 162. e v.35. p. 159. c. 16. v.1. p.171. 175. e /eg.

Uccide Agag Re degli A. maleciti. f. 9. f. 1. c. 15. v. 32. p. 15% in fin. 159. e feg.

La crudeltà di Samuele in uccidere Agag Re degli Amaleciti fu un'azione di merito grandiflimo avanti Dio, t. 7. p.

Sua costanza e sua tenerezza, t.g. c. 16. v, 21. p. 180.

Confagra Davidde. c. 16. v. 13. p. 173. 179. Sua morte. ivi c. 25. v. 1. p. 267.

Dopo la fua morte comparisce a Saulle. ivi c. 28. t. 13. p. 290. Suo elogio. t. 24. p.

450. e /eg. Innocente asturia, di cui fi fervì Samuele per andar a confectar Davidde in Betlemme, fenza che Saplle lo sapeffe. 1. 15. p. 99. in princ.

Samuele, la cui crudeltà fu un'azione di merito Stan-

| -                                               |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                    |
|                                                 |                                                                    |
| 216 I N D                                       | ICE                                                                |
|                                                 |                                                                    |
| grandinimo appreno Dio.                         | Bella riflessione su tal pro-                                      |
| t. 7. p. 136.                                   | polito per le madri cri-                                           |
| Disinteresse di Samuele. t.                     | stiane. t. 8. p.                                                   |
| 3. p. 311.                                      | 177.                                                               |
| Sanaballat                                      | Santone spola una donna                                            |
|                                                 | Filistea. ivi p.                                                   |
| Suoi vani artifici per at-                      |                                                                    |
| traversare Neemia. t.                           | 181.                                                               |
| 14. part. 1. l. 2. 16. 6. p.                    | Colle sole mani sbrana un                                          |
| 147. e ∫eg.                                     | lione e lo fa in pezzi.                                            |
| Sancta Sanctorum                                | ivi e p. 189. in fin. e feg.                                       |
|                                                 | Poshi miorni dono trovo                                            |
| Immagine del cielo. f. 3.                       | Pachi giorni dopo trova                                            |
| p. 352.                                         | un favo di miele nella                                             |
| Sangue                                          | gola di questo lione . ivi                                         |
| Piaga dell' acqua cambiata                      | 186. 192.                                                          |
| in sangue. t. 3.                                | Il giorno delle fue nozze                                          |
| th 104 a lag 148                                | propone un enigma a'                                               |
| p. 124. e seg. 148.<br>Figura del vizio opposto | filifiai di elligilia a                                            |
| Ligura del vizio oppoito                        | Filistei . ivi p. 286.                                             |
| alla castità. ivi p.                            | 192.                                                               |
| 150.                                            | I quali ne scoprono il sen-                                        |
| Perchè Dio vietasse il man-                     | so per mezzo di sua mo-                                            |
| giar sangue. t. 4. p.                           | glie. ivi p. 187.                                                  |
|                                                 |                                                                    |
| 36. 67. 147.                                    | 193.                                                               |
| Sangue degli animali, che                       | Sansone figura di GESU'                                            |
| era vietato di mangiare.                        | CRISTO. ivi p.                                                     |
| t. 6. p. 126. 132.                              | 189. 194. 201. 214. in fin.                                        |
| Sanfone                                         | e feg.                                                             |
| La cui nascita miracolosa                       | Senso spirituale dell'enigma                                       |
| Constant Innacolora                             | Sento ibilituate dell'enigina                                      |
| fu predetta da un An-<br>gelo. 1. 8. p. 172.    | di Sansone. ivi p.                                                 |
| gelo. t. 8. p. 172.                             | 191. in fin. e seg.                                                |
| 176. e ∫eg.                                     | Il lione ucciso da sansone,                                        |
| Seconda apparizione dell'                       | nella di cui gola trovò                                            |
| Angelo stesso. ivi p.                           | un favo di miele, è figu-                                          |
| tugeto tetto to pe                              | ra di GESU' CRISTO                                                 |
| 173. in fin. e Seg. 179.                        |                                                                    |
| L' Angelo disparve alzan-                       | ivi p. 193.                                                        |
| doli colle liamme. ivi                          | Sansone in certe cole figu-                                        |
| p. 175. 182. e feg.                             | ra di GESU' CRISTO                                                 |
| Sansone Nazareo sin dalla                       | ivi p.194. 223. e feg.<br>In altre figura de' suo<br>membri. ivi p |
| sua infanzia. ivi p.                            | In altre figura de' (no                                            |
|                                                 | Au aitte ngura de luo                                              |
| 173. 177. e feg.                                | membri . ivi p                                                     |
| La madre di lui obbligata                       | . 213.                                                             |
| a vivere come i Naza-                           | Prende trecento volpi : le                                         |
| rei sino alla nascita di                        | lega l'una all'altra per                                           |
| fuo fielio                                      | lega l'una all'altra per<br>alla coda; vi attacca del-             |
| ino rigino .                                    | la fossola a la lafois en                                          |
| 173 No 1 Me to 6 1                              | le fiaccole e le lascia an-                                        |
| 674.                                            | dare                                                               |
| * d                                             |                                                                    |

GENERALE. dare nelle biado de' Filiftei, affin di abbruciart. 8, p. 196. le. 200. e fee. Sanfone con una sola mascella di asino in mano uccide mille Filistei . ivi p. 198. in fin. 204. e feg. Spinto da una lete eltrema ricorre a Dio, e fa ustire una fonte di acqua da un dente di quella mascella. 101 p. 199. in fin. Egli recasi nella città di Gaza, e di nottetempo prende le due porte della città; e le trasporta sino alla cima di un monivi p. 208. 215. S' innamora di Dalila. ivi p. 209. 216. e feg. La quale a forza d'importunità lo costrigue a scoprirle ciò che lo rendeva forte. IUI D. 209, e seg. 217. e seg. Perdendo i capelli perde la sua forza. ful 211. e 218. Cade tra le mani de' Filistei, che gli cavano gli occhi, e lo rinserrano in una carcere, dove gli fanno girare una mola da molino. ivi p. 212. 210. Sansone crolla due colonne, le quali cadendo cagionarono la rovina dell'edifizio, ia cui i Fi-

listei si erano in gran-

distino numero ragunati; emella sua morte-sa

morire più Piliftei di quelli che avesse ucciso durante la fua vita. 1.8. p. 213. in fin. e feg. 220. L' accecamento del corpo diviene in Sansone come la forgente di una nuova luze. ini p. 219 in fin. figura **GESU'** Sanfone CRISTO, siscome Dalila la Sinagoga. p. 223. in fin. e feg. Dalila gli fu cagione di . ilsm itlcm 217. Santi maggiori. Santi possono cadere . t. 13. p. 144. Le anime sante non si feparano dal numero de' peccati, ma fi appropriano i peccati degli altri. ivi p. 101. Efficacia delle preghiere de' Santi. 1. 28. p. Santi cui Dio fa conoscere le preghiere che loro s' indirizzano lopra la terra . 1. 12. l. 4. p. 82. Imitar le azioni de Santi, e non contentarfi di ammirarle -'ivi p. 95. Necessità de' Santi : effervi : sensibile. 1. 24 h 124. Loro timore, per Dio non

ostante gli attestati ri-

Iddio

- Jul p. 162.

INDI CE Iddio è benedetto da Sanscenza, che sentono in ti, e tra' Santi, ne' quase stessi, e che li fa li si loda ed onora. 1.24. ogni giorno cadere p. 253. in fin. e feg. . molti difetti. Sono la porzione di Dio. D. 273. Quale sarà la loro occue Dio è la loro porzioivi p. 256. pazione nel cielo. c. 13. v. 21. p. 377. Loro lume non è per lo-Bonta di Dio ne' mali de' ro foli. 101 p. 342. Lo stato loro in questa vifanti. 1. 2. p. wi p. 396. in fin. - 233. Santi significati da' monti. e feg. Fanno alle anime quello t. 30. p. 187. che il Sole fa al mon-Non accoppiarsi a quei che . ivi p. 422. li perseguitano. Loro dipendenza da Dio. p. 239. ivi p. 428. Loro costanza ne' pericoli. Sono eglino la gloria prin-. ivi p. 249. Fede ne' loro mali, perchè o cipale di Dio. ... ivi pi non ne fiamo commoffi. 435-Rovina delle cose più, sanivi . te a ragione de peccati Diversità de' doni, e delle de' popoli. 1 t. 29. p. grazie ne' Santi. 160. p. 440. I Santi sono come Cieli I Santi del vecchio Testaspirituali, ove abita Ide mento fono le figure de' · dio . gran misteri per lo stat. 9. 1. 1. c. 2. v. 10. p. 39. bilimento della Chiefa. Santi nelle pubbliche af-La loro vita è mista di confolazioni, e di affan-- flizioni fi fono sempre eni. . ivi c. 27. v. 6. p. i confessati peccatori, ed g 28g. in prince hanno attribuiti a' loro I maggiori Santi non venpeccati i flagelli della gono sempre esauditi nella maniera che dodivina giustizia. 1. 15. - mandano el febbene lo . p. 306. Santi, che a Dio piace di fiano allai spesso, in una umiliare in quella vita maniera più vantaggio-. fac t 1. 6. p. 40. in . perche gli ama , e loro prepara beni inestimabibrinc. I maggioria Santir non a li . 1. 5. p. 278. Spiegazione di queste pa-... dilinguono da più gran role: Fra i Santi niuno peccatori a motivo di dimmutabile, e i Ciequel fondo di: concupili GENERALE.

li non fonto puri agii occichi (uoi. 1.16, 2196.
e Jeg.
Errote degli Eretici intorino l' interceffione de Santi. iv p. 490.
Le loro orazioni efficaci prefio a Dio. 1.26.
p. 100. e 2.15. v. 1.9.
1195.
Santi non efenti da ogni

Santi non esenti da ogni difetto. 1.3, p. 90. Conviene proporseli sempre per esemplari. 101

P. 367. Santi dell' antico Testamento, loro facrifici. t.

4. auvert. p. 7.
Santità appartiene a Dio.
t. 3. p. 368. in fin. t. 4.
p. 177.

Dio rigetta la sapienza umana . 25. c. 29. v. 10 p. 185.

Santi della Legge vecchia, benchè prima di Gesù Critto erano i figli, e i membri della Chiefa . t. 25. c. 54. v. 1. p. 372.

I Santi sono faette in mano di Dio. ivi c. 49. u. p. 334 in fin. Santificare

Cosa sia . t. 3. p. 189. in princ.

Santità

Della Chiefa. 1. 30. p.

Santuario
Guai quando la fregolatedza paffa in mezzo alla
Chiefa . 1. 30. p. 277.
San suario, in cui als foio

Sommo Pontefice era
permeffo l'entrare, nè
più di una volta l'anno. 4. 3. c. 30.
v. 10. p. 379.

Sapienza Simile al sole, e perchè. t. 24. p. 287.

Chi sono i sapienti della Chiesa ivi p.

I Sapienti amano di tacere. ivi p. 205. in fin. e feg.

Le persone, che sono di Dio, bramano di ascoltare i sapienti. iui p.

Dopo efferfi ammaestrati ammaestrano gli altriivi p. 388.

Eccellenza della Sapienza.

1. 24. p. 18.

I malvaei l'hanno in ele-

trazione i vi p. 21.
Esta consiste nel ritenere
le parole ed i pensieri.

E' una follia l' attribuirfi n la sapienza de seup p. 56.

clied a nemici sivi pist. in fin. e feg. (1)
La fapienza è il cibo delle anime sivi pistas.

cagione della fua tene-

INDICE rezza per gli uomini. Sapienza agurata dall'al-1.24 p.148. in fin. e fcg. bero della vita del ter-Beato colui, che per aprestre Paradiso. 1.28. #. plicarfi, alla fapienza fi 564. Bella descrizione della Sadilinganna premurolamente di ogni aitra copienza. t. . 22. part. IUI p. 145. 2. c. 7. v. 22. p. 263. e Qual' è la casa della saeg. ivi. Esta tocca ogni cosa con pienza. forza e tutto dispone Quali ne sono le finestre. soavemente. ivi c. 8. Quale n'è la porta. v. I. p. 271. e feg. IVI. Onorar la sapienza negli La Sapienza guari tutti. altri . svs p. 188. quei, che piacquero a La sapienza verace dove Dio. rui c. q. v, 19. p. 287. in princ. 6,10. confilta. .... 1. 31. p. v. 11. 12. p. 296. e feg. 315. . . . . . Elogio della Sapienza. ivi Sapienza necessaria per ben fare, semplicità per ilcan-. c. g. v. g. 11. p. 296. Mon entra essa in un'anifare il male. ma maligna. p. 64. 101 C.I. Sapienza dell' uomo capa-₩ V. 4. p. 192. ce è di ben conoscere la La fapienza dell' uomo rifua strada .. . t. 21. c. luce sopra il suo volto, 14. v. S. p. 293. : t. 22: part, 1. c. 8. v. 1. -. Risplende: sul volto dell' p. 120. . nomo prudente. Vedi parlare. 121 La sapienza è la sposa delc. 17. v. 24. p. 318. Il cuore dell'uomo pru-Panima. wi. c. g. v. dente acquista la scien-9. p. 138. ivi c. 18. v. Frutti che nascono da tal 15. p. 339. parentado. 101. Le parole del saggio s' in-Sapienza, creata innanzi ogni cosa. 1. In D. tendono nel ripolo, ius 39. in fin. v. 17. p. 141. c Jeg. Quelli che Dio empie di La sapienza è migliore delspirito di Sapienza, pala forza. ivi v. 16. p. 140. e feg. v. 18. p. ragonati al Sole. 121 p. 45. in princ. Essa è l'albero della vita Il cuor del faggio è nella in mezzo al Paradiso. sa mano destra, quello ivi p. 76. in fin. dello stolto è nella fini-Vanità dell' umana sapienffra. - IVI 6. 19. D. 1. 28. p. 352. 2. p. 147. I diGENERALE.

I discorsi de sagi del mondo contengono qualche verità, ma non sono pieni di rettitudine e di verità. t. 22. part. 11. e. 12. v. 12. p. 174-

Le parole de saggi sono stimoli. ivi c. 12. v. 11. p. 174. e seg.

v. 11. p. 174. e feg. Ha essa per maestro lo Spirito Santo. t. 22. part.

2. c. 1. v. 5. p. 193. Sciagura di quei , che la rigettano . ivi c. 3. v. 11. e feg. p. 217. e

La sua radica non s'inaridisce . ivi c. 3. v. 15. p. 218.

Essa è più pregevole della forza. ivi c. 6. v. 1. p. 245.

Bellezza della fapienza, che non fi vede, se non per gli occhi del cuore. ivi c. 6. v. 13. p. 250.

Niente è bello se non per lei. ivi a 7. v. 29.

p. 267.

Esta rinchiude la cognizione di noi stessi e la cognizione di Dio . ivi

c. 6. v. 18. p. 251. Esta va incontro a quei che la cercano. ivi c. 6. v. 13. e seg. p. 250.

Come bilogna cercarla. ivi c. 6. v. 13. e feg. p. 249. e feg. e c. 8. v. 18. p.

Quanto si deggia stimarla.

Quai beni arrechi la sapienza. t. 22. part. 2. c. 7. v. 7. e seg. p. 259. e seg.

Dio è la guida della Sapienza. 100 c. 7. v. 15. p. 262.

La moititudine de' faggi è la falute del mondo ivi c. 6. v. 26. p. 273.

I faggi del mondo hanno perduto per l'orgoglio ciò, ch'eglino aveano fcoperto mediante la curiolità. ivi c. 13, v.

Profondità della fapienza rinchiufa nella Scrittura facra ivi part. 1. c. 7. v. 25. p. 112.

Sapienza de Santi possa per follia agli occhi del mondo. ivi c. 21. p. 12. p. 228. im fin. e seg. Sapienza carnale e politica. s. 10. l. 2. c. 16. v. 21. p. 151. in fin. e seg.

Vedi Saggio. Vedi Saviezza.

9. 2. 323.

Moglie di Abramo modello delle donne cristiane. f. 1. p. 285. Immagine della Chiesa.

Suo rispetto verso Abramo. 1. 2. p. 25. Allatta Isacco. ivi p.

Sara moglie di Raguele.
Amaro rimprovero, che
X le

I C E IND 312 Bisogna consultate i sagle fa una ferva . . t. 14. t. 3. p. 256. part. 2. c. 3. v. 9. 10. p. 268. in fin. e fig. Preghicie di Sara a Dio Saviezza vera in che confiita . 1. 6. p. 50. in neila fua afflizione. ini princ. Saviezza de tre giovani v. 12. e feg. p. 369. compagni di Daniele . t. Avvito, che lua madre, e suo padre le diedero, 27. p. 350. Saviezza, Savio . La faquando fu vicina a laviezza del mondo è una sciarli per seguire suo faviezza per mal fare. t. marito . ivi p.341. e feg. 20. c. 4. v.22. p. 68. Saracini I favi del mondo non co-Origine de'Saracini . 1.19. notion Dio. p. 117. Saviezza del mondo non Sarepta è che pazzia e acceca-Città de' Sidonj. t. 11. 6. ivi c. 5. v. 3. p. 258. mento. Satanafo Vedi Saggio. Accusator de' Santi, 1.30, Vedi Sapienza. p. 449-Sua opposizione alla falu-Saulle te degli uomini. IUS. Cerca le afine di suo pa-Saviezza dre, e trova un Regno. Facendo il bene . t. 30. t. Q. l. 1. c. 9. p. 92. & Non fi ha saviezza, dove fegg. Sconfiege gli Ammoniti, fi dovrebbe averne mag ed è riconosciuto Re di giormente. ivi p. 96. ivi c. tutto Ifraello. Sap:enza pagana : fi offre 11. p. 112. e fegg. a Dio convertendofi . ivi Era come un fanciullo, p. 300. quando cominció a re-Falfa saviezza del mondo. ivi l. 1. c. 13. Dio la confonde. gnare. v. 1. p. 134. P. 497. Disubbidifce a Dio offe-Saviezza con cui si dee farendo il fagrificio fenza re il bene . t. 12. /. afpettar Samuele. 4. p. 116. 152. 1. 1. c. 13. v. 10. p. 131. La faviezza crede cautamente . 1. 3. P. 135. Paragone del suo peccato 87. con quel di Davidde . Dee accompagnare tutte ivi c. 13. v. 13. p. 136. le noftre azioni , ivi p. Fa un giuramento indifere-192. to.

Fa uccidere i Sacerdoti del Signore. IVI .c. 22. V. 16. e fegg. p. 233. 239. e leg.

e feg.

rito.

Davidde .

profetizza.

fin. e feg.

Perseguita Davidde. c. 27. v. 8. p. 286.

Davidde gii salva la vita · due volte · ivi c. 24. v. 7. e feg. p. 252. 255. e c. 26. v. 5. p. 273. 278.

Consulta la Pitonessa. 1vi c. 28. v. 8. p. 289.

Samuele gli predice la morivi c. 28. v. te.

19. p. 291. 101 Sua morte infelice. c. 31. v. 4. p. 315. in fin. e feg. 318. e feg.

Di Giacobbe, immagine della Ghiefa. t. 2. p. 185.

Scarpe Scarpe cosa signification to 3. p. 79. 182. in fin.

Scherni Dio ne usò col primo uomo dopo il suo peccato.

T. 11. 1. 3. p. 274. in fin. Ne uso parimente Elia co quattrocento profeti di Baal . 4-1011

Schia-

E' la scienza degli umili.

ivi c. 8. v. 21. p. 278.

E' tutto sapere l'esser persuaso di non saper nul-

Per quanto consumato ssia

un

324

6. p. 68.

37. p. 129.

la libertà.

13. p. 291.

padrone.

188. in fin.

fanta ed utile.

La scienza insuperbisce. ivi.

Scienza di quelli, che hanno molta scienza, e po-

t. 24.

101 p. 105.

- 343.

D. 20.

co virtù.

245.

un uomo nella scienza, non è nulla, se la sapienza di Dio non è con lui. t. 22. c. 9. v. 6. p. 283.

Conoscer Dio senz' amarlo è un non conoscerlo.

E' un non vedere il fole, fe non per accecarsi ognor più . ivi t. 22.

part. 1. c. 6. v. 6. p. 87. Scienza delle cose inutili pericolosa all'anima. ivi

c. 1. v. 12. p. 23. e feg. La vera feienza cerea di edificar fe medefima o gli altri. ivi c. 2. v. 26. p. 40. in fin. e feg.

Non si deggiono conoscere

Dio e le opere sue, fuorchè per temerlo ed amarlo . ivi c. 3, v.

Come si debba servirsi delle scienze profane . t. 6. p. 217.

Scifma.

Quale ne sia la sorgente.

t. 6. p. 178.

Seifma punito in una maniera ltraordinaria. 1.5. c. 16. v. 31. e feg. p. 194. e fegs.

I complici dello scisma di Core divorati da un suoco mandato dal Signore. ivi v. 35. p. 174. Scitenti

Quanto distante da Gerufalemme . t. 31. l. 2. c. 12. v. 29. p. 403. Scomunica
Dell'antico tellamento . t.
3. p. 503.
Pena affai più spaventevo-

Pena affai più spaventevole della morte. 1.6.

p. 142. Scriba

Significato di questo nome . t. 14. p. 70. in fin. e seg. Scrittura (acra Vedi Sacra

, Scrittura . Scrittori

Sacri, loro stile diverso, benché tutti animati da uno spirito. t. 31. p.

271.
Gli Scrittori facri usciti fono da se medesimi per entrar nello Spirito di Dio che li facca scrivere. t. 22. part. 1. c. 7. v. 5. p. 98.

Scufar
Gli altri, siccome noi
desideriamo esser scusati
noi stessi. 196. in fin.

Scuse
Del peccato . 1. p.

Secolo
Corruzione del fecolo paragonata al morto. 1.
3. p. 228.

Secreto
Fedeltà del fecreto comandata da' Dio. 1.21, c.11.
v. 13, p. 198. in prine.
Non t'impacciar con un feopritor de' fecreti. ivi
c. 20. v. 19. p. 364.

Non le feoprir mai ad uno X 3 ftra-

| 326 I N D                                   | ICE                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| straniero. t. 21. e. 2. v.                  | che sarebbe condotto in                              |
| 19. p. 63.                                  | Babilonia, e l'altro che                             |
| Non iscoprire il secreto                    | non vedrebbe Babilonia.                              |
| dell' amico con uno stra-                   | t. 12. p. 292. in fin. e                             |
| niero. ivi c. 25. v.                        | Seg.                                                 |
| 10. p. 447.                                 | Sedecia falso Profeta per-                           |
| Vedi Parlar poco.                           | cuote sul volto di Mi-                               |
| Secreto amato da Dio e                      | chea Profeta del Signo-                              |
| degli nomini                                |                                                      |
| degli uomini. t. 24.                        | re. t. 13. l. 2. c.                                  |
| p. 420.                                     | 18. v. 23. p. 311.                                   |
| A chi scopra Dio i suoi segreti. ivi p. 46. | Sedutiori                                            |
| legreti. ivi p. 46.                         | Che ingannano le anime.                              |
| Secreti rivelati rompono                    | t. 30. p. 59. in fin.                                |
| interamente l'amicizia.                     | Quanto sieno rei . ivi                               |
| 1vi p. 235.                                 | p. 166.                                              |
| ivi p. 235.<br>Secreti nell'amicizia. ivi   | Vanità di quelli, che si                             |
| p. 209.                                     | appoggiano su loro. ivi                              |
| Sedecia                                     | P. 437.                                              |
| Debolezza di questo Re                      | Seguitar                                             |
| nel far carcerare Gere-                     | Dio è la gloria e l'allegrez-                        |
| mia ad istanza de' Gran-                    | za di un uem faggio . t.                             |
| di della sua Corte. t.                      | 24. p. 248.                                          |
| 27. p. 60.                                  | Seir                                                 |
| Immagine di coloro che                      | Profezia contra la monta-                            |
| domandano configli sen-                     | gna di Seir. t. 28.c.                                |
| z' avere un sincero desi-                   | 35. p. 430. e ∫eg. 433. €                            |
| derio di seguitarli . t. 27.                | /ig.                                                 |
| p. 58.                                      | Seleuco                                              |
| Trattamento usatogli da                     | Re di Asia . Suo rispetto                            |
| Nabuccodonosor. ivi                         | pel tempio di Gerusa-                                |
|                                             | lemme tox/a                                          |
| c. 39. v. 4. e c. 52. v.                    | lemme. t. 31. /. 2.                                  |
| 10.                                         | c. 3. v. 3. p. 274. 281.                             |
| Sedecia Re di Giuda, al                     | Lo stesso Seleuco manda                              |
| quale il Re di Babilo-                      | poscia Eliodoro a spo-                               |
| nia fa cavar gli occhi,                     | gliare il tempio. ivi                                |
| dopo aver fatti morire                      | 1. 2. c. 3. v. 7. p. 275.c. 5. v. 18. p. 309. 313. e |
| i fuoi figliuoli alla fua                   | 5. v. 18. p. 309. 313. e                             |
| presenza. t. 12. l. 4.                      | Seg.                                                 |
| p. 287. 297.                                | Sellum                                               |
| Come fi può accordare la                    | Re d'Israello chi regnò in                           |
| , predizione fatta a Sede-                  | fuo luogo. t. 12. 1.4.                               |
| cia da Geremia con quel-                    | p. 184.                                              |
| la di Ezechiele, aven-                      | Quanto tempo regno. ivi.                             |
| dogli il primo predetto:                    | Da chi ucciso. ivi.                                  |
|                                             | Sem                                                  |
|                                             | •                                                    |
|                                             |                                                      |

į.

.

1 \*\*

Sem E Jafet uniti figura della Chiefa . t. I. p. 250. Sem e Seth loro elogio . t. 24. p. 467. 469. in fin.

e jeg.

Semei

Caricando d'ingiurie David, che fuggiva da Affalenne, è la figura de' Giutei che bestemmiarono Gesh Crifto, che era fulla Croce, e di molti Cristiani, che riguardano gli abbaffamenti di Gesù Cristo con dispret. 11. l. 3. p.52. gio. in fin.

Penitenza di Semei non era altro che ipocrifia . ivi p. 53.

Semaia

Guadagnato a forza di danaro per intimorire Neemia. t. 14 part. 1. l. 2. c. v. 10. e feg. p. 149. 153. in fin. e feg. Semenza

Che cade fulla pietra . t.

30. P. 74. Perche non produca frutto.

ivi p. 82. in princ. Semplice

In mala parte , facile a fedurre . t. 21. c.1. v. 4. p. 36. e feg.

Dio protegge i semplici , che non desiderano altro che lui. ivi c. 2. v. 7. p. 59. in princ.

Il vero semplice cammina con sicurezza. ivi c. e feg. e c. II. v. 3. p.

10. v. 9. p. 172. in fin. 192.

Semplicità Di cuore manca spesso nell'orazione. t. 17. p.

137. Semplicità a fuggire il male per fuggirne ancora le apparenze.

p. 74. Facile da sedurre. ivi

p. 36. Semplicità criftiana. t. 3.

p. 282. Sennacherib

Re dell' Affiria . Sua armata, che affediava Geru-Salemme, sterminata tutta da un sol Angelo in una notte . 1. 12. 1.4.

p. 235. in fin. e feg. Uccifo da' suoi propri figli. nel tempio de' falli dei . ivi p. 235. in princ. e t. 28 p. 390. e t. 13. 1. 2. 6. 32. v. 21. p. 410. e t. 14. part. 2. c. l. U. 24. p. 242. in fin. e p. 31. 152. in fin. e feg.

Piaga con cui colpì l' armata di quelto Re dell' t. 14. part.2. Affiria.

p. 251. 372. Senfi

E' pericoloso il concedere troppa libertà a' fenfi . t. 29. p. 231.

Sensi del corpo finestre dell' t. 23- p. 121. anima. E'pericoloso il tenerli aperivi p. 222. ti . Sent imenti

Criffiani considerando i peccatori . t. 24. p. 80. Contra quei che foftengono con ardore i loro fenti. X 4

| 3 28                              | IND                       | I C E                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| timenti.                          | t.24. p. 235.             | Serpenti indicano i lacci                                                  |
| in fin.                           |                           | nascosti. t. 2. p. 360.                                                    |
| Senti                             | nella                     | Serpente di rame infranto                                                  |
| Chi sieno da                      | questo voca-              | da Ezechia a motivo                                                        |
| bolo fignific                     | ati. t. 26.               | del culto facrilego, che                                                   |
| c. 6. v. 17.                      | ati. t. 26.<br>p. 85. 91. | gli rendevano gl' Ifraeli-                                                 |
| 3 20                              | 0 12                      | ti. t. 12. l. 4. p. 216.                                                   |
| Re degli Amo                      | orrei ed Og               | in fin. 223. in fin.e segg.                                                |
| Re di Basar                       | tagliati in               | Serfe                                                                      |
| pezzi dagl'.                      | Israeliti . 1.5.          | Re di Persia. Vanità di que-                                               |
| c. 21. v. 24.                     | 33. p. 219.               | sto Re. t. 29. p. 198.                                                     |
| e seg.                            | _                         | e feg.                                                                     |
| Separ                             | ar∫i                      | Servo                                                                      |
| Da Babilonia                      | . t. 30. p.               | Aver cura de' Servitori.                                                   |
| 445•                              | *                         | t. 2. p. 140.                                                              |
| Scisma detesta                    | azione                    | Le leggi antiche non per-                                                  |
|                                   |                           | mettevano a' servi d' in-                                                  |
| p. 134.                           |                           | tentare un' accusa contra                                                  |
| p. 134.<br>Sepol<br>Fervor de' Fe | tura                      | i loro padroni. t. 16.                                                     |
|                                   |                           | _ p. 369.                                                                  |
| der queit'ul                      | timo dovere               | I padroni aveano antica-                                                   |
| a corpi d                         | e' Martiri,               | mente diritto di vita e                                                    |
| maigrado ti                       | utte le proi-             | di morte su i loro servi-                                                  |
| bizioni degi                      | 'Imperatori               | ivi .                                                                      |
| pagani.                           | t. 14. p. 259.            | Sentimenti cristiani che                                                   |
| Sermi                             | ento                      | deggiono avere i padro-                                                    |
| Cattivi Cristis                   | ani paragona-             | ni rispetto a' loro servi-                                                 |
|                                   | ito. t. 28.               | Siama Cami man Cala inn                                                    |
| p. 211.                           |                           | Siamo servi non solo inu-                                                  |
| Serp                              |                           | tili, ma cattivi. t. 30.                                                   |
| Perchè creati                     |                           | P. 394.<br>In che modo abbiamo da                                          |
| I. p. 19. 23.<br>Imitar dobbias   | ,<br>la                   | condurci verso di loro.                                                    |
| denza del Ce                      | rpente. t.23.             | conduct verto di 1010 .                                                    |
|                                   | ipente. 1.23.             | t. 24. p. 64.<br>Persone di pietà che mal-                                 |
| p. 294.<br>Alluzia del            | Sernante in               | trattano i loro fervi. ivi.                                                |
| tentar Hya                        | derpente in               | Riguardarfi sempre 20me                                                    |
| on a lan a                        | t. 1. p. 105. in fin.     | Riguardarsi sempre come servi inutili. ivi p.                              |
| e seg.                            | 105. 111 1111.            | 105.                                                                       |
| Serpente reale                    | che tentà                 | Sefac                                                                      |
| la donna.                         | ivi.                      | Irruzione di quello Re di                                                  |
| Avversion nat                     | turale tra l'             | Irruzione di questo Re di<br>Egitto nel Regno di<br>Giuda. t. 13. l. 2. c. |
| nomo, ed                          |                           | Giuda . t. 12. l. 2. c.                                                    |
| ivi p. 100. i                     |                           | 12. p. 270. 273.                                                           |
| 7                                 |                           | Se-                                                                        |
|                                   |                           | ~~                                                                         |

GENERALE. 329 Gerusalem- La festa di Pentecoste chia-

Sefac viene in Gerusalemme con una numerosissima armata sotto il Regno di Roboamo e porta via il tesoro del Tempio. f. 11. l. 3. p. 222. Sete

Della giustizia. t. 25. c. 55. v. 1. p. 379. in princ. Sete dell' anima verso Dio.

t. 30. p. 131. Seth

Stirpe de' Santi . t. 1. p.,

Sua schiatta alleata con quella di Caino. ivi p. 199. in fin. e seg. Sette

Di eresie tosto si dissipano. 1. 24. p. 406. Il numero di sette nella Scrittura può indicare una gran moltitudine. 1. 14. p. 277.

Settennio In capo a cui i creditori

doveano rilasciare a' debitori i loro debiti. t.

Se gl'Israeliti aveano schiavi ebrei, erano obbligati a dar loro la libertà. ivi p. 154. 161.

Settimana
Spiegazione delle settanta
settimane del Proseta
Daniele . t. 29. p.
171. in fin. e seg.

l fei giorni della settimana significano il tempo di questa vita, che esser dec un tempo di fatica, e di penitenza : 1.28. p. 548. La festa di Pentecoste chiamata la festa delle settimane. t. 31. l. 2. c. 12. v. 31. p. 404.in princ. Sfinimento

Di un' anima per Dio quanto delizioso. t. 20. p. 169. in fin.

Sgabello
De' piedi di Dio . t.19.
p. 277.

Sguardo Da due separdi tutti

Da due sguardi tutta dipende la nostra felicità . t. 20. p. 295.

Sguardo scambievole dell' anima e di Dio, t. 24.

Sichimiti

O Samaritani cosa figurino. t. 24. p. 477.

Sichimiti, il cui affetto per Abimelecco si cambia in odio mortale. 1. 8. p. 128. 130.

Come sembri che Giuditta lodi la strage de' Sichimiti fatta da Simeone e Levi, che su tanto biasimata dal loro padre Giacobbe. t. 2. p. 353, in fin. e seg. e t. 15. p. 87.

Sicurezza Non si dà in questa vita.

t. 19. p. 147.
Sicurezza falla, cagiona
una rovina inaspettata.
t. 30. p. 73.

Stupenda e prosontuosa de' malvagi. ivi p. 395.

Profezia contra la Città di Sidone. t. 28. c. 28. v. 21. e feg. p. 358. in

330

fin. 367. in fin. e fege. Silenzio E' come il letto delle vir-

t. 5. p. 197. Silenzio grande degl' Ifraeliti nell' accompagnar l' Arca, che portavali in-

torno a Gerico. t. 7. p. 78. in fin. e feg. 84. in fin. e jeg.

Silenzio necessario per in-

noltrare il passo nella virtù. t. 25. c. 32. v. 17. p. 206. in fin. e fee.

Necessario a' penitenti. ivi c. 47. v. I. p. 317. Lo stolto, se tace, pud es-

fer creduto favio . 1. 16. p. 170.

Chi teme Dio non fi trova mai ficuro che nel riposo e nel filenzio. t. 24. p. 224.

L'uomo capace di parlar da laggio per evitare il pericolo di parlare ama il filenzio . ivi p. 225.

L' uomo sensato ed amico del filenzio farà onorato. ivi p. 225.

Amarlo, offervarlo, fe Dio non ha data l'intelligenza per ben parlare. ivi p. 5t.

Silenzio reo . ivi p. 66. in fin.

Perchè il filenzio è un consenso agli altrui delitti . ivi .

E si fa male quando non

p. 66. Tacer con quelli, che incominciano a parlare .

t. 24.

ivi p. 79.

Silenzio di carità, filenzio di odio ( ivi p. 204. Silenzio virtù rara. ivi p.

206. in print. Amor del filenzio. ivi p.

Ci ha un tempo di tacere, e un tempo di parlare .

1. 22. part. 1. c. 3. v. 7. p. 50. S'impara a parlare tacen-

do. Iddio impone filenzio talvolta a' Servi tuoi.

30. p. 197. in princ. Silenzio vile, ed intereffa-

to . Non bisogna offervarlo, quando Dio comanda di

parlare. ' ful p. 213. Vedi Parlar poco.

Luces famolo a motivo deil' Arca. t.8. p. 141.

255. 266. Ratto delle donzelle di SIlo fatto da' Benjaminiti.

ivi p. 270. Silo Città, dove situata. t. 20. p. 292. in princ.

Simeone E Levi , vendetta da effi presa de' Sichimiti, condannata. t. 2 p. 353. Come Giuditta abbia po-

tuto lodar Simeone. ivi p. 353. in fin. e feg. e t. 15. p. 87.

" Si,

Simone Suo discorso per incoraggire i Giudei dopo la morte di Gionata . t.31. 1. 1. c. 13. v. 3. e feg. p. 194. e jeg. 201. e feg. Furberia di Trifone rispetto a lui. ivi v. 19. p. 194. in fin. 204 e feg. Sua fermezza e costanza .

ivi p. 203. Ripolo e tranquillità de' Giudei fotto il suo governo. ivi l. 1. c. 14 v. 8. p. 207. in. fin. e feg. 215. e fegg.

Lettera de' Romani a lui. ivi v. 17. p.209. in princ. De Lacedemoni . ivi v.

20. p. 209. Manda Numenio a Roma, e perchè. ivi v. 24p. 210.

Fa erigere piramidi a Modino. ivi /. 1. c. 13. v. 28. p.197. in fin.e feg. 205. in fin. e feg. Uccito a tradimento e da

chi. ivi l. 1. 6. 16. v. 16. p. 232. 237. Sina

Sina, Sinai, Oreb sono lo ftello . 1.3. p. 76. in fin. Sincerità

Camminare nella sincerità di Dio. t. 30. p. 411. Sincerità verso Dio . t. 24.

p. 22. Ci rendiamo indegni di ascoltare la verità , allorchè la domandiamo con una disposizione di animo, che non è fincera. t. 28. p. 201.

Signne Figura della Chiefa . t. 17. p. 90. t. 19. p. 273. in.

princ.

La fortezza di Sionne restata sempre nelle mani de' Gebusei sino al tempo di Davidde. p. 188. in princ.

Siri Posti in fuga da unetimor panico. t. 12. l. 4. p. or.

Sifara

Sua morte. t. 19. p. 117. in fin. e feg. Sifara uccifo da' Giaele moglie di Aber, e in qual maniera. t. 8. p. 49.

Smarrimento

De' buoi, e delle pecore, che doveano dagl' Ifraeliti condursi a casa de' loro fratelli . t. 6. p. 223. 227.

Sobrietà Regole di sobrietà . 1.24.

p. 321. Vantaggio da essa prodotivi p. 378. to.

Società Di uomini da bene dee ricercarli . t. 30. p.

Soddisfazione Errore de' Calvinisti intorno la soddisfazione. 17. p. 277.

Sodoma Dio sterminò Sodoma e Gomorra nella loro abbominazione, ed infolenza con una piorgia

di

|   | 332 I N D                                                                 | I C E                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|   | di fuoco, e di zolfo. t.                                                  | lezza . 1. 24. p. 427                 |
|   | Incendio di Sodoma è la fi-                                               | in fin.<br>Il Sole figura di Gesù Cri |
|   | gura dell' incendio del                                                   | fto. ivi                              |
|   | mondo. t. 2. p. 73.                                                       | Il Sole fa ammirare la                |
|   | in fin.                                                                   | grandezza di Dio. iv                  |
|   | Pena di Sodoma corrispon-                                                 | p. 422.                               |
|   | dente al delitto. ivi.                                                    | Creazione del Sole. t. I              |
|   | Delitti delle Città abbomi-                                               | p. 16.                                |
|   | nevoli di Sodoma ec.figu-                                                 | Ciò che ella indichi. iv              |
|   | rati dal zolfo e dal fuoco,<br>che le distrusse. t. 16.                   | Sole la più ammirabile                |
|   | p. 227.                                                                   | delle creature. t. 17                 |
|   | Quello che ha reso la città                                               | p. 164.                               |
|   | di Sodoma colpevole.                                                      | Versetto spiegaro intorno             |
|   | è l'orgoglio, l'ec-<br>cesso de cibi, l'abbon-<br>danza di tutte le cose, | il Sole.                              |
|   | cesso de' cibi, l'abbon-                                                  | Solitario                             |
|   | danza di tutte le cole,                                                   | Due vizi de' Solitari. 2.2.           |
|   | l'ozio e la durezza ver-                                                  | p. 83.<br>Immagine de' Santi Solita-  |
|   | fo de' poveri t. 28.<br>c. 16. v. 49. p. 219. in                          | rj, che uscivano da lo-               |
|   | fin. e seg. 222. in fin. e                                                | ro ritiri nelle necessità             |
|   | (eg.                                                                      | della Chiefa, e che vi                |
|   | Sodoma perchè chiamata                                                    | ritornavano subito dopo.              |
|   | forella secondogenita di                                                  | t. 10. l. 2. c. 19. v. 34.            |
|   | Gerosolima. ivi p.                                                        | p. 190.                               |
|   | 223.                                                                      | Solitudine                            |
| 5 | Sofifta                                                                   | E' pericoloso il conversar-           |
|   | Cosa sia usar un linguag-<br>gio sossitico. t. 24.                        | Vedi-Ritiro.                          |
|   | gio lotilico . t. 24.                                                     | Sollecitudine                         |
|   | Sofunia                                                                   | Esteriore, quanto perico-             |
|   | Profeta era d'illustre schiat-                                            | losa all'anima. t.24                  |
|   | ta. t. 30. p. 386.                                                        | p. 114.                               |
|   | Sogni                                                                     | Sollecitudine della vita non          |
|   | Non meritano fede. 1.4.                                                   | tendono per lo più a far              |
|   | p. 169. in fin. e seg.                                                    | sussificate la natura, ma             |
|   | Non fermarsi a' sogni. r.                                                 | a sodisfar le passioni. ivi           |
|   | Sogni mandati da Dio. t.                                                  | p. 304.<br>Sommissione                |
|   | 8. p. 104.                                                                | Dipendenza da Dio. t.                 |
|   | Sole                                                                      | 25. c. 58. in fin. p. 402.            |
|   | Descrizione della sua bel-                                                | Non vi ha pace senza una              |
|   |                                                                           | tale                                  |
|   |                                                                           |                                       |

tale sommissione. t. 25. c. 53. in fin. p. 402. La sommissione è il compendio del Vangelo. ivi c. 58. v. 6. p. 400 in princ. Debb' essere continua. ivi c. 46. v. 3. p. 312. Dipender da Dio come un fanciullo. 141 c. 48. v. 17. p. 327. Sommissione a Dio. t. 4. p. 105. in fin. Sommillione e rispetto dovuti a' Principi. t. 11. l. 3. p. 204. t. 12. p. 171. La sommissione di cuore accompagnar dee i nostri facrifici. 1. 30. p. 294. 309. Sommissione ne' patimenti. ivi. p. 340. 369. Mantenerla a Dio nelle incertezze, in cui ci ritroviamo. ivi p. 267. Sommissione perseverante non bisogna allontanarlene . IVI p. 369. Sonno De' Santi. t. 9. 1. 1. c. 3. v. 3. p. 50. in fon. Sopportarfi L' un l'altro particelarmente tra gli amisi. t. 24. A. 58. Sordo A cui non si debbono dir villanie. 1. 4. p. 167. Sortilegio Delitto enorme. 1. 3. p. 299. Quanto punito da Dio . 308. 238. tui .

333 Sofpetti Non concepirne contra gli amici. t. 24. p. 195. Non lasciarsi da esti prevenire. ivi e p. 196. Esaminar bene le cose. ivi. Sourani Davidde, e S. Luigi modelli per gli Soyrani. t. 13. p. 244. in princ. Spagna Sue mine d'oro e d'argento. t. 31. l. 1. c. 8. 4. 3. p. 125. Sparviero Avanti i giorni della canicola stende le ali verfo il mezzo di per agevolare il rinovamento delle penne. . 1. 16. p. 455. Spavento Quando l'uomo n'è preto , non è più capace di ragionare, ma si abbandona senza discernimento a quanto gli fuggerisce la sua paura. t. 15. p. 24. Specchi Delle donne ebree. t. 3. p. 437 in fin. e feg. Di che fossero composti. ivi . Speranza ubbidienza a Dio. . t.

Effer dee accompagnata da 24. p. 27. Sciagurato colui, che ripone la speranza sua nell'uomo. 1. 30. p. 94. Speranza in Dio solo e non in noi . ivi p. Dia

IND ICE Dio gastiga quei che non perdita della loro salute. isperano in lui. t. 11. l. 3. p. 310. 25. c. 8. v. 5. p. 70. Spergiuro La sacra Scrittura dà questo in fin. e feg. c. 22. v. 8. p. 143. c. 30. v. 3. p.193. nome a quei, che mancano di fedeltà a Dio. in fin. Speranza, compendio delt. 30 p. 465. la Cristiana Religione. Non si dee spergiurare, ivi c. 10. v. 21. p. 88. c. ma si dee sodisfare al Si-12. v. 3. p. 96. c. 14. v. gnore il giuramento . . t. 24. p. 109. in fin. e seg. 3. p. 274. Aspettar tutto da Dio e Dio punirà lo spergiuro, niente da se stesso. ivi. come un gran delitto. Sperar nell'uomo, o in ivi . se, è orgoglio. Lo spergiuro dee temersi 101 · c. 14. v. 32. p. 110. da coloro, che s' indu-Ira di Dio contra quei, che render si vogliono l'apcono facilmente a giurare. t. 16. p. poggio altrui. IVI C. 70. . 18. v. 1. p. 124. in fin. Quanto sia reo lo spergiuc.30. v. 12. p. 194. c. 31. ro in bocca de Cristiani. v. 1. p. 199. t. 22. part. 2. c. 14. v. Alpettar Dio lungamente. 30. p. 334. Spine ivi c. 33. v. 1. p. 199. Vedi Fiducia . Riempiono le anime de' Speranza, ancora del Crit. 30. p. malvagi. t. 19. p. 334. 401. Cola sa il seminar sulle in princ. Speranza. Le buone opefpine. ivi t. 26. re ne sono il fondamenp. 65. Chi sien quelli che semit. 17. p. 50. Chi ha la speranza non nano grano purissimo e può temer nulla. non raccolgono che spiivi p. 152. p. 231. ne. Spirito Santo La speranza vuol esser sostenuta dalla pazienza, Egli è il padrone della scienza, e fugge le aniivi p. 353. Speranza della salute su me, che ulano dissimulazione ed artificio. che si fondi . t. 18. p. 22. part. 2. c. I. v. 5. p. Il fine ordinario di tutte 193. le speranze, colle quali Le colpe leggiere lo conil demonio lufinga queltritano, le grandi l'estinli che lo servono, è la · guono · 101. Lo

GENERALE. Lo Spirito Santo è pieno Unione del Padre , e del di bontà, riempie l' Figliuolo con lo Spirito Universo, e conosce Santo. quanto si dice. t. 22. 280. in princ. part. 2. c. 1. v. 6. 7. p. Significato del candelliere a sette branche. 193. in fin. e feg. Era figurato dalla colonp. 334. in fin. na, che conduceva gl' Sua unzione. Ifraeliti . ivi c. 18. 27. in fin. e Seg. v. 3. p. 364. Infegna tutto. Effetti dello spirito Santo Spirito menzogniero nell'anima. t. 25. c. Posto in bocca di tutt' i 4. v. 5. p. 43. c. 33. v. 3. p. 211. Profeti per sedurre Acabt. 11. 1.3. p. 327-Ei si riposa su i Cristians, principalmente su i Pain fin. e feg. stori. ivi c. 61. v. 1. Spirituals Carnali quali siano. t. 2. p. 422. Com egli ammaestri le p. 18. in fin. anime . Spofa 101 c. 53. V. La premura di un'anima 11. p. 308. Egli abiterà sempre nella Cristiana, che vuol ren-Chiela. ivi c. 59. in fin. dersi degna sposa di un p. 110. c. 65. v. 17. p. Dio, figurata dalla premura, con cui si prepa-453. Spirito Santo, come porravano le donzelle, che erano scelte per effer , tato sulle acque al prinpresentate ad Assuero . t. cipio del mondo. t. I. p. 8. 15. p. 187. e ∫eg. Lo Spirito di Dio che par-Quale sia la sposa della la nella Scrittura, co-Sagra Cantica. - t.23. p. noice perfettamente 116. 212. Varj effetti dello Spirito Figura delle anime perfette. 101 p. 46. Santo nelle anime. 49. in fin. ivi p. 258. in fin. e feg. Sue compagne figura delle Effusione de' suoi doni , ivi anime men perfette. ivi. E'una fornace di fuoco. Come sia bella e nera nel tempo itesso. ivi p. 427. 45. Spirito Santo nella Pente-Le tue due mammelle sono l'amor di Dio e l' t. 3. p. 78.

Parla per bocca de'Santi.

ivi p. 90. in fin.

amor del prossimo.

p. 80. in princ.

t. 3. p.

t. 4. p.

ivi p.

336 I N D Le mammelle della Spola sono i due Teitamenti .

Pochi dir possono colla Sposa: Io sono del mio diletto. ivi p. 303.

Le due mammeile della Sposa sono come grappoli d'uva. in p.

Spefo
Qual fia lo Sposo nella
Cantica . t. 23 p. 269.
Cosa fignifichino le sue
mammelle . ivi p. 34-

e feg.

Este sono due forgenti della Scrittura, donde scorrono le acque salutari
salienti alla vita eterna.

ivi p. 35.

E che l'incarnata Sapienza alimenta i popoli col
latte della fua divina parola.

ivi p. 203.

e feg.
E'l' abbondanza della sua
milericordia, rispetto alle anime che aspetta a

penitenza. iui p. 38.
in fin.
Sono i Sagramenti della
Chiefa che fono piene
di dolcezze e di unzione. ivi p. 51.

Dell' anno regolate, femente, e messe, freddo, e caldo, notte, e giorno. t. 1. p. 235. Stati

Il premio de' buoni e il caltigo de' cattivi fono la ficurezza e il sostegno

I C E degli Stati. t. 15 p. 229. in princ. 289. in princ.

Il folo timore di Dio è la ficurezza degli Stati . r. 15. p. 15:

15. p. 15.
Rivoluzioni degli Stati,
donde ne procede la caufa. t. 24. p. 98.
Stazione

Le quarantadue stazioni degl'asraeliti nel deserto. t. 5. c. 33.p. 331. a 340. S. Stefano

Autore della conversione di S. Paolo. t. 18, p. 265. in fin. e feg. Stelle

Loro bellezza figura de'
Santi. t. 24. p. 428.
Creazione delle Stelle. t.
1. p. 16.

Che cola fignifichino ivi

Delle anime quanto disaggredevole a Dio. 1. 6.

Della iterilità non incolparne il cafo, riguardaria nell'ordine di Dio. t. 30. p. 417.

Stolto

Molti fono fiolti davanti
a Dio, che nol fono davanti agli uomini . . .

24. p. 84. Loro imania di parlare. ivi p. 195. Guaftano le cose migliori

che da loro si dicono es

Non s'impacciar cogli stolti . ivi p. 232. Fug-

GENERALE. Fuggire i stolti per trovarfi co' faggi. t. 24. p. 287.

Lo stolto è come una ruota di un carro, e come un perno che fempre ivi p. 339. gira .

Spiegazione del detto : il cuor dello stolto è nella fua bocca. t. 23. p. 104.

Strada

Unica, che conduce al Cielo , e cento che allontanano da un tal termine . t. 6. p. 305

Strada degli empi è durift. 8. p. 30. in fin. e feg.

Bilogna impiegare le vie dolci prima di passare a quelle del rigore . 101

p. 262. Strada di Dio bella e plena di pace . 1. 21. C. 2. v. 20. p. 63.

Strada angusta , ditficile , ma ficura . tvi c.2. u. 20. 2. 63.

Penosa sul principio, ma facile in progresso. ivi c. 4. v. 12. p. 93. Chi cammina dee avanzar fempre . 101 C. 4. U.

18. p. 96. Cofa sia non traviare ne a destra , ne a Gnistra .

ivi c. 4. v. 27. p. 99. e feg. Vi è una strada, che fem-

bra retta all' nomo , il cui fine conduce alla

Sasy T.XXXII.

1. 21. C. 14. morte. v. 12. p. 252. in fin. e feg. e c. 16.v. 25. p. 279.

Vedi Via. Straniero Vivere dd viaggiatore, e

da straniero, in questo mondo. . t. 24. p.145. 160. 164. t.3. p. 183.235. 237. t. 4. p. 221. in fin.

e feg. Cola voelia dire effere straniero sopra la terra, t. I. p. 171.

Di chi seno figura gli stranieri . . t. 18. p.172. in princ.

Struzzolo

Animale crudele de' deserti . t. 27. p. 264. in fin. e lee.

Ripone le sue nova nell' arena, e poi le dimentica e le abbandona . t. 27. p. 265. in princ.

Sugamento De' pensieri e degli occhi, che non fi dee feguire . 1. 5. c. 15. v. 39. p. 156.

Successione Deeli nomini paragonata alle foglie degli alberi che si succedono . t. 24.

p. 144. Sunamitide Vedi Elifeo . Succera

Paffa fempre poca corrispondenza tra la suocera e la nuora. t. 14. p. 340.

Qual ne fia il motivo. ivi . .

> Y Sus

338 INDICE Dare a' poveri il superfluo. Superbia Che cofa ha. t. 24. p. 42. in An. t. I. p.

. 111. in for. Superbo

E' talvolta utile ad effo il cadere in qualche pecca-

t. 1. p. 115. Do combatte i superbi. t.

24. p. 102. Dio permette che cadano in delitti vergognofi. t.

24. 8. 243. I Superbi fono la preda del demonio.

c. 28. v. 1. p. 178. Imitano il Fariseo. ivi c. 65. v. 1. p. 450. in fin. e fee.

I Superbi fono l'allegrezza, e la gloria del demonio. 1. 30. 2. 431. in princ.

Il Superbo imita il demonio, si beffa di Dio e gli relitte . t. 21. c. 3. v. 34. f. 84.

Piuttotto foffrire gli umili, che arricchirsi co' superbi . ivi c. 16. v. 10.

p. 296. Un uomo, che non ha fenno, è più pregevole di colui che si crede faggio. ivi c. 16. v. 22. p. 297.

Super finità Quali sieno nelle persone da bene . f. 18. p. 105.

Superflue Non defiderate il superfluo. t. 24 p. 284-

Sureriore Di Monache, le quali ac-

cettano figlie per monacarfi loro malgrado . 1. 30. p. 559. Superstizione

Deel' Ifracliti deteltate . f. 19. p. 368. in fin. Superitizioni pagane, che

non si debbono imitare : t. 4. p. 169. in fin. e seg.

Superstizione di quelli , che facevano paffare i loro figliwoli per mezzo al t. 12 %. fuoco. 4. p. 196.

Susa Castella in cui seggiornavano i Re di Persia una parte dell'anno. t. 14. p. 103. in fin.

Sulanna Da quai parenti nascesse e come foffe educata. 20. c. 13. v. 3. p. 221. Come du veechioni Giudici infidiaffero la caftità di Sufanna , e come tentaffero di vendicarii delle sue ripulse. v. 5. e feg. p.221. in fem e feg. 230. e fegg. Come liberata , e da chi .

ivi v. 40. p. 226. 237. € Jeg.

Rifposta ad alcune obbiezioni, che poffono farti per non ricevere la Storia di Sulanna come Casvi p. 242. nonica.

## Tabernacolo

Di Mosè, che cofa figniticalle. t. 3. p. 327.

Coperto di quattro veli diversi ivi pi

Feita de' Tabernacoli. t.

Tabernacolo coperto da una nube durante il giorno, e da una colonna di fuoco durante la notte. f. 5. c. 9. v.

16. p. 90.

Esso era in mezzo il camapo degl'Israeliti, ed ognora circondato da' Leviti.

ivi p. 29. in fin. e feg.

Tabernacolo fu eretto in
Silo dopo il passaggio
del Giordano.
1. 8.
p. 12.

Tabernacolo ove allogato per ordine di Geremia. 1. 31. p. 265. in fin.

Tabernacolo, che Mosè aveva fatto nel deferto; rimafto in Gabaon al tempo di Davidde. 13. 1. 1. 1. 21. 2. 29. p. 143. e l. 2. 1. 1. 2. p. 208. in princ.

Tamar Vedi Thamar.

Giolafat contrae focietà con Ocozia di fare bastimenti per andare in Tarsi. t. 10. l. 2. c. 20. v. 35. p. 325. e t. 14. l. 3. p. 344. Tavole
Della legge . t. 3. p.
401. in fin. e feg.
Perchè rotte da Mosè . ivi

p. 402.

Cofa fignificaffe quelta leta tera fegnata in fronte degli uomini che gemevano. Tebaide 136.

Pa ese meridionale dell' Es gitto, famoso pel gran numero de' Solitari, che vi sono stabiliti. 1. 14.

P. 329.

Re dell' Affiria viene in

Ifraele fotto il Regno di
Facea, e trasportò molti Ifraeliti nel suo Regno. t. 12. (.4)

p. 186. Temperanza

In che consista. t. 12.
p. 178.
Temperanza : cingere i reni che cosa significhi. t.

4. p. 67.

Appartiene anche alle anime pure . ivi.

Temperanza della mente . ivi p. 68. in princ. I

Buoni effetti della temperanza . t. 24. p. 321.

Di Salomone figura della Chiefa, che è il vero Tempio di Dio.

Due maniere differenti di travagliare alla fabbrica del Tempio spiritual Y 2 INDIGE

le di Dio. 1.11. l. 3.

Il Tempio di Salomone è fabbricato nello spazio di sette anni ivi l. 3. 9. 108. 125, in princ.

Cola fignifichi l'averlo fabbricato, senza che si sentisse un solo colpo di martello. ivi p. 109. in fin: e seg.

Numero prodigioso degli artesici, che furono impiegati in quella fabbrica, e cosa figurassero.

ivi p. 98. e feg.

Cosa figurava il riposo, che si concedeva agli artesici, che avevano lavorato per un mese. ivi

Ogni Cristiano dee fabbricare un Tempio al Signore in se medesimo.

ivi. p. 97.

Dio avea comandato agl'
Ifraeliti che fi rivolgef
fero dalla parce del tempio facendo orazione, in
qualunque parte della
terra fi ritrovaffero. 2.
28. p. 128. e feg.

La porta dell'attio interiore del tempio che guarda l'Oriente, aperta foltanto il giorno del Sabbato, e chiufa ne'fei giorni di lavoro.

I Gentili uniti co' Giudei della fabbrica del Tempio; e cosa ciò figurava. 1.11. p. 92.

Salomone ed Iram Re di

Tiro vi si sono impiegati tutti due, ma con una deferente disposizione di spirito. 1.11.p.

Con quale disposizione si debba entrare ne' Tempj. ivi p. 114.

145 in fin. e feg.

Tempio di Gerusalemme, come il centro della Religione giudaica. ini p. 155.

Tempio Indifferenza peccaminosa di quelli che lasciano i luoghi santi in una indecenza vergognosa. r. 101 l.

Tempio unico del vero Dio in tutto l'universo.

f. 31. p. 245. Fabbricato in Egitto. ivi

p. 246. Profanazioni di quello di. Gerusalemme, ivi p.

Di Garizim, ove fabbricato e da chi'. ivi p.

323. Sua lunghezza, e fua larghezza. r. 13. l. 2. c.

3. v. 3. p. 219. Sua altezza . ivi v.4. p. 219.

Il Tempio tutto coperte di lame di oro. ivi v. 5. p. 219.

Dedicazione del Tempio, nella quale s'immolarono ventidue mila capi di greege graffo e centoventi mila di gregge minuto, ivi 1,2,6,7,5,9,240

Tem-

GENERALE.

Tempio di Gerufa emme distrutto da Nabuccodonofor Re di Babilonia . r. 13. /. 2. c. 36. v. 18. e fee. p. 449.

Entrare ne Tempi, e Chiele con risperto . t. 30. p.

392.
La loro g'oria deriva non dagli ornamenti , ma dalla prefenza di Gesti Cristo. ivi p. 426.

Rispetto che a templi è dovuto. 2. p. 188. Profanazione de Templi.

Tempio di Gerofolima. t.

Tutta la Chiesa insieme è il tempio di Dio. ivi.

Ciascun fedele in particolare lo è parimente. ivi. Perchè abbia Dio permessa

la ruina del tempio di Gerusalemme . t. 27. p. 101. in fin. e seg.

Tempio idi Gerusalemme folo in tutta la terra de stinato per offerirvi facrifici a Dio. 2. 14.3.

246. in fin. e feg.

Gisù Critto non ha fatto
mai vederfi fdegnato, fe
non quando vide profa
nata la fantità del Tempio. 4. 15. p. 30. in
fin. e feg.

Non era permello agli Ebrei offrir facrifizi fe non nel Tempio di Gerufalemme . . . . . . . . 78.

Grande venerazione degli Ebrei verso del loro Tempio. ivi p. 30.

Costumi degli Ebret, quando erano lontani dal Tempio . 1. 17. p.2402 Tempo

A chi sembri corto . c. 17.
p. 33. in fin. e seg.
I tempi sono buoni e rei,

fecondo che giusti o ingiusti sono gli uomini . t. 22. part. I. c. 7. v. IIp. 103.

Tutte le cose hanno il tempo loro epportuno. ivi c. S. v 6. p. 123;

Il taggio folo offervar fa un tal tempo . ivi c. 8. v. 6. p 123.

Quanto prezioso sia il tempo. ivi c. 9. v. 10. p. 138. in fin.

Tempo considerato relativamente all' eternità . f. 19. p. 200. 245. 250. Tempora

Le quattro tempora dell' anno, perchè inflituite.

Piaga di Egitto . 2, 3.
p. 14d.
Figura dell' accecamento

dell' anima . ivi p.
153.
La maggior delle divine

Tenebre del peccatore. 2.

24 p. 116. 15'.

Tenebre de' malvagi for-

mate da' loro propri delitri. 16. p. 235. Tenebre de' buoni , le quali fpargonfi talvolta da Dio nelle anime loro,

onde provare la loro fe- \_ de.

ICE IND 342 Giusti, finche fono in t. 16, p. 340. quella vita, onde prein fin. e feg. fervarli dall' orgoglio . f. Tenebre de'mondani fi au-11. 1. 3. p. 287. 289. mentaño colla loro pro-Tentazione continua . 1.3. fperita . t. 30. p. 110, in p. 222. princ. Come il demonio ci tenti. Sono la piaga, con che Dio percuote quei che ivi p. 32. Vi fono alcune tentazioni, · disprezzano la sua parola. 'vi p. 220. 340. Crescono ogni di più ne' malvagi . ivi p. 289. Tenerezza lezza. E ve ne fono alcune de-Per gli affl.tti. 1.30. p.

ivi p. Falfa tenerezza .

\_326

Tentare Dio tenta il giusto non per indurlo al male, ma per fargli conoscere l'intimo del cuor fuo. 22. part. 2. c. 3. v. 5. p.

213. in fin. e feg. Tentar Dio che cola sia.

Quegli che non è stato tentato, ne tribolato, - non pud afficurarfi della fua pietà , e della fua fedeltà . ivi p. 84. Tentar Dio ptelentandoli a

lui per far orazione, cola lia . t. 24. p. 185. Tentazione Non fappiam nulla, finche

non fiamo stati tentati . t. 24. p. 350. Pazienza nelle tentazioni.

La tentazione produce la Aspettarsi di effer tentati .

ivi. iperanza. Tentazione è necessaria a'

she fervono all' uomo . per fargli fentire e conoscere la propria debot. 14. p. 263. stinate per provare la pazienza de' perfetti .

101 . E' necellario, che la tentazione provi quelli, che sono accetti a Dio . t. 14. part. 2. c. 12. v. 13. e p.356. in fin. e feg.

361. Se più sia mirabile andare esente dalle tentazioni o relistervi.

p. 62. Qual fosse la maggiore di Giebbe . t. 18. p. 67.

in princ. . Utilità della tentazione . f.

16. p. 117. Prosperità de' malvagi, ed umiliazione de' buoni . è un motivo di tentazione per gli 'deboli. ivi

p. 198. . 216. Come fuggire le tentaziot. 2. p. 278. in ni . fin.

t. 25. c. 43. v. 1. p.

GENER ALE.

tentare le anime . t. 25. c. 36. p. 219. e fegg. Mezzo di resitere alle ten-

tazioni . ivi . Dio le proporziona alla ivi

nostra debolezza. c. 48. v. 10. p. 326. Te crazia

in fin. e feg.

Terafim Cola lia. t. 3. p. 44. Terebinto

In che figura de' Cristiani. t. 24. p. 256. in fin. 2 feg.

Terra Feconda. 4. 1. p. 15.

Separata dall' acqua . ivi p.

13. in fin. e feg. 141. in fin. e feg. Terra promella figura del

Cielo. ivi c. 3. p. 80. Confini della Terra promeffa. t. 6. p. 112.

Suoi limiti . 1.5. p. 138. 340. e fegg. Cofa defideraffe Mosè de-

fiderando a vedere la Terra promessa. P. 39.

Quale sia la Terra promesivi p. 41. Vera Terra promessa è il Cielo. 1. 7. p. 74-160. 162.

La Terra, come sia figura della Chiefa . t. 19. 226.

Terra promessa, figura del Cielo. svi p. 347.

Artificio del demonio per Terra fanta dove fituata . t. 29. p. 199. in fin. Spiegazione delle parole :

la terra è stata fondata fu i mari. t. 17. p. 204. in fin. e feg.

Cofa fia la Terra de vivenivi p. 237. ti. Terrori

De' Giudei . t. 3. p. 265. Con che Dio provi le anime. 1. 27. p. 44. T estamento

Distinzione tra il nuovo e il vecchio. -173.

Vedi Legge . Testimonio

Pratica ulata da' testimoni nel deporre contra una persona . s. 29. p. 237. Testimonio di un sclo, fu cui nessuno farà condannato. t. 6. p. 174. Falso testimonio punito della pena medefima .

che egli aveva voluto far foffrire al fuo fratelivi p. 196. Testimoni puniti dalla legge, quando riculavano un tale ufizio.

Thabor

p. 51.

Debora ordina da parte di Dio a Baracco di adunare un efercito nel monte Tabor . t. 8. p. 47. Di che numero, e di quali

Tribd. Thatal Re delle Genti collegato

con altri Re fece guerra contra i Re di Pen-

|   | The second of th |                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| • | 344 I N D tapoli. f. 1. p. 298.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I C E<br>della tribù di Dan, r.                        |
|   | 301. in fin. e seg. E li posero in suga. ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7. p. 177. t. 13. p. 21. 6                             |
|   | p. 299. in fin. 305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thamnata                                               |
|   | Fecero schiavo Lot, che fu liberato da Abramo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luogo dove dimorava Sau-<br>fone, sposò la Eilistea,   |
| • | ivi p. 209. e seg. 305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * e fece delle prodezze 8. p. 185. e fegg. 188.        |
|   | Discendente di Caath fu fi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e legg.                                                |
|   | glio di Asir, e padre di<br>Uriello. t. 13. l. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Therfatha<br>Significato di quelto nome.               |
|   | c. 6. v. 22. 23. 24. p. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t. 14. p. 30.                                          |
|   | Thamar<br>Maritata prima con Her,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chi si debba intendere per questo nome.                |
|   | e poi con Onan. t. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . Tiepidezza                                           |
|   | p. 266. in fin. e feg. Inganno usato da Thamar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arrossire della nostra acci-<br>dia veggendo il fervor |
|   | al Suocero, ivi p. 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | degli altri. t. 25. c-                                 |
|   | Giuda suocero di Thamar<br>la condanno ad essere ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qual sia il rimedio della                              |
|   | bruciata, e perche . t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tiepidezza . 1.3. p.333.                               |
|   | 2. p. 271.<br>Perchè Giuda diffe : che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non bisogna cadere ne'<br>medesimi languori ed ali-    |
|   | Thamar era meno rea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mentare il male colla                                  |
|   | di lui. Thamar partorisce Zara e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tiepidezza, e negligen-<br>za. t. 24. p. 100.          |
|   | Fares gemelli inceltuofi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La tiepidezza fa ricadere                              |
|   | Chi di essi sia figura di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in uno stato peggiore che dianzi . ivi p. 50.          |
|   | Gesù Cristo. ivi p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non voler far cid, che è                               |
|   | 372.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | assolutamente necessario.                              |
|   | Thamna<br>Figlio di Elifaz, nipote di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ivi p. 338. in fin.<br>Tiepidi                         |
|   | Efau. t. 13. 1. 1. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
|   | Thamna concubina di Eli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 430.                                                   |
|   | faz. t. 2. p. 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Timidezza                                              |
|   | Thamna forella di Lotan figlia di Seir . 1. 2. p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Offusca la ragione . t.3.                              |
|   | 249. in fin. e seg. 253. e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Si copre col pretesto dell'                            |
|   | Thamna città prima della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Esempio della timidezza                                |
|   | tribù di Giuda, e poi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in Aronne. ivi p. 398.                                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ea .                                                   |

GENERALE. 345 giunto all' allegrezza ne La timidezza si nasconde fotto il nome di pruden-Servi di Dio . t. 17. t. 30. p. 197. in p. 38. in fin. za. Il timor di Dio è di due princ. Timidezza è la stessa della ivi p. 166. pusillanimità. Il timor degli uomini insui p. 339. degno del Cristiano. ivi Temere i mali che può p. 173. Timor di Dio, è il tesoro effa cagionare. ivi . Timidezza non è meno a della salute . £. 25. C. temersi della cupidigia . 33. v. 5. p. 211. E' necessario a' più perfet t. 5. p. 60. 140. Nasse da una medesima ivi v. 14. p. 213. c. 37. v. I. p. 238.in fin. forgente . ful p. 140. Esto dee durare per tutto Timidi Annoverati fra gli empi . il corso della vita . ivi c. 51. v. g. p. 352. in t. 31. p. 64. princ. Timore Timore eccessivo degli uomini è un oltraggio, che Per non aver nulla a tefi fa a Dio. mere bisogna riporre tut-Motivi di timore . ta la fua confidenza in Dio . t. 7. p. 21. 66. v. 15. p. 465. Timor di Dio : Accoppiare Temer Dio , ed offervare il timore colla speranza, i fuoi comandamenti è

t. 30. p. 256. Dio vuole che gli uomini tremino davanti a lui. · ivi .

Il timore quanto giovi al Cristiano . 1.23. p.117. e feg.

Timore pacifico qual sia. t. 1. p. 81.

Timor di Dio non puramente servile , ma è proprio de' figliuoli di Dio. t. 3. p. 335. in princ.

Timore, spavento sono pene, con che Dio affligge i malvagi . t. 4. D. 232.

Il timore debb' effer con-

il tutto dell' uomo. 22. part. 1. c. 12. v. 13. P. 177.

Il timor de' divini giudizi prima (gomenta, poi racconfola. Wi p. 14. p. 178.

Vedi Negligenza .

Timor di Dio casto e fera vile. 2. 21. C. I. V. 7. p. 39. c. 2. v. 5. p.57. in fin. c. 14. v. 26. p. 260. Sorgente di fiducia. ivi c. 14. v. 26. p. 260.

Sorgente di vita; impedisce le cadute mortali. ivi 6. 14. v. 27. p. 260. e ſeg.

IND ICE Il timore insegna la sapien-Quante ragioni dovrebbero indurci al timore di 1. 21. c. 15. v.33. D. 284. Dio. 1. 20. p. 153. Timor di Dio temperato Conduce alla vità. IUI c. 19. v. 24. p. 348. dalla confidenza : ivi Si dee sempre temere, D. 174. perchè tutto è incertoin Motivi che ce lo debbono questa vita. ivi c.27. ispirare. ivi p. 159. v. 21. p. 484. E' il rimedio contra i pec-Beato l'uomo sempre tiivi p. 162. Il timor di Dio è un gran ivi c. 28. v. morolo: 14. p. 497. in fin. e feg. teloro. ti 14. part. Chi teme gli uomini pre-2. c. 4. v. 23. p. 285. e 292. sto cadrà. ivi c. 24. Timor del peccato, che v. 25. p. 317. in fin. e · folamente spetta al Crilek. Salutari effetti del timor stiano. t. 18. p. di Dio. t. 20. p. 74. Il timor de gastighi non 183. Del mondo è viltà, e quelfa che per gli Ichiavi . . · lo di Dio è gloria e 28. 2. 101. fcaccia ogni altro timo-Il timore di Dio ci rende re. ivi p. 222. vigilanti per iscansare Temer tutto da se, e tuttutte le occasioni di ofto sperar da Dio. fenderlo. . b. 255. 38. in fin. Timor di Dio è una sor-Chi teme Dio non teme gente non di abbattimennè gli uomini nè il demonio. ivi p. 39. to, ma di allegrezza. ivi p. 19. Vivere in umile timore. Suoi effetti e suoi vantagivi p. 170. 288. Timore di Dio è la vera tus e feg. Non è ozioso. 101 p. I'UI p. · lapienza . 20. 334. Invecchiar in esso e rima-Il timore si mantiene colla scienza de' Santi, che nervi fino al fine . ivi · è un dono della sapien-, p. 27. E'il fondamento di tutte t. 24. p. 257. le virtu. ivi in fin. Beato chi ha il timor di Fuggir la compagnia di Dio. itt p. quei, che non hanno il - 268 Quanto il timor di Dio timor di Dio. ivi p. 63. in fin. e feg. fia necessario ne' Pastori della

GENERALE.

della Chiefa . £. 24. . p. 2678 in fin. e feg. Guai, se non siamo sempre attenti per confervare il

timore di Dio. ivi p. 285.

,= %

Motivo di continuo timotul.

Quelli che l'hanno, cresceranno in cognizione. ivi p. 330.

Preferirlo ad ogni cola, ivi p. 407.

Timor filiale timor d'amorui p. 148.

L'uom faggio è sempre in timore . svi D. 136.

Tiranni Nella Chiefa .

2. 24. p. 112. Tiro

Profezia contra la città di Tiro . t. 28. c. - 26. p. 337. a 345. e c.27.

p. 346. a 355. Tiro, Capitale della Fenicia, ricchistima pel vasto suo commercio. ivi

p. 340. in fin. e feg. . Dio attribuice la rovina di Tiro all' aver effa insultato Gerosolima. ivi

p. 342. Tiro già un' isola, come poscia congiunta alla ter-

ra . ivi p. 243. Tiro descritta sotto la figura di un gran navilio.

L'abbondanza delle fue ricchezze in vece di affodare la sua felicità, l' ha fatta perire. ivi p. 354.

Il Priscipe di Tiro figura del demonio. t. 28. p. . 360, 365.

Tiro e Sidone congiunte ordinariamente insieme " nella Sagra Serittura. ivi

p. 368.

Queste due città erano in una stessa Provincia . ivi.

Tobia Tribà di Tobia . t. 14.

part. 2. p. 243. Sua schiavità sotto Salmanafar Re dell' Affiria, ivi c. 1. v. 2. p. 243. in fin.

· e feg.

Non abbandona nella fua schiavitù la strada della verità . ivi e v. 11. 12. p. 948;

E' costante nel culto di . Die, quando tutti gl'Ifraeliti adoravano i vitel-- li d'oro di Geroboamo. ivi c. 1. v. 5. p. 246.

Infegna a fuo figlio fin dalla infanzia a temer Dio. ed a fuggire il peccato. ivi v. 10. p. 248.in princ.

Trova grazia appresso di Salmanalar. ivi u. 17. p. 249. 30 0 0

Attende a dare falutari 'avvisi agl' Ifraeliti, che erano fehiavi con lui . ivi v. 15. p. 241. 240. is fin. e feg.

Da in prestito gratuitamente a Gabelo la somma di dieci talenti d' argenin: v. 17. p. 250.

Sua carità e fue limofine. ivi v. 19 . p.: 251:ce feg. Ta.

T N D I C E feranza fuoi beni da Sennacherib fuccessore di Salmanasar.

r.14.part 2. c.1.v.21.p.242. Il libro di Tobia è una vera storia, e non una parabola. ivi p. 243.

Tobia è un vero modello di un padre di famiglia.

ivi.
Gravità della sua condotta
nella prima sua gioventà. ivi c. 1. v. 4. p.

Aveva ricevuta una fanta educazione da fua avola, ivi p. 248,

Sua prudenza unita alla carità. ivi p. 251. Il timor della morte non

lo distoglie da' poveri di pietà. ivi c. 1. v. 21. e 22. p. 242.

Si leva da tavola per andar a prendere un cadavere, e dargli sepoltura, fui c. 2. v. 3. 4. p. 258.

Fu più mosso dal timore di Dio, che non da quello degli nomini. ivi v. 9. p. 260. in fin. e seg.

Diventa cieco in età di cinquantalei anni . ivi

p. 262. in princ.

Per quale ragione permetteffe Iddio, che g'i avveniffe questa tentazione- ivi v. 12. p. - a63.

E' insultato nella sua recità da' suoi parenti : ivi

Sua pazienza fondata fulla

fperanza della rifurrezi o ne . t.14 part.2. c.2.v.18.p.

265.
Rimproveri, che foffra Tobia dalla fua propria moglie. ivi v. 22. e 23. p.
256. 266.

Si rende grato a Dio, dando sepoltura a morti. ios

p 259. in fin. Si nutriva della lettura delle facre Scritture. ivi

p. 260. Sua bella preghiera a Dio. ivi c. 3. v. 1. e feg. p. 267. in fin. e fegg. 271. e

Avvisi , the diede a sun figlio . ivi c. 4. v. 2. e seg. p. 282 in fin

Nella cecità fua corporale era illustrato da una loce, che gli faceva additare la strada di Dio a

288.

Il giovane Tobia lavandos i piedi nel Tigri, si vede in pericolo di esser divorato da un gran pesce.

Qual fosse questo pesceivi

A 309.

fuo figlio,

Si porta per configlio dell'Angelo in cafa di Raguele, ch'era fuo parente, e eli dimanda fua
figlia Sara in matrimonio. sui c. 6. v 11.
e feg. p. 305. in fin. e
feg. p. 312.

Dopo di averla sposta

passo in orazione con le le tre prime notti . 1. 14. part. 2. c. 6. v. 11. e fee. p. 314.

Se Tobia potelle sposar Sara . senza averlo fatto saper prima a luo padre.

evi p. 318. e : feg.

Sua gratitudine verso l'Angelo, mentre non lo riguardava se non come un uomo. sus c. 9. v. 2. p. 313. .335.

Il cane, che lo aveva feguito nel suo viaggio, corre innanzi, come per annunziare la venuta del fuo padrone. IVI C. 11. v. 9. p 345 in fin. e /eg 351.

Cola potelle figurar quefto animale. ivi p.

352.

Essendo entrato in casa di suo padre dopo il ritorno dal suo viaggio, intraprese totto ad adorar Dio, e a ringraziarlo. ivi c. 11. v. 7. p. 345. 349. e Jegg.

Rende la vilta a suo pa dre, ungendo a lui gli occhi col fiele del pesce, che aveva voluto divoivi c. II. v. rario. 13. e seg. p. 346. 353. e leR.

Se questa guarigione sia statá puramente miracolosa

e soprannaturale. Sua ubbidienza e sommissione a tutti gli avvisi dell' Angelo Raffaele. ivi P. 349.

L'ubbidienza e fommissione di Tobia all' Angelo Raffaele è il modello di que la, che i fedeli aver debbono per coloro, che li guidano nella via della salute . t.14.part.2.6.11. v. 13. e seg. p. 358.

I Tobia offrono all'Angelo in ricompensa la metà di tutt'i beni, che Tobia il fielio aveva riportati dal suo viaggio. ivi c.12. v. 5. p. 356. e 358. e leg.

Restano per ben tre ore proltesi a terra, dopo che l'Angelo si fu ad elli dato a conoscere, e dopo che disparve. ivi c. 12. v. 15. e feg. p.357. 363. in fin. e seg.

Morte di Tobia il padre in età di centodue anni. 101 C. 14. U. I. 8 2. P. 378.

Morte di Tobia il figlio in età di 99. anni .. ivi v. 16. p. 380. Tola

Giudice d'Israello di qual Tribù fu , e di chi. fu successore. t. 8. D. 141. 144.

Tolomeo

Nome ordinario de' Re di Egitto, come Cleopatra lo è delle Regine. 15. p. 277.

Toglie sua figlia ad uno e la dà ad un altro Spofo. t. 31. l. 1. c. 11, v. 9. p. 167.

Tolemeo il Magno, perchà

IND ICE chè si avvelenò da se me-· do la verità per origine desimo, t.31. l. 2. c. 10. Gesù Cristo e gli Apov. 13. p. 38: stoli, è venuta di secolo-Torre in secolo sino a noi. t. Per qual fine si voleva fab-30. p.60. in fin. bricare la Torre di Ba-Tradizione, che si dee sebele . guitare elattamente. .t. I. p. 205. 4. p. 240. in princ. in princ. Tortor4 Autorità della tradizione.L' Di che figura. uomo virtuofo lascia a' t. 23. p. 71. in fin. e feg. suoi figliuoli ciò che egli ivi p. 72. Suo gemito, ha ricevuto da' fuoi mag-Tortora, che cosa indichi. t. 21. c. 13. v. giori . .t. L. p. 49. 22. p. 242. Tradizione I campi coltivati da' Padri Tradizione santa, deposito sono pieni di frutti. t. della verità. 21. c. 13. v. 23. p. 242. t. 2. p. Passar le cose nella bilan-165. cia non delle congettu-Scorta necessaria ed infallibile agli ortodossi. . . t. re umane, ma della verità di Dio. 23. p. 296. 101 C. La regola della Tradizio-20. v. 10. p. 358. e feg. ne è la regola più certa. Non passar oltre gli antichi limiti che sono stati t. 26. p. 91. posti da' nostri Padri. La tradizione è una catena di argento. ivi c. 22. v. 28. p. 403. part. 1. c. 12. v. 7. p. in fin. e feg. . Le tradizioni umane fac-171. Che lega tutte le età delciamo sottentrare la Chiesa. 101 c. 12. divine. t. 25. C. 24. v. 5. p. 155. in fin. e c. v. 7. p. 172. E' una fonte di acqua vi-32. U. 3. p. 204. Bilogna applicarsi a rifalitus. re all' origine della Fe-Le verità antiche passano per nuovi errori appo -de, 101 c. 59. in fin. quei che antepongono gli p. 410. Traffico errori nuovi alle più an-E' permesso il trassico, ma tiche verità. part. 2. c. 2. v. 15. p. è nondimeno pericoloso. t. 25. c. 23. v. 1. p. 149.

Rispetto per la tradizione

E' il canale, per cui aven-

t. 30.

della Chiesa.

p. 80.

Trattenimenti
Fuggire le occupazioni gravose ed eccessive. t. 24.

p. 114. in fin. e feg. Trat-

GENERALE. Iddio è il conforto ne' ma-Trattenimento dello stotto da paragonarfi a un pelo li . t. 25. c. 10. v.19. p. 87. in fin. c. 43. v. 1. gravolo . t.24. p.114. in fin. e feg. p. 28% e feg. Travaglio Compiagnere i malvagi La manna doveasi da tutti nelle loro tribolazioni , benche l'avessero meriraccogliere . t. 3. p. tate . ivi c. 16. v. 9. Chi non travaglia non p. 117. c. 21. v. 1. p.137. 6. 22. v. I. p. 143. f. 47. mangia. ivi. Vedi Faciga . v. 6. p. 319. Tribolazione Dio mescola nelle tribola-Suoi effetti falutari. 1.20. zioni le sue consolazioivi c. 18, v. 4. p. p. 86. Come dobbiamo riguardarla. ivi p. 159. in Afpettar allora pazientemente le confolazioni da fit. e feg. E' bene spello un' occasio-Die . ivi c. 25. v. 9. ne di riscuoterci da un p. 160. letargo pericolofo, ivi La tribolazione ci è necesp. 232. in fin. faria . ivi e. 38. v. 1. Tribolazioni, e patimenti p. 243. in princ. Ricorrere a' Pastori nella fono all' uomo ficcome il fuoco all'oro . t. 29. tribolazione. ivi c. 36. p. 205. p. 229. e fegg. e c. 37. Tribolazioni fono utili . e p. 238. e fegg. Pensare allora a' suoi pecimpediscono a' giusti di cadere . t. 11. l. 3. p. cati. ivi c. 33. v. 15. 185. p. 250, c. 59. v. 1, p. La tribolazione non dee 407. turbare la nostra tran-Utilità della tribolazione . quillità . t. 31. p.178. iui c. 38. v. 15. p. 350. . e feg. Dio è l'autore delle tribolazioni . ivi c. 45. v. La tribolazione è un fuoco, che purifica. 4. 25. 7. p. 306. Dio colla sua misericordia 6. 1. v. 25. p. 28. E' una fonte di grazia . tempera le tribolazioni . ivi c. 61. v. 8. p. 424tut c. 48, v. 10. p. Ricorrere allora a mezzi

umani è un provocar

p. 79. in fin. c. 22. D. 8.

P. 143.

Dio . ivi c. 9. v. 18.

Non credete allora che Dio. ci abbia rigettati . ivi c. 49. v. 14. p. 337. Non mormorare nella tri-

ba ·

552 I N D bolazione . t. 25. c. 50. v. 1. p. 342. c. 59. v. 1. p. 407.

Pazienza nella tribolazione, pace del cuore. 2.

24. p. 26.

Se non ci umilia, ci renderà peggiori che non eravamo. ivi p. 27. Come fostenersi in essa.

Allora bisogna far orazione. ivi p. 184-

Prova l'uomo, ficcome il fuoco prova l'oro nella fornace, ivi p. 286. in prine.

Ci rende più dolce la divina milericordia . evi p. 360.

Tribolazioni, non riguardar gli uomini, che le cagionino, ma Dio. t.

30. p. 63.

I falsi giusti fosfrendole desiderano non di convertissi, ma di esserne libe-

Sentimenti di umilta, che aver dobbiamo nel patire. ivi p. 115.

Non dobbiamo querelarci di quei, che ci tribolano. ivi p. 178. in fin.

Dio tempera le nostre tribolazioni per modo, che

non superine le nostre forze. ivi p. 333. Aspertar tranqu'llamente il

Afpertar tranquillamente il momento da Dio itabilito per liberarcene ivi I C E

Dio ama più teneramente
quelli, ch' egli ha purificati colle tribolazioni.

f. 30. p. 441.

La tribolazione viene da
Dio. f. 22. part. 2. c.
11. v. 10. 11. p. 305.

E' per gli buoni il galtigo

di un padre, che ama.

ivi.

Per gli empi la punizione

di un padre sdegnato.

ivi.

Utilità della tribolazione.

ivi part. 1. c. 8. v. 14.
p. 127.

La tribolazione umilia i
buoni, e l'umiltà li co-

Vedi Prosperità.

Le dieci tribù, che portavano il nome d'Ifraele non ritornarono nel loro paefe, dopo che furono trasferite nell'Affiria, nè fecero più di poi un corpo di Repubblicaf. 12. f. 4. p. 213.

Tribù di Ruben e di Gad alla merà di quella di Manasse si stabiliscono di qua dal Giordano, e a che condizione. 1.5. c. 32. p. 328.

Cofa esse significassero . ivi

Tribunale
Che i Cristiani debbono innalzare per ciascuno de' loro fentimenti. 1. 6. p. 170.

ivi.

GENERALE.

Trifone Stabilisce Re Antioco figliuolo di Alessandro Baleo dopo avere sconfitto Demetrio . t. 31. 1.1. c. 11. v. 54. p. 173. in

fin. e feg. Poscia lo uccide , e regna

in luogo fuo. ivi c. 13. v. 31. p. 198. TRINITA'

Santiffima . è il fondamento della Religione criftiana. t. I. p. 26. in princ.

E' la sorgente di tutt'i misteri della Religione. ivi p. 25. in fin. e feg.

Indicata fino dalla creazione del mondo. ivi p. 26.

Nascosta agli Ebrei. ivi. Idea debole della Santiffima Trinità. ivi p. 28. 272.

Trinità , il cui miftero era sconosciuto a' Giudei , e perchè. t. 6. p. 66. in fin. e fee.

Trinità fignificata ne' tre Siccome il tarlo rode le primi precetti della legge . t. 3. P. 279. in fin.

Triftezza Triftezza eccessiva, che si

des temere. A. 3. p. 220. in fin. Triffezza del fecolo che

abbatte. t. 24. p.140. 312. in fin. e feg. Triftezza beata .. ivi p.

162. 313.

Triftezza cattiva non confida in Dio . ivi p. 268. - Sacy T.XXXII.

Triftezza de' mondani, t. 24. p. 312. in fin. e feg. 367.

Triftezza vantaggiosa . t. 30 p. 327.

Triftezza di un penitente : egli dee rallegrarfene.

Triftezza, inquietudine, Tristezza è rea, quando è l'effetto di una vergo-

gnola cupidigia. t. 11. p. 318.

Triftezza cristiana. Il cuore, che conosce l'amarezza, gusta una gioja fanta. .t. 21. c. 14. v.

10. p. 251. Trittezza dell'anima abbatte lo spirito . c. 15. v. 13. p. 274.

Triftezza del cuore inaridisce le offa. ·ivi c. 17. v. 22. p. 318. in princ.' La triffezza cattiva abbat-

te. ivi c. 12. v. 25. p. 225. in fin. e feg. La buona umilia.

vesti, così la triftezza dell' uomo gli rode il ·cuore . ivi c. 28. v. 20. 0. 499.

Differenza della trifterza del mondo, e di quella de' Giufti. t. 22. part. 1. c. 1. v. 18. p. 26. La fanta triftezza è una

beata miseria. 1. 22. part. 1. c. 1. 1.18. p. 26. Vedi Allegrezza. Vedi Vefte .

lo scrivendo agli-Ebrei.

del Figlio di Dio. ivi L'esser vacca, e non bue

IVI II.

che denoti.

ivi p. 192. in fin. e feg. La vacca figura l'umanità

trono. ivi p.42. in fin. Trono di avorio di Salomone. t. 13. l.2. c.g. v. 17. 18. e 19. p. 254. 256. e fegg. Tumulto Della vita, affanno della carità. t. 24. p. 114. Tuono Chiamato nella Scrittura la voce di Dio. p. 429. Tuono spirituale, timor falntare e vivo de' divini giudizi . IUI b.

Voce di Gesù Cristo, che

maledice i reprobi, tuono infinitamente formi-

tus .

354

gelici.

p. 100.

p. 203.

lei gradini.

3. p. 164.

430-

dabile.

Il pelo rosso della vacca la vittima. indica la cruenta paffione del Salvatore. t. 5. c. 19. v. 2. e fegg. p.193. Che significhi che la vacca per lo sacrificio dovea effer adulta . ivi p. 193. in fin. Dovea ester senza macchia, che cola ciò figuri. iui p. 193. in fin. e seg. Non doveva effer stata posta sotto il giogo. ivi p. 194. Il sommo Sacerdote dovea conducte questa vittima fuori dell' accampamenrui p. 194. Come San Paolo spieghi questa figura . ivi p. 194. Il Sacerdote doveva intingere il suo dito nel sangue della vacca, e farne sette volte l'alperlio-San Pietro come illustra il mistero di questa alper-101 . fione. Si doveva bruciare pelle, carne, sangue, e iterco. ivi . Che figuri tutto ciò. 1UI p. 194. in fin. e feg. San Paolo illustra anche quelta figura. sus p. Che cosa doveva il Sacerdote porre nella pira, ove confumavali la vac-

in fin. e feg. Figura di ciò. 1101 -Vagao Eunuco di Oloferne persuadeva Giuditta a voler dimorare, e desinare con Oloferne . t. 15. part. I. c. 12. v. 10. e ferr. p. TICE Valle Del grappolo, dove gl'Ifràeliti andarono ad esplorare la Terra promessa. t. 5. c. 32. v. 9. p. 323. Perchè così chiamato. ivi c. 13. v. 15. p. 138. e feg. Nella Valle delle Saline Amalia sconfisse diecimila Idumei, e prese in guerra la Città di Petra o sia Getteel . l. 4. c. 14. v. 7. p. 170. Nella Valle de' Rafei (12vano accampati gl' Ifraeliti, quando Davidde defiderò bere l'acqua della cifterna che era alla porta di Betlemme. t. 13 1. 1. c. 11. v. 15. p. 82 Valle della Benedizione, perchè così chiamata. ivi 1. 2. c. 20. v. 26. p. 223. in fin. e feg. t. 13. 1. 2. c. 33. v. 6. p. 418. Nella valle di Ennorn fi incendiavano i figli agl' idoli. t: 26. p. 98. Manasse sa passare i suoi-figli per il fuoco nella sul. E cosa ciò significhi. ivi. Valle di Ennom . 1.12. Che doveva il Sacerdote p. 248. in princ. t. 13. l. fare dopo aver bruciata 2. c. 33. v. 6. p. 418.

INDICE Valle di Giosafat dove sit. 30. p. 153. Se in questo luogo si farà il giudizio finale. ivi.

Vanità Dell' avarizia, e dell' orgoglio . t. 24. p. 101.

Vapli Il fielio di Vapli della tribù di Neftali fa une degli Esploratori mandati a confiderare la Ter-- ra promeila. t. 5. C. 13. v. 15. p. 134.

Portarono da quel paefe un grappolo di uva con una itinga fulle spalle di due uomini. ini p. 138.

Vals Della Cafa di Dio traspor-

tati in Babilonia . 19. c. i. v. 2. p. 22. Vafoin cui fi cuoceva la carne delle vittime, fe era di creta fi fpezzava, fe di rame fi doveva fregare. e purgare coll' acqua, come valo facro . t. 4.

e. 6. v. 28. p. 57. Vafo fenza coverchio era immondo . t. 5. c. 19. v. 15. p. 191. e 196. in

fin. e Jeg.

Gli pomini fono vafi deftinati o ad ufi onesti , o ad ufi vergognofi . ivi p. 197.

I vafi di Dio fono sempre coverti .

I vali del mendo fono aperti alle compia inze , ed alle intemperanze . ivi .

121.

Gl' Ifraeliti non poteano avvicinarli a' Vali fagri del Santuario fotto pena della vita. t. 5. c. 18. U. 3. p. 181. in princ. 186.

Moltiplicati fotto il governo di Simone Maccat. 31. 1. 1. 6.14. v. 15. p. 206.

Confegrazione de'Vafi. 5. c. 7. v. 1. p. 71. Valti

Moglie di Affuero avendo la qualità di Regina è ripudiata per un'azione, che non meritava altro che lode. t. Ic. part. 2. c. 1. v. II. e feg. p.

167. 174. in fin. e feg. Eiter Ebrea entra per Regina in luogo di Valti . ivi c. 2. v. 17. p. 182.

189. e fee. Ubbidienza

La superbia , che é il primo di tutt' i peccati, fece cadere Adamo nella disubbidienza. p. 114.

Ubbidienza dovuta a Dio, ed all' uomo. 109.

Abramo siccome fu modello di una perfetta fede . così lo fu di una perfetta ubbidienza. HO.

Modello di una perfetta ubbidienża. J. 9. 1.1. c. g. v. S. p. 51.

Piace più a Dio delle vittime . tut c. 15. 0. 22. p. 164. in fin. e feg. Quan-

GENERALE. Quando non si ubbidisce a Dia, egli ci priva de' fuoi lumi. t.9. c. 28. v.7.17. p. 294. 297. Ubbidienza intereflata. 10. 1. 2. c. 3. v. 7. p. L'anima del Giusto medita l'ubbidienza. f. 21. c. 15. v. 28. p. 169. in princ. 181. in fin. Chi ubbidisce sarà vittorioso nelle sue parole. ivi c. 21. v. 28. p. 386. Ubbidienza è il maggior sagrificio, che Dio efige dall' uomo. t. 6. p. 272. in fin. e feg. L' ubbidienza è migliore delle vittime degli stolt. 30. p. 67. in ti. brinc. Essa sola racchiude tutta la Religione. ivi p. E' il fommo omaggio che Iddio richiede dall'uomo. ivi p. 474. in princ. Isaia modello di ubbidient. 25. c. 20. v.I. 2a . p. 133. Dio la elige principalmente da noi. ivi c. 43. v. 18. ap. 291. in fin. e Pronta ubbidienza di Abraamo in farsi circoncidere con tutt' j maschi di fua cafa. t. 2. c. 17. v. 26. p. 45. L'ubbidienza di Abraamo è l'oggetto dell' imitazione de' Cristiani. p. 110.

Sette gradi per giugnere all'apice dell' ubbidient. 2. c. 17. v. za. 26. p. 110. Ubbidire con piacere. ivi p. 111. in princ. Dio provò l'ubbidienza, e l'umile fede di Abramo con dieci prove. ivi p. 112. in fin. Quali sieno queste Drove. di ubbidienza. Qual sia l'ubbidienza con semplicità. ivi p. 110. in fin. Prontezza nell' ubbidire. ivi p. 111. Ubbidire con coraggio, e con forza. 101 e p.12. L'ubbidire volontariamente è un sagrificio grato a Dio. 10t p. 110. Ubbidire con prontezza. ivi p. 111. L' ubbidienza coll' umiltà. ivi p. 112. in princ. Ubbriachezz1

. IVI .

Ubbriachezza de' Martiri. t. 17. p. 201. 323. in fin. e feg. Ubbriachezza paragonata alla morte. t. 24. p.

323.

Ubil Israelita era soprintendente a' cammelli del Re Da-· vidde . t. 13. 1. 1.c. 27. v. 30. p. 183. . Uccelli

Figura de' superbi . . t. 17. p. 79. Uccelli di rapina rigettati da' facrifici . 101.

 $Z_3$ Vec-

N D  $\mathbf{E}$ 358 Ţ C Vecchiezza t. 16. c. 24. v. 3. Del giusto coronata d' onop. 291. c. 31. v. 16. p. 363. e t. 25. c. 1. v. 17. t. 25. c. 16. v. 31. p. 302. in princ. p. 22. e t. 26. p. 237. in princ. 242. in princ. e t. La gloria della vecchiezza non è il numero de-30. p. 476.in princ. gli anni, ma la folitu-Vedovanza dine della fapienza è del-Lo stato vedovile lodato la virtù. non solamente nella legt. 22. part. ge nuova, ma eziandio 2. C. 4. U. 9. p. 225. 18 fin. nella legge vecchia. t. Non aspettar a servir Dio 15. part. I. c. 15. v. 11. nella vecchiezza e a darp. 141. gli il rifiuto del mondo. Vegliare t. 22. part. 1. c. 12. v. Vegliare sopra se medes-1. p. 166. in princ. t. 6. p. 51, mo. Descrizione figurata della Velo debolezza che l'accom-Che ci nasconde a noi stessi, per lo più non si pagnano. IVI C. 12. v. 1. a 8. p. 165. a 173. squarcia che alla morte. t. 30. p. 392. in fin. Velo ulato da molte Chie-Vecchio Stolto ed infensato. se per le zitelle. 24. p. 266. Non disprezzare i vecchi. 23. p. 213. in princ. Velo del Tabernacolo di ivi p. 80. in fin. Parlar poco davanti a locolor di giacinto, e porivi p. 330. pora, come dovea effer Vedova intessuto e lavorato. t. Dio ascolta le lagrime del-3. c. 26. v. 31. p. 339. le vedove. t. 24. p. 342. in fin. e fegg. 358. Dove situarsi. ivi p. 339. Vedova di Sarepta, in cui e leg. Il velo fulla faccia di Mofi vede una immagine della perfetta carità, che sè che significhi. induce fino a spogliarsi 2. 420. Vendetta del neceffario per affiftere gli altri. t. II. D. Niuno misura la vendetta coll' ingiuria ricevuta .'t. 257 in fin. e feg. Figura della Chiela. 121 3. p. 291. in fin. e /eg. p. 258. in fin. e feg. Precisamente, nel bollore Gran delitto è il lasciar la dell' ira . vedova derelitta. 192. in princ. Proibita da Gesti Cristo. ivi 26. c. 5. v. 28. p.75. 81.

P. 292.

La

Si dee soccorrer le vedo-

I doni di Dio non debbonfi vendere . . . t. 12. l.4. c. 5. v. 26. p. 72. e feg.

Per tal causa Gezi colla fua discendenza furono castigati colla lebbra.

Daniele per non vendere i doni di Dio ricula ricevere doni da Baltassarre per l'interpetrazione dello scritto da una mano rizia. t. 24. p. 285. Regola comprando, e vendendo.

Chi femina vento, mrete tempeste. t. 30. p. 80. in fin.

Ignota è la sua causa producitrice.

t. 20. p.
309. in fin.

Z 4

Ver-

NDICE 360 Verbo Eterno Vergini consacrate a Dio Se sia apparso altre volte. non esenti da avarizia. t. 2. p. 51. e feg. t. 24. p. 99. Beata sterilità delle Ver-Sua eterna generazione spiet. 22. part. 2. gini . t. 22. part. c. 7. v. 25. p. 265. 2. c. 3. v. 13. 14. p. 217. Sua incarnazione figurata. e Jeg. La verginità ha derivata la ivi c. 18. v. 16, p. 366. sua origine dal seno di e feg. Verga 101 C. 4. D. I. D. Cangiata in lerpente. 222. in fin. e feg. 3. p. 88. Essa è una lampada! ivi. L'umiltà è l'olio, che la Spiegazione morale di que-Ita figura. fa rilucere. ivi c. 4. ivi p. 89-Vergine SS. v. I. p.222. in fin. e feg. Paragonata ad Eva. t. I. Elogi e vantaggi delle Verp. 194. in fin. e seg. gini . ivi v. 1. 2. p. 222. in fin. e Jegg. Avvócata, e Mediatrice. Vergini stolte. 101 p. 195. Culto della SS. Vergine; 220. et. 3. p. 182. confidenza in lei . ivi Verginità Della santa madre di Dio p. 196. in princ. Sua fede. figurata da quella porta t. 2. p. 15. Vergine SS. etimologia del del Santuario, per cui entrò il Dio d' Ifraello, suo nome, fignifica stella del mare. t. 3. p. 216. e che, dovea, rimaner m princ. chiusa. t. 28. p. Sua purificazione. t. 4. 227-Verginità più eccellente, p. 104. Era degno di un Dio nae più feconda del matrimonio . . t. 10. l. 2. scer di una Vergine, e degno della verginità efc. 5. v. 10. p. 45. Verginità, come lodata da fer madre di un Dio. ivi . S. Cipriano. t. 28. p. Come la SS. Vergine ab-44. bia meritato di esser ma-Verginità preferibile al dre di Dio. Matrimonio. t. 1. p. p. 94. in fin.

La Vergine SS. da che

A una Vergine conviene

il filenzio.

294.

fosse rela tanto grata a

t. 23. p. 78.

IUI P.

Vergogna
Pudore donde nasca . ivi
p. 69.

Vergogna buona, vergogna cattiva. t. 24p. 210.

Ben

GENERALE.

Ben discernere di che dobbiamo vergognarci. 1.24. p. 413. in fin. e feg.

Vergogna cattiva; incontri, in cui non dobbiamo, arroffire . ivi p. 420.

Verità

La verità non è sopra la terra : Bifogna apprenderla da Colui, che è disceso dal Cielo. 22. part, 2. c. 2. U. 9. p. 203.

La verità di Dio è il pane degli uomini fopra la terra , e il pane degli Angeli nel Cielo. t. 22. part. I. E. G. U. Q. P.

La verità diventerà un delitto nella fine de' fecoli. ivi c. 12. v. 7. p. 172.in fin.

Regole della verità, e suoi limiti . ivi c. 12. v. 12. p. 177. in princ.

La menzogna non ha aleuna verità. ivi.

Non far, nè dir nulla contra la verirà. E. 24. p. 45. in fin. e feg.

Affodarsi in essa ognora più. ivi p. 51. Come faccia d' uopo accordar l'amore della verità con quello dell'umilivi p. 83. Amar la verità stessa, quando ci riprende. IVI. D.

Di quei che conoscono la verità fenza amarla. ivi

p. 222. in fin. e feg.

Appoggiarfi alla verità di Gesù Crifto, per foftenere la propria debolez-2a. t. 24. p.232. in fin. e fer.

Chi fieno quelli, che conoscono propriamente la verità. ivi p. 286. Il peccatore non ne ama che lo splendore. p. 331.

Discerner la verità dalla menzogna. IUI P. 467.

Applicarii le verità quando fi odono. sus po 222.

Non dirle in mal tempo. ivi p. 231.

Verità diviene inutile quando fi altera. t. 25. C. 2. v. 1. p. 38.

Vien fatta passare per errore, e perfeguitata. ive c. 8. v. 19. p. 52.

Essa dà la pace, siccome cagiona il turbamento, ivi c. 8. v. 16. p. 72.

Non vi è carità, dove non è verità. ivi c. 9. v. 18. p. 80. in princ. Chiamata cintura de' reni.

ivi c. 11. v. 5. p. 93. Pericolo di parlarne per vanità. ivi c. 18. v. 5. p. 125. in fin.

Quei che l'odiano, cadono nell' errore . tui c. 27. v. 10. p. 172.

Perchè l'odia il mondo. ivi c. 59. v. 4. p. 408-Si teme di vedere la sua

luce . ivi c. 42. v.18. p. 284. in fin. e feg.

IND Quei che annunziano la verità debbono aspettarsi di soffrire . t. 25. c. 50. v. 4. p. 344. Eglino sono odiosi agli uoivi c. 51. v. 1. p.330. in fin. e feg. c. 57. v. 1. 391. in princ. Sciagura di quei che non vi si applicano se non per loro divertimento.

ivi c. 57. v. 2. p. 380.in princ. Sentimenti di un' Anima umile, veggendo quei che combattono la veri-

ivi c. 59. v. 9.

p. 409.

Non abbiamo più in noi la verità, come Adamo; ci bilogna impararla da altri . t. 1. p. 73.

in fin. Questa era il fonte , che irrigava il Paradifo terivi p. 73. restre . Di rado la verità giugne all' orecchio de' Re . t.

29. p. 116.

La verità agli occhi de' Cristiani è più bella di Elena agli occhi de'Gre-

ci. t. 20. p. 214. Verità, cui si dee temer di offendere . t. 3. p.

69. Bilogna amare il suo fuoco come la fua luce. ivi p. 78.

Verità fante , delle quali si dee parlare con circofrezione . t. 4. p.

9 1 15 15

I C'E Verità perchè detta verga

di ferro. t. 17. p.

Verità fola sazia; la menzogna e accompagnata fempre da una fete mort. 26. p. 42.

Insopportabile agli empi. ivi p. 142.

Peffima scufa di trascurar la difesa della verità e della giustizia sotto pretesto che non avremo alcun appoggio.

293. Alleanza della misericordia con la verità. t. 21.

c. 3. v. 3. p. 69. La verità è forte, e la menzogna è debole . ivi c. 3. v. 19. p. 78. in princ.

Per qual ragione Dio ripeta le steffe verità. ivi c. 4. v. 21. p. 97.

Accecamento di quelli, che rigettano la verità, che non possono soffrir quelli . che l'annunziat. 9. l. 1. c. 5. no.

v.10. p. 67. La verità, farà ofcurata alla fine del mondo. t.

30. p. 148. -Temere di giugnere a tale di averla in odio . ivi

p. 172. Rispettarla allora pure che ci condanna. Amarla, benchè ancora

non la feguitiamo. ivi p. 196. Guai a chi l'odia. ivi

p. 197.

Quan-

GENERALE

Quando si odia la verità, si odiano coloro che la dicono. 1.30. p. 197.

Seguirla prontamente, affinche non fi parta da noi. iui p. 439. Disprezio della verità : è

Dispregio della verità, è una porta aperta a maggiori disordini . ivi p.

Si allontana essa da quei che la suggono. ivi p. 221.

Non la conosciamo se non se mediante l'amore. ivi

I veri Ministri le rendono sempre testimonianza, e niente paventano. ivi p. 568.

In quali tenebre cadano coloro che la disprezza-

Le verità più tremende non ispaventano più un cuore indurito. ivi p. 80.
Ognuno si dimentica la ve-

Ognuno si dimentica la verità per opprimere chi si ritira dal male. 1. 25. 6. 59. v. 15. p. 405.

Il Signore l'osservo, e gli dispiacque, che non vi fosse più giustizia. ivi. Parlare con verità. 1. 30.

Giudicare nel Foro giusta la verità.

Figura dell' ambizione. r. 30. p. 128.

Vermi perche, e quando nella manna degli Ebrei. t. 3. c. 16. v. 20. p. 227, in fin. 235. Gesù Cristo si chiama un verme. t. 30. p. 167. in fin. e seg.

Verme segreto rode il cuor di quelli, che male adempiono la loro professione. ivi p. 73.

Versi più antichi : Cantico di Mosè . t. 3. p. 213.

Vefconi

Quali persone debbano impiegare, perche si sollevino nelle loro sunzioni. 1. 9. l. 1. 6. 14. v. 52. p. 152. in fin. 6

Sono confacrati dagli uomini, ma gli ha da eleggere Dio. ivi l. 1. 6. 16. v. 3. p. 178.

Principi della Chiefa . 1. 21. c. 19. v. 12. p. 342.

in fin.
Rispetto Ioro dovuto. ivi.
Quanto si dee temere d'irritarli.

Colui, che gl'irrita, pecca contra l'anima propria. ivi c. 20. v. 2. p. 355. in fin.

Chiesa, è un Ambasciator fedele a chi l' ha inviato. ivi s. 25. v.13.

p. 449.

I figliuoli non debbono
mai perdere la venerazione, che debbono a'
loro padri. ivi c. 25.
v. 15. p. 450.

Debbono seegliere nomint saggi, perchè gli ajutino364 INDI nelle loro fatiche . t.21.

c. 26. v. 6. p. 462. Qualità per la dignità vefeovile, fecondo il Gri-

foltomo . ivi c. 30. v. 32. p. 531.

La Scrittura dà a' Vescovi il nome di Principe . t. 25. c. 60. v. 17. p. 417.

Debbono condurre con uno spirito di pace . ivi . Vefpertilione

O sia pipitrello, animale che non si mangia, perchè è uccello immondo. t. 4. c. 11. v. 19. p. 95. in princ. e f. 6. c. 14. p. 18. p. 144. in fin. Velle

Di Gesà Crifto figura della Chiesa. t. 5. p. 171. Costume affai comune anticamente di squarciarsi gli abiti in contrafegno di dolore . L. 16. p. 208.

Era un' atto di triflezza , . siccome fecero i figli di Gracobbe, quando fu ritrovata la tazza di Giuseppe nel facco di Beniamino. 1. 2. C. 44. v. 13. p. 317. in princ.

Così anche Giofue fi lacerò le vesti , quando gli Ajefi batterono gl' Ifraeliti . 1. 7. c. 7. v. 6.

p. 90.

Gefte fi lacerò le vesti allorchè l'unica fua figlia se eli fece incontro rallegrandofi della vittoria

moniti, e perche. . 8. c. 11. v. 35. p. 154. in fin. 161. e feg.

Acabbo fi lacerò la veste quando Elia gl'intimò da parte di Dio la sua condanna. t. 11. c. 21, 11.

Il Re d'Ifraello in ricevere lettere del Re di Siria di dover fubito guarire Naamano Generale della sua Armata di Siria dalla lebbra, si lace-

t. 12. f.

5. v. 7. p. 60. Il Re di Samaria quando intele ricorrere una donna, che per la fame fi avea mangiato il proprio figlio con un' altra donna , col patto di mangiarfi poi il figlio questa, si lacerò le ve-

rò le vesti.

fli. ivi c. 6. v. 30. p. 78. in fin. 87. e feg. Giojada quando vide che Gioas fuo nipote era stato eletto Re d' Ifraello si lacerò le westi .

c. 11. v. 14. p. 139. I Ministri di Ezechia avendo intese le minacce, ed orribili bestemmie proferite da Rabface, si lacerarono le vesti. c. 18. v. 37. p. 222. in fin.

Lo fteffo fece Ezechia,quando i suoi Ministri glielo riferirono. rui c. 10. v. I. p. 229.

ottenuta contra gli Am- Giofia spaventato dalla let-

GENERALE.

tura del libro della leggeritrovato nel Tempio fi lacera le vesti . r.

12. c. 22. v. 11. e fegg. Veste del

p. 257. in princ.

Mardocheo in fentire l'editto procurato da Amanno per la diffruzione degli Ebrei megli Stati di Affuero fi lacera le vesti per l'eccessiva tristezza. 1. 15. part. 2. 6. 4. v. 1. p. 204. 207. 4 [eg.

Matatia e i luoi figli riflettendo al mifero stato di Gerusalemme e della Religione si lacerano le vesti, e secero gran lutto. s. 3t. 1. 1. 2. 2. v. 14, p. 36, 44

Questo fatto dee servit per esempio a' Pastori negligenti ivi p. 44. in

fin.

Si laceravano le vesti anche in atto di penitenza. ivii c. 3. v. 47. p. 57. 63. Gionata iorprelo da' nemici , e abbandonato da' suoi si squarcia le vesti in segno di dolore, e peni-

tênza. 101 p. 179. e. fig.

La penitenza non consiste nels' esteriore di laceratii de vesti, ma nels' interiore in laceratii il cuore. 1. 30. c. 2. v. 15. p.

138. 142. in fin. e feg.
Abuto delle vetti impiegati ad orgoglio. 1. 28.

Vesti di Aronne, e del Sommo Sacerdote quali A L E. 365 dovean effere . 23. c. 28. v. 2. e fegg. p. 353. e feg. 359. e fegg.

Veste del Sacerdote aspersa di sangue dovea lavarsi e purificarsi in luogo sagro : 't. 4. c.6. v.

Velle infettata dalla lebbra, come si conosceva.

Ed estendo tale dovea bruciarli. ivi v. 57. p.

Non fi dovea vestire della veste tessuta da due specie, come di lana e di lino. ivi c. 19. 219. p. 161. 169. e s. 6. p. 232. in fin. e seg.

Che denoti quella cola.

t. 4. p. 169. e t. 6. p.

232. in fin. e feg.

Veiti degl' straeliti non si fono logorate in quarant' anni, che stettero nel desetto . s. 6, p. 82. 86.

Non insuperbirsi delle vesti. r. 24. p. 111. Guando si ama il fasto. si

Quando fi ama il fasto, si mostra che fi ha la vanità nel cuore. sui p. 199. Vestire

Gl' Ignudi . r. 16. c. 3t v. 19. p. 363. t. 14. part. 2. c. 1. v. 20. p. 242. e r. 25. c. 58. v. 7. p. 896. 400. e seg.

Vedi Limofina .

Battere la via diritta coflantemente. L. 24- p.

Via di Dio, non fermarli in effa. ivi p. 158. Non dire che ci baña. ivi

Camminar per due vie .

ivi p. 28.

Camminar fecondo Dio in apparenza, e fecondo il mondo nell' intimo del cuore.

Non abbandonar mai la via stretta. ivi p. 50. Non sono più i Pagani,

ma i Cristiani, che beffandosi di quei che camminano nella via angusta, insultano Gesù Cristo. 1, 22 part. 2, 6.

5. v. 5. p. 234. in fin. Via del Cielo per chi sia larga, e per chi angusta.

e. 20. p. 133. e feg.
Perchè il Profeta chiami
fentiero in un luogo, e
via in un altro la cofa
fieffa. ivi p. 136. in
fin. e feg.

Ulcendo dalla via retta periremo . t. 17. p. 39. in

La via retta è l'àmoora ficura della nostra salute, alla quale dobbiamo attaccarci. ivi.

Bifogna temer molto i primi passi, che ci sarebbero uscire dalla via della pietà. t. 28. p. 14t. in princ.

n, n .

Gli uomini accusano come

ingiuste le vie di Dio, dove che sono corrotte le loro proprie . 28. c. 18. v. 29. p. 253. 187.

20. p. 73. Poshi vi entrano . ivi c. \_ 33. v. 7. p. 212.

Bilogna effer lemplice per camminarvi. ivi c.35. v. 8. p. 224. in princ.
Il demonio fugge quei che

vi camminano. ivi c. 65.

Che far debbono quei che conoscono la via stretta.

1. 30. p. 221.

Non allargarla. ivi p.

583. Via tiretta inseparabile dalle persecuzioni . t. 18. p.

Via del Cielo fino a quando feonofeiuta. 1. 23. p. 372.

Quale è la via per cui camminano i Giuffi. 2. 21. c. 3. v. 6. e fegg. p. 65. 70. f. 22. part. 1. c. 5. v. 12. p. 74. 80. e t. 25. c. 26. v. 7. p. 161. in fin. 165.

E' diretta dal Signore. 1.
14. pars. 2. c. 20. v. 20.
p. 284. 291. in princ.
E' rimunerata da Dio. 1.

21. v. 28. p. 213. 227. Qual fia la via degli Empj. r. 25. c. 57. v.10. p. 388.

L'esito e la fine della vita degli empi, qual fia. t. 16. c. 6. v. 18. p. 99. 107. Sovvertire i poveri dalla

loro via. t. 16. p. 295. Viaggiatore

Qual fia in questo mondo.

Vicenda
Di confolozione e di

Di consolazione e di mestizia all'anima quaggiùt. 23. p. 249.

Viciffigudine De' giorni e delle notti

annunzia la gloria di Dio. t. 17. p. 162. Vigilanza Per effere apparecchiato

fempre all'orazione. s. 24. p. 185.

Vigilanza della fede . ivi

La vigilanza rinchiude tutta l'attenzione e tutti gli sforzi per ottenere da Dio quel che fe gli domanda. 1. 3. 2. 246. in fin.

L' uomo prudente confidera tutt' i fuoi paffi. f.21.

Necessità di sempre vegliare sopra i suoi sensi. t.

14. p. 164. Vigilanza neceffaria a' più giulti . t. 31. p. 418. Vigilanza continua neceffaria per confervare la grazia . t. 8. p.16. Vigilanza umite . t. 30.

p. 313. 494. Vigilanza di amore. ivi

p. 315.

Vigna
Il popol di Dio figurato
, ipesso da una vigna. 1.
28. p. 210.

Non è più buona che da ardere, quando non dà frutto. ivi e seg. I cattivi Cristiani parago-

I cattivi Cristiani paragonati al sarmento . ivi p.

Vigna di Nabot fituata vicino al palazzo di Acabbo Re di Samaria . t. 11. c. 21. v. 1. p. 311.

Nabot ricus) venderla al Re. Per tal causa Nabot calunniosamente su lapidato. ivi p. 312. e seg. 319. e

seg. Villa

Dalla Villa di Enan principia il confine della Terra promella dalla parte di Levante donde termina il confine da Tramontana. t. 5. 6. 34. v. 9. 10. p. 341. Viltà

Delitto di quei che per viltà abbandonano Dio, e i suoi interessi. 1.24. p. 279.

I vizj vinunziano al Regno de' Cieli . ivi p. 230. Vincolo Di amore che lega i Cri-

fliani infieme. t. 30.

Artigiano foggetto al vino. t. 24 p. 192. Ef.

in the Country leading to

IND Effetti del vino buoni o cattivi. t. 24. p. 323. Il vino rallegra il cuore .

t. 19. p. 229. E' un rimedio di cui dobbiamo servirei con moderazione e per fola ne-

ceffità. tvi. Il vino celeste rallegra veracemente il cuore dell' ivi p. 330.

Sobrio uso che convien fart. 19. p. 329. in

Vino figura de' piaceri terreftri . 1. 23. p. 34 Il vino è dolce, e dà al-

legrezza. La dolcezza del vino tocca solamente i sensi, e l'allegrezza è passeggiera . ivi p. 34. in fin. e feg.

Vino proibito a' Sacerdoti, e perchè. £. 4. 6. 10.

v. 9. p. 87. Per facrificarsi a Dio. 2. 3. 6. 29. v. 40. p. 375.

Vine vietato a' Nazarei per qual motivo. t. 5. c. 6. v. 3. p. 61. 65. e feg.

Il vino dinota un disordinato amor del mondo . 1. 5. p. 67.

Violenza Che dobbiamo farci per falvarci, secondo che ci

parla il Vangelo. t. 7. p. 138. Violenza beata, che Dio

ci fa. t. 25, c. 48. v. 9. p. 326. in fin. e feg. Violenza, oppressione de'

poveri. t. 30. p. 288.

ICE Abbiamo bisogno di violenza per convertirci. t. 30. p. 299. Vipera

Che fignificano quelle parole : la lingua della vipera uccide. t. 16. p. 250. in fin.

Virte Umane non baltano . t. 30. p. 290.

Credeli di poter mettere in obbrobrio la virtù. ivi p. 330.

Che sarebbe della nostra virtù, se Dio la giudicaffe a rigore. tut p.

Non gindicarne dall' appaivi p. 419. in renza. fin. e feg.

La vietà ferve spesso di occafione all'orgoglio . t. 24. 2. 56. 104.

Che gran male sia l'attribuire a se la propria virtù. ivi p. 207. Virtu diverse de' Criftiani.

t. 3. p. 343. Le quattro virtù cardinali, ivi p. 366.

La virtà quando non è fottoposta a cambiamento . t. 17. p. 206. in fon.

Spesso non è che apparente. f. 16. p. 247. in princ. Voto di virtà, virtà imperfetta. 1. 25. C. 47.

v. 3. p. 263. Falla virtà. ivi c. 60. in fin. p. 418. e c. 65. v. I. P. 451.

Co-

Come Dio rigetti la falsa virtù. 1. 25. c. 58. U. 2. p. 399. in princ.

Argomenti della vera o della falfa virtu. ivi c. 61. in fin. p. 425.

La vera viriù creice a poco a poco.

La virth cresce d' ordinario lentamente nelle ani-1. 6. p. 79.

Non si ottiene da Dio la virtù , allorche fi defidera inconsideratamente, e in una maniera poco umi-1. 22. part. 1. 6. 7. U. 17. A 107.

La virtù effer dee fondata "fulla purità, e full' umiltà del cuore : altrimenti farebbe un rampollo, i cui rami si rompono , e i cui frutti fono amari . .... t. 22. part. 2. c. 4. v. 6. p. 225.

Essa consiste propriamente nell' amor di Dio . ivi c. 8. v. 7. p. 274

Visione Di eserciti combattenti gli uni contra gli altri quanto duraffe . 1. 31. 1.2.

c. 5. v. 1. p. 311. Di cinque uomini. 101 1. 2. c. 10. v. 29. p. 387.

e feg. . Di un Angelo yestito da Cavaliere . ivi 1.2. c. 11. v. 8. p. 396.

Del Sommo Sacerdote Onia e di Geremia Profeivi l. 2. c. 15. V. 12. p.447. e feg.

Vedi Ezechiele . Sacy T.XXXII.

Conoscere il tempo, cui Dio ci vilita. 24. p. 104.

Visite non farle che per IVI p. 224-

Vilitare

Spiegazione di queste parole: Voi lo visitate di buon mattino, e lo provate immediatamente da f. 16. p. 117. pei. Visitare gl' infermi e opera della misericordia. t. 2. c. 48. v. 1. p. 342. t. 12. 1. 4. r. 8. v. 29. p.

101. Vita de' Fedeli a qual regola fi dee instituire. f. 3. c. 21. v. 11. e fegg. p. 284. 290.

Brevità e vanità della vita umana. f. 1. c. 3. v. 19. p. 92. 103. e feg. Esporre la vita per il prosfimo . . . 15. part. 2.

e feg. La vita dell' uomo fopra la terra è una guerra ed una continua tentazione. t. 17. p. 112.

I veri Criftiani non trovano ripofo in questa vita, dove aspirano continuamente a un' altra, ivi p. 114.

Vita dell' uomo di poca durata e piena di miferie . ivi p. 180. La vita presente è un esiivi p. 781. Vita degli uomini accor-A a cia-

I C E I N D coli. t. II. 1. 3. P. ciata dopo il diluvio. 304. in fin. t. 17. p. 182. Vita della fede , vita de' fensi . f. 4. p. 29. Vita del Re Ezechia pro-lungata di quindici anni. Vita spirituale, non c'inoltriamo in effa che a poco a poco, e come per vari gradi. 1.29. ivi . Vita presente non è che un iltante in confronto della eternità . 101 D. p. 187. 346. Vita dell' uomo paragona-ta a un' erba . t. 19-Brevità della vita, che debba fuggerirci . . . p. 200. p. 184. in fin. Strano accecamento di chi 101 p. Sua misericordia. troppo se ne innamora. Vita beata, e cristiana in che consulta. ivi p. 186. ivi. Vita abbreviata, e perchè. ivi p. 201. A.12. Paragonata a un fumo. ivi I mali che, sembrano più gorribili nella vita prep. 299. Degli uomini da bene è una fente, che è breve, sono condanna di quella de mondani. ivi p. 301da curarfi poco. 101 . Regno de' superhi . ivi p. ivi p. Sua infallibilità. 484. in fin. Offirla a Dio per l'espia-Vita presente è un deserzione de' nostri peccati. to e un essio per un Cristiano. t. 6, p. 21t. 30. p. 316. in fin.e feg. Cristiano . t. 6. p. 31. e p. 433. in fin. e feg. Egregia spiegazione di que-Vita molle de sicchi a che ite parole: La vostra viparagonata dalla Scrittufotto gli occhi vostri Vita bassa, ed ignominiovoi non crederete alla vo-(a paragonata al serpenfira vita . ivi p. 311. te . ivi p. 329, in princ. Vita presente. Che cola Vita innocente al di fuori t. 20. p. 400. stalora pericolofiffima, ivi AIZ. in fin. p. 430. La vita presente è il tem-La vita presente è il tempo della semenza, e la po della misericordia. futura il tempo t. 17. p. 288. in prine. vita della ricolta. tul #. La vita futura è il tempo 264. 400. 412. della giustizia. 101 . La vita dell' anima è la La vita presente è una guersua unione con Dio. ivi ra continua, in cui fiap. 366. mo esposti a mille peri-Pob-

GENERALB. Geu ftermind l'aidolatria Dobbiemo considerarci nella vita presente quai di Basi; ma feguì il culto del vitello d'oro. t. .. viandanti . t. I. P. 12. l. 4. c. 10. v. 29. p. Vita attiva, e contempla-129. 135. in fin. Vittima t. 2. p. 206. Vita presente, în cui bi-Lode di Dio, che esse da un cuore pieno di gratifogna riguardarci come tudine, è una delle più in un esilio . 1. 8. p. 92. Accecamento di quei che a preziole vittime, che fi vivono, come le questa possano offrirgli. t. 13. vita non fosse che un p. 390. Quando, e da chi non si - giuoco . t ... 22. part. 2. c. 15. v. 12. p. 340. possono mangiare, ne Vita lunga o breve . Quel offrire le vittime ... 1. 4. che se ne debba pensac. 22. v. s. o fegg. p.187 re. . . t. 25. c. 65. v. e feg. 192. e fege. 20. p. 454. e feg. Quali esser debbono : ivi. Vita cristiana cosa sia. Vittersa Non è sempre un indizio 31. p. 76. Vivere in modo che gli della pietà de' vincitori. ultimi giorni della vita 1. 13. 1. 2. A. 284. Riconoscere la propria defiano fempre migliori de' primi . t.22. part. bolezza, e mantenersi in una intiera dipendenza I. c. 7. v. 12. f. 104. Vite. da Dio, è una eccellen-Sarmento, di vite vien chiate preparazione per vinmato il popolo d'Ifraelcere i fuoi nemici. t. 30. a. 10. v. 1. ho. P. 327. p. 89. Vittoria da che dipenda. Vitello 1. 31. 1. 1. c. 3. v. 19.p. 1 4.72 12 20 D'oro eretto ed adorato 53. 62. per idolo dal popolo d' La vittoria fi dee fempre Mraello. t. 3. p. 392. attendere da Dio . 7. 3. e t. 6, c. 9. w. 46. p. 92. c. 17. v. 9. p. 242 Ridotto in polvere da Mo-Essa dipende dal voler di: sè, e perchè. ivi p. 402. Dio . A 31. p. 63. Roboamo Re di Giuda fe-Pochi godono la vittoria ce costruire due vitelli contro di molti. . t. 8. d'oro : uno pose in Bec. 7. v. 4. p. 95. in fin. tel : e l'altro in Dan . e feg. 101. e. feg. to 31. 1. 1. c. 3. v. 16. e fegg. · t. 11. h 3. c. 12. v. 28. e feg. p. 196. p. 53. 61. 10 feg. E gl' Mraeliti idolatravano. Dopo guadagnata la vitto-

Aas

101 .

INDICE ria fiapparecchia il trion. Gli umili rendono a Dio fo. 4 5. s. 31. v. 13. continuamente i fuoi dop. 410. t. 9. p. 197. t. 21, c. 31. U. 12. Vittorino p. 540, Umile costante , e perfe-Come convertito . g. T. nella prefaz. p. It. in fin. verante. 1, 2. p. 112. t. 4 p. 60. in fin. 127. Vevande Gli Umili fono la delizia. Perche Dio ne vietaffe ale l' ornamento di Gesù cune agl' Ifraeliti . ... t. Criffo . 1. 30. % 6. p. 147. e feg. 431. Vizi Dio non è onorato che da-Cui non bilogna combateli umili. 6. 24 P.

. p. 339. I vizi non fi fuperano tutti ad un tratto . 1.6. . p. 76. ...

sere debolmente.

Ulai Porta, dove Daniele ebbe le visioni . t. 20. c. 8. v. 2. efege. p. 149.

Ulceri Piaga dell' figitto . 1. 3. c. g. v. g. p. 125. 129. Figura dell' invidia ,

p. 152. Umili

Povero a' suoi propri occhi imitatore degli Augeli . f. 21. c. 2. v. 34. p. 84.

Le stelle caduse fono profittevoli agli umili. ivi e. 14. 25 16. p. 251.

Sono fedeli , e non fi attribuiscono niente di quanto appartiene a Dioivi c. 28. v. 20. p. 499. in fin.

Il superbo sarà umiliato, e la gloria farà la porzione degli umili. ivi c. 20. v. 23. p. 515.

36 All'umile solamente è da. ta la intelligenza della legge . t. 20. p. 303.

Umilia zione Necessità dell' umiliazione per effer efaltato. t. 20.

P. 49. Dio umilia lungamente quelli , ch' ei vuole efaltare . £. 24. p.

I IO. Umileà

All' aspetto de' suoi peccati. t. 24. p. 26. Tutta la virtà cristiana

non è che umiltà. p. 36. Dee crescere a proporzione che cresce la virtà .

ivi . Motivo di piniltà. ivi

L'umiltà effer dee regolata dal lume di Dio. ivi p. 23t. in fin. e fee. Non umiliarli itoltamente.

ivi p. 132. Non vi ha cosa più sublime dell'umiltà cristiaive p. 258.

U mil-

GENERALE.

Umiltà malizicfa . Santo orgoglio . t. 24 p. 199. Umilta falfa iva

L' umiltà è la principale delle virtà. ini p.358. Per umiliars non bifcgna

che volerio . 1. 25. 6.66. v. 12. p. 465.

I Santi faranno si pmili nella gloria, come lo faranno stati per acquistarla . f. 22. part. 2. c. 3. v. 8. p. 219.

Niente è più fublime dell' umiltà eriftiana . ius e. 9. v. tz. p. 285.

La baffezza farà nell'inferno, e l'orgoglio nel Paradifo.

I Santi hanno una umile esaltazione, e i mondani una superba umiltà. ivi c. 15. v. 6. p. 339.

E'una parte dell' umiltà l'amar di fare ciò che Dio comanda, senza voler penetrare ciò ch'egli non ha scoperto . f. 22. part. 1. c. 6. v. 11. p.90.

in princ. Umiltà vera debb' effere riconoscente , e prende un nuovo acerescimento dalla gratitudine a' doni di Dio. 2. 13. p.

316. Umiliarei fotto la mano · di Dio che ci gaftiga, è una felicità. ivi p.

L' umiltà debb'effere il fopdamento delle vittorie . che riportiamo contra

il demonio. D 15. A. 86.

'umiltà del Criftiano è

. la mifura della fua elevazione. 101 p. 150. L'umiltà ci ebbliga a non andare in traccia de' doni di Dio , che ci posfono inspirare alti fentimenti di noi stelli . t.

5. p. 150. in fin. Umiltà , bafe di un fodo innal zamento .

62.

Raro è il contenerci e raffegnarci a Dio, quando fiamo collocati in un grado agli altri fuperio-

re . ivi. Umiltà , cammino feonofciuto da prima all' uomo, e mostrateci da GE-

SU' CRISTO. ivi p. 47. Essa è la sola strada, che conduce alla vera Terra promessa, che è il Cieivi.

L' umiltà ci obbliga a pigliar tutte le figurezze . che pigliar fi peffono legittimamente , confidandoci tuttavia principalmente in Dio . f. 14.

p. 80. in fin. e fee. E' fola capace di placare Iddio fdegnato a motivo della noftra fuperbia . rui p. 104. in fin.

L'umiltà forma tutta la Sicorezza de' più giusti. t. 28. p. ATT.

Efficacia dell' umileà .--18 p. 29.

Umil-A a 3

INDICE

Umiltà vera forza dell'anima. r. g. l. 1. c. 2. v. 4 p. 35. . . Dio umilia il cuore prima di versare in esso i do ni della fua grazia. ivi 1. 1. C. 2. v. 6. 7. p. 37. e fege Il vero umile si umilia di ogni cola. 101 l. 1. t. 3. v. 15. p. 52. Il vero umile è fottomello a Dio. ivi l. 1. c. 3. v. 18. p. 53. La vera umiltà è sottomessa a Dio. 1. c. 3. v. 18. p. 53. Ella non ostenta le grazie di Dio per non perderle manifestandole. ivi 1. 1. c. 10. v. 16. p. 109. in fin. e feg. L'umiltà ci rende invincibili. t. 10. 1. 2. c. 15. . v. 25. p. 141. Dio rigetta tutto ciò, che non è fondato sopra una vera umiltà. 2. 9. L. 1. c. 16. v. 7. 1. 179. Non vi ha cola più fublime dell'umiltà criftia-£ 10. 1. 2. c. 6. v. 12. p. 156. Umiltà intiera e senza riivi p. 155. Umiltà fuperha.ivi p.156. La misura della grazia è la misura dell' umiltà . ivi c. 19. v. 5. p. 184. e Seg. Dov'è l'orgoglio , vi è . la confusione ; e dov'è l'umiltà, vi è la fapien-

7. 21. c. 11. v. 2. p. 192. La gloria è preceduta dal-" l'umiltà . ivi c. IS. v. 33. p. 264. Esempio de' Santi . Umiltà necessaria a quelli, che vengono ammaeltrati . 1. 16. p. 186. in fin. L' esempio di un Dio umiliato dee agli uomini insegnare l'umità. Umiltà , carattere degli eletti . 101 . Umiltà de' buoni considerando i cattivi. c. 6. v. 11. p. 58. in fin' e feg. Non bisogna arrogarsi nulla . ivi c. 7. v. 9. p. 64. In the confifta la vera umilivi c. 14. v. 32. p. 110. Diffidar sempre di se meivi c. 23. V. defima . 14. p. 213. Consolazione per le aninie umili . 101 C. 350 v. 3. p. 223. L' umiltà radice delle opere buone . tul c. 37. v. 31. p. 241. Motivi di umiliarli. ivi c. 40. v. 17. p. 265. c. 41. v. 17. p. 275. e feg. c. 63. v. 16. p. 439. c. 64. U. S. p. 443. Umiltà , vera fortezza delle anime. iui c. 40. in fin. p: 267. Die Dio si gloria negli umili. t. 16. c. 57. v.15. p. 393. Umili di cuore. Casa di Dio. ivi c. 66. v. 1. p. 462. L'umiltà vera in che cont. 30. p. 400. E'il carattere che Gesù Cristo imprime ne' suoi. ivi p. 430. in fin. e feg. I buoni si umiliano all' aspetto de' cattivi . t. 3. p. 137. Sagrificio della legge nuot. 4. p. 18. 60. Umiltà del cuore. . t. 3. p. 180.420. Umiltà de' rendimenti di grazie a Dio. 218. 331. Motivi di umiliarsi 1711 p. 218. 249. 362. 418. L'umile ascolta Dio, qualunque sia l'organo, per cui gli parla. L' umiltà è la nostra for-. ivi p. 369. Differenza tra le anime umili e le superbe . ivi p. 403. Ungere 296. Costume assai comune agli Orientali è quello di ungersi il corpo. p. 36. Uniformità

Nella virtù è un dono di t. 30. p. 291. Dio. Uniformità della vita. 4. p. 169. e.t. 24. p. 208. Quanto sia necessaria. 1,24. 

Unione Di Carità tra i Cristiani t. 7. p. 246. in princ. Unione de' fedeli, a che paragonata. t. 30. p. . 227. in fin. 516.

Unione de' Giudei , e de Gentili nello stabilimento della Chiesa.

**p.** 283. 1 Unione de' Cristiani . t. 3.

I Pastori debbono curarla. ivi p. 26%.

Unione ammirabile de' flgli di Giobbe è un effetto della loro buona edut. 16. p. 40. cazione. Unione di GESU' CRISTO colla Chiesa, modello dell'unione che i mariti debbono avere colle loro mogli . t. 14. p. 276. Iddio unifee il marito colla moglie; e rende questa unione indissolubile.

ivi p.323. in fin. e feg. Unione, divisione, buoni, t. 2. p. 20. cattivi. Unità

Della Chiesa. 1. 30. Pa

Unità della carità simboleggiata dalla vesta di Gesu Cristo . t. 17. P. 167.

Unità della Chiesa figurata dal Tempio unico di Gerulalemme, t. 12. T.

4. p. 273. E dalla Legge , che pres feriveva di non facrificare che in un solo luogo, cioè davanti all' Ar-A 2 4

INDICE 376 t. 11. 1. 3. p. Togli il vestimento a chi ca . 6 è fatto mallevadore 62. L'anima non è una, se non per un incognito. 1.21. unendoß a Dio medianc. 20. v.16. p. 362. e feg. te la pietà . ivi p. c.27. v. 13. p. 480. Non effer mai in compa-190. Uno gnia di chi promette per E' il Signer noftro Dio : un debitore ... ivi c.12. Spiegazione di queste pav. 26. p. 226. 1. 6. p. 66. in role.

fin. e fee.

Unzione

Due forte di Unzioni Reais li . r. 12. l. 4. p. 116.
Unzione Sacerdotale ivi
p. 117.
Unzione Profetica ivi.
Unzione dello Spirito San-

to. t. 30. p. 145.
Vocazione
Sua necessità t. 3. p.
301.
Ordinaria e straordinaria.

Non è lecito ad alcuno l' introdursi da se medesimo nel divin ministero.

f. 28. p. 56.

Esaminar bene la vocazione. t. 25. c. 3. v. 6.
8. 39, c. 6. v. 5. p. 58.
in princ.

Argomenti di una buona
vocazione de' Pastori.

roi c. 60. v. 1. p. 415. Gloria de' Pastori chiamata da Dio . t. 21. c. 3. v. 35. p. 85. Dissore de' mercenari.

ivi c, 3, v. 35. p. 85. e fag.
Pericolo in rendersi debitore per gli altri. ivi

. i. E.

tore per gli altri.

v. 26. p. 226. Il faggio fi allontana dal male. vi c. 14. v.16. ph 255. c. 22. v. 3. p.392.

c. 27. v. 12. p. 480.

Lo stotto passa oltre, e si
crede sicuro
ivi.

Chi risponde prima di ascol-

Chi risponde printa di ascoltare, è un insensato. ivi c. 18. v. 13. p. 329. Non t' innalzar da te stef-

fo; perché meglio é, che ti venga detto : afcendi qui , ch' effer umiliato alla prefenza del Principe . ivi c. 35. v. 7.

pe. ivi c. 25. v. 7. p. 445. in fin. e feg. Vocazione ad ogni stato.

Vocazione ad ogni stato.

ivi c. 27. v. 8. p. 477. in

fin. e feg.
Un uomo fuori del suo

posto è come un uccello fuori del suo nido, ivi.
Vocazione necessaria per ascendere alle ecclesiasiche dignità. t. 31. p.

Bilogna star attento di non abbandonar la propria vocazione. 1. 23. p.

vocazione . 2. 23. p.
121Vocazione necessaria a'Ministri di Dio . 1. 26.

p. 260. 321. Vocazione agli Ordini Sa-

cri debb' essere fondata prinGENERALE.

tà , e sulla vista della propria indegnità . 1.15. p. 212.

Vocazione al Ministero della Chiefa . t. 2. p. 207.

Non abbandonar il luogo ne lo ftato , in cui Dio ci ha meffo . 1.22. part. 1. c. 10. V. 14. p. 151.

L' ubbidienza e lo stato più vile è migliore delle vittime degli stolti non conoscono il mal che fanno. ivi ć. 4. v. 17. p. 72. in princ. Voce

Di Dio interiore . p. 1970

Che male fia il non ascoltarla. Volontà

Di Dio, come abbia a confiderarfi . t. 2. p. 329. Volontà di Dio riguardo a quelli che ha lasciato ca-

dere in peccato. ivi . Come l'uom fi renda degno di conoscere la volontà di Dio . t. 24. p. 30.

Rinunciare alla volonta propria. ivi p. 187. La volontà dell' nomo non pud divenir retta , fe non confermandosi alla regola della verità, che

mai non fi cambia . t. 14. p. 93. Due volentà in Dio, affoluta e condizionale . t.

28. p. 327.

principalmente full'umil- Volontà pervertita da ignoranza e da debolezza. t. 4. p. 45. in princ.

La volontà di Dio fa tutto ciò che ha rifoluto . t. 25. C. 14. v. 24. p. 109a in fin: e c. 44. V. 24. F. 299. in fin. e feg.

Come debbasi consultare il voler di Dio : ivi c. 30. v. i. p. 193.

Ogni tempo è opportuno a Dio per operar , quando a lui piace . rvi c. 60. v. 11. p. 416. in fine feg.

La nostra volontà si dee accomodare alla volontà di Dio. t. 9. 1. 1. c. 3. 2. 18. p. 49. 52. 6 feg. e t. 31. L L. C. 3. V.

Non è volontà di Dio che alcuno perifca. 1. 28. c. 18. 2. 23. p. 252. Iddio rimira la buona volontà, non le operazio-

t. 2. c. 20. V. 3. e feer. p. 84. e c. 22. v. 9. p. 102. 113. e feg. e to 10. c. 11. v. 14. p. 89. Volpe Le Volpi fono affai nume-

rose nella Giudea . 1.23. p. 136. Figura degli eretici. t. 8. p. 201. t. 23. p. 137. in princ.

Volto Dell' uomo , ritratto del cuore . 1. 24. p. 136.

Vo

Voluttà Madre della crudeltà. 22. part. 2. c. 2. U: 20. p. 208.

Uomo

Suo corpo paragonato ad una tenda. t. 25. c. 38. v. 12. p. 349.

Stato degli uomini prima di conoscer Dio . 101 c. 42. v. 10. p. 252.

Come l'uomo debba umiliarsi d'avanti a Dio. ivi c. 45. v. 9. p. 307.

Sua miseria. t. 24. p. 175. in fin. e seg. Ancor dopo il peccato ei

conferva qualche lineamento della similitudine di Dio. ivi p. 18. Primo uomo. ivi p.169.

Sua creazione. ivi. Uomini nella mano di Dio. come la creta nella ma-

no del vasajo. ivi p. 340. in fin. Loro stato funesto . ivi p.

386. e feg. Vera dignità dell' uomo.

t. 18. p. 744

Dove consistesse la bellezza del primo uomo. t.23.

p. 186. in fin.

Qual fosse il peccato del primo uomo. iti. Da che riparata la rovina da lui cagionata. 101

p. 186. in fin. e feg. Perchè scacciato dal paradifo. ivi p. 226.

L'uomo ristabilito in un altro paradifo. ivi p.

\$26.

L' uomo creato ad immagine di Dio , che cosa fia . t. 1. p. 21.

Tutto fu fatto per l'unmo:

Guai alle persone da bene, che s' invecchiano, e si filanguidiscono nella virtu fenza avvederlene.

t. 30. p. 74. in princ. Basta per la sua rovina che celi sia rinunziato a le medelimo . 1. 16. p.

165. in fin. Un uomo, che non si conduce collo Spirito di Dio, è paragonato a un uomo pieno di vino, che nonfa che vacillare. p. 166. in princ.

Libertà delle azioni dell' uomo forma il suo merito o il suo demerito. ivi p. 182.

L'uomo nella prima sua origine non ha ricevuto impero che fulle bestie, e non fopra gli uomini . ivi p. 369.

Tutti gli uomini formati di una stessa creta. ivi

p. 386. Tutta la felicità dell' uomo consiste nell' uniforalla volontà di marli Dio . t. 15. p. 115. in fin. e seg.

uomo che cosa sia da se folo. t. 17. p. 231. Si sa che l'uomo è uomo, e l'uomo nol sa. 1.22. part. 1. c. 6. v. 10. p. 89.

Pia-

GENERALE. corrotto dal peccato, Piaghe dell' uomo . t. .22. part. 2. c. 7. v. 26. p. posseduto dal demonio .

L' errore nella mente, "la malizia nella volontà. ivi .

113.

L' uomo dee dispregiarsi per quel che egli è , e dimarfi pel prezo, con che è stato redento. t. 22. part. 2. c. 1. v. 1. p. 190.

L' uomo è un verme infolente e una polvere fuperficiale. ivi part. I.

c. 1. v. 2. p. 16.

Tutto è regolato nel mondo, e l'uomo, che esser ne dovrebbe il capo, vive folo fenza regola e fenza legge . ivi c. 1.

v. 4. p. 18.

In qual senso la condizione dell'uomo fia equale a quella degli animali. ivi c. 3. v. 19. p. 56. e feg.

Ei nasce sotto l' impero del demonio, perche nasce dall' impuro tronco piantato dal demonio fteffo: t. 22. part. 2. c. 1. v. 16. p. 197.

Egli è stato creato per esfor eterno. 101 C. 2. 1 to 1

v. 23. p. 208.

Dio ha creato l'uomo. t. 22. part. 1. c. 7. v. 30. p. 116.

Qual è la sua rettitudine. ivi .

Ei nasce generato da un uomo, creato da Dio,

- f. 22. part. 2. c. 7. v. 1. p. 258. Niente è miseria dell' uomo, che scorgesi nella sua fanciullezza. c. 7. v. 6. p. 258. in fin. e feg. I suoi pensieri sono timidi l'anima fua è aggravata dal corpo. 101 C. Q.

Voti

ton. e fee.

v. 14. e 15. p. 285. in

Quanto più sante sono le promesse, che si fanno a Dio, tanto più si dee temere di farae indiscretamente . t. 22. part. 1. c. 5. v. 4. p.76. in fin. e feg.

I voti deggionfi adempiet. 5. c. 30. p.304. E si debbono adempiere fubito. 1. 6. p. 237.

248. Voto generale e indispensabile per tutt' i Cristiaivi p. 303. ni. Voti comuni, e voti parivi p. 308. ticolati. Voto di consacrarsi a Dio e al suo tabernacolo. t.

4. p. 238. Voti del Battesimo. 6. p. 248. in fin. e feg. Voto fatto da Giacobbe nell'uscir che fece dalla

Cala paterna. t. 2. ~ 183.

Nel cui luogo vi eresse una pieINDICE

380 pietra in monumento: Uria figlio di Semei, Profet. 2. p. 183.

Legge intorno i voti . t. 4. p. 233. 238. e feg. Voti del Nazareato in che confiftevano . t. 5. p.

61. 65. e /eg. Voto fatto dagl' Ifraeliti per ottener la vittoria . contra i Cananei.

p. 216.

Quali fiano i voti che obbligano , e quali no . ivi p. 301. e Jegg. 303. in fin. e fegg.

Voto fatto da Gefte ed in persona di chi accadde . t. 8. p. 154 161.

Raffegnazione della fielia di Gefte per l'elecuzione di detto voto . 101

h. 155. Voti che finse di aver fatei Affalonne, per qual t. 10. l. 2. p.

130.

Voto di Anna madre del Profeta Samuele. p. 15.

Upuba Uccello immondo. c. II. v. 19. p. 95. e & 6. c. 14. v. 18. p. 144.

Ur Città de Caldei . t.t4. & 184. Uria

Davidde commette adulterio con Betfabea moelie di Utia Etco. t. 10. p. 92. e feg.

Gli confegna lettere dirette a Gioal bo, accid lo facci morire nella guerra ; ivi p. 95.

ta vaticina contra Gerufalemme; e perciò, mena-, to fuori dall' Egitto, è ammazzato da Gioachim. t. 26. p. 287. 202.

Terra di Us nella Idumea o ne' confini . t. 16. P. 37: Ulura

Ingiuftizia dell' ufura. t. 14 p. 292. a f. 17. p. Ulura vietata agl' Ifraeliti

rispetto a' loro fratelli . s. b. p. 24d. in fin e fege Ma non riipetto a' Gentili. POF \$. 247. La limofina è una fanta ufuivi p. 151. in fin.

Uva Spiegatione del Proverbin: I Padri hanno mangiato tive acerbe , e ne fono stati allegati i denti de' figliuoli. t. 28. 2.254.

e feg. Uva proibita mangiarfi da Nazarei . 1. 5. p. 61. 69. e feg.

Ed anche l' uva palla, e qualunque cola proveniente dell' uva. Uzal

Fu fielio di Ectan. 13. 1.1. c.1. v. 14. p. 19.

Z

Zabad Fu figlio di Natan, e padre di Oflal . c. I. v. 21. p. 19.

GENERALE.

Zabdia Afonita soprintendente alle cantine di Davidde . t. 13. l. 1. f. 26. v. 27. p. 184.

Zabdiello Fu padre di Jesboam, che

era Comandante del primo riparto del primo mele . . t. 13. f. 1. c. 26. U. 2. P. 180 in princ. Avea fosto di le ventiquattromila uomini.

Era discendente da Fares ivi v. 13. p. 180. Era il primo di tutt'i du-

ci delle truppe del priivi . mo mele.

Zabub Figlio di Natan Principe del Soglio , e favorito del Re Salomone. r.11. 1. 3. c. 4. v. 5. p. 75.

Zabulon Benedetto da Giacobbe suo padre . : 1. 2. p. 356. La tribù di Zabulon sita nella Galilea inferiore . fi eftendeva dal mar grande sino al mar di Galilea . t. 5. c. 2. v. 7. . p. 25. 1. 7. c. 19. v. 10.

e fegg. p. 211. e feg. Avea un corpo di militari di cinquanțalette mila e ivi v. quattrocento . 8. p. 25. in fin.

Zaccaria Che diventa mato per la tua incredulità. t. 5. p. 117. in fin. e feg.

Zaccaria Re d' Ifraele ucci-· fo da Sellum, che regnò

in fuo luogo ... t. 22.

1. 4. p. 183. Zaccaria figlio del Pontefice Giojada lapidato nel vestibolo del Tempio per comando del Re Gioas Idegnato per le salutari

fue riprensioni . t. 13. 1. 2. c. 24. v. 20. e feg. p. 350. e feg. 354. e feg. Dio vendica la morte di Zaccaria, e permette che Gioas sia neciso da' suoi

propri fervi. 101 c. 24. v. 25. p. 351.

Zambri

Sua morte miserabile. t. 11. 1. 3. p. 240. in princ. Zambri figlio di Salu, uno de' Primati della tribu di Simeone, perchè ammazzato unitamente con una Principesta Madia nita da Finees . p. 257. in fin. e Jegg. 262. e fee.

Zara

Fares, legge vecchia, legge nuova . t. 2. p. 273.

Armata di Zara di un milione di uomini tagliata a pezzi, fenza che ne refti pur un folo. t. 13. 1. 2. c. 14. v.12. e 13. p. 281.

Zara discendente di Esau per parte di Basemat fu figlio di Bathpello. t. 2. c. 36. v. 13. p. 248. Zara figuo inceltuofo di-

Giuda , e di Thamar . ottanta . t. 2 c. 38. v. 28. e feg. p. 270. di Bah

Fu il primo a cavar fuori la mano nel nafere, e nacque il fecondo gemello. ivi e p. 271. in fa. e fegg.

Zaraia Levita fu figlio di Ozi e

padre di Merajot. 1.13. 1. t. c. 6. p. 49. in fin. e feg.

Dz Zare della tribù di Giuda, ebbero origine i Zareiti. 1. 5. c. 26. v. 13. p. 265. in fin. e v.20. p. 266. in fin. Zared

Valle, e torrente nella tribà di Ruben. t. 6. p. 23. in princ. e 1. 5. p. 217. in fin.

Zarehe

Padre di Elioenai de' diferndenti di Fahath Moab con duecento nomini della fua fchiatta ritornarono dalla fchiavith di Babitonia in Gerufalemme. 1. 14. part. 1. l. 1. c. 8.

Generale de' Madianiti uccifo con Oreb altro Generale, e le loro teste portate a Gedeone. 1,8. 1,7 in fin. p. 200. in princ.

Zebedia Figlio di Michele de' discendenti da Safatia con ottanta della fisa fitre ritornarono dalla febiavità di Babilonia in Gerufalemme fotto il regno di Artaferfe. r. 14. part. 1. l. 1. c. 8. vi 8. p. 116. e fess. Zebea

CHARL

E Salmana Re de' Madianiti scopitti, ed vocisi da Gedeone: r. & c. 8. v. 1. e segge p. 116. e

Jegg. Zebul

Principe Sichimita Comandante delle armi di Abimelecco, sua condotta militare. 1. 8. p. 129.

Padre di Sammua della tribù di Ruben . A 5p. 133- in fin.

Zefrora
Confine della Terra promefia dalla parte di Tramontana. A 5. c. 34. v. 7. c fege. A 341.

Zelfa Schiava di Lia moglie di Giacobhe. 1. 2. 2. 191.

Madre di Gad , e Aser ...
ivi p. 203.
Zelo

La carità dee avere, e zelo, e mansuetudine. 4, 5. p. 262. e seg. Zelo di Mosè. ivi c.25.

to dalla frienza e fom-

ma

mamente pericoloso . t. 23. p. 101.

Zelo indiscreto di una pia Dama, che aveva distribuiti i suoi beni a' poveri senza il consenso di fuo marito. t. 15. p. 312. in fin. e feg.

Non vi ha cosa più pericolosa di un falso zelo. t. 10. c. 21. v. 2. p. 202. e 207. in fin. e seg.

Zelo de' Leviti . 493.

Difetto di zelo punito di .t. 4. p. 177. morte. Non bisogna confonder lo

zelo colla impazienza.

t. 17. p. 333.

Zelo di Dio. Collera de' Santi, odio perfetto. t. 21. c. 28. v. 4. p. 492.in fin.

Zelo di certi fedeli biasimato dalla Chiesa, e perchè. t. 27. p. 350.

Esfer dee sempre nuovo; come se ogg i entrassimo al divin servigio.

P. 47.

Zelo, esser dee regolato dalla prudenza. t. 24. p. 82.

Zetar Uno de' sette Ciamberlani di Assuero Re di Persia: t. 15. p. 167.

Zetu Uno de' Signatori che suggellarono l'atto dell'alleanza rinnovata Dio. t. 14. 1. 1. c. 10. v. 14. p. 190. in princ.

Della stirpe di Gad figlio di Abial che colla fus parentela abitavano nella Basanitide. t. 13. 1. 1. c. 5. v. 11. e fegg. p. 44. in fin. e feg.

Città sita all'estremità della Terra della tribù di Giuda all' Oftro nelle frontiere degi' Idumei.

t. 7. p. 178. in fin. Ivi un monte e luogo diferto dell'istesso nome .

ivi p. 180.

Luogo orrido, oscuro, nebbiolo ed adombrato da alberi, ove Davidde perfeguitato da Saullo andava fuggialco. p. 244. 249.

Zif figlio di Jalelello della tribù di Giuda. p. 36. in fin.

Zifa Zifa fu fratello di Zif. t. 13. l. 1. p. 36. in fin.

Zio Zio nome di Mese, che è il secondo mese dell' anno lagro. t. 11. p. 102.

Ziza Ziza della tribu di Giuda discendente da Jerameello fu figlio di Gionatan. 1. 1. c. 2. v. 33. t. 13.

p. 27. Ziza della tribù di Simeone, figlio di Sefei . t.13. 1. 1. c. 4. v. 37. p. 39.

Ziza figlio di Roboamo Re di Giuda dalla moglie

Maa-

INDICE GENERALE. Maacha. t. 13. 1. 2. c. 11. v. 20. p. 266.

Ziza figlio di Semei. ivi C. 23. v. 10. e feg. p.

158.

Zoelet

Pietra dove Adonia figlio di David , immolò le vittime . t. 11. p. 10. in fin. e feg.

Zomzommei Furono chiamati gli abi-

tanti di Ar, detta dagli l'Ammoniti Terra de' Git. 6. p. 23. in ganti . fin.

Zoom

Figlio di Roboamo dalla

moglie Abihaile. r. 13. 1. 2. c. 11. v. 18. p. 265.

Zorobabel Zorobabel figlio di Salatiello, e Giosuè figlio di Giosedecco, ripigliarono la rifabbrica del Tempio di Gerusalemme. t. 14. part. 1. l. I. c. 5. U. 2. p. 50. Suo elogio. t. 24. p. 468.

Zuziti Disfatti da Codoriaomor. t. 1. p. 298. in fin. Zuzito che cosa significhi . ivi p. 302.









